





# ALL'ILLVSTRISS SIG.

ET PADRON MIO COLENDISS.

manditation I L S I G N O R

## LORENZO SALVIATI.



Iconologia vícita fotto i felici auspici del Sig. Cardinale Saluiati fel.me. dalla cui gran benignità mi sù concesso, mentre era alli suoi seruigi, otio tranquillo di potere secondo la mia inclinatione attendere à sì fatti studi. Hora, che la

medesima opera esce di nuouo in luce, accresciuta di varie figure, à niuno mi è parso, che più conuenga esser da me dedicata, che à V.S. Illustrissima, la quale rappresenta, come herede, la Persona di chi tanto mi benesicò, & oltre à ciò, ella mi hà benignamente chiamato à continouare nel seruitio della sua Casa. Onde s'altramente io facesse mostrarei mal conoscere, che cosa sia gratitudine la cui figura

2 hò

hò quà posta, & altri non intenderebbe come ella è nella mia mente, parto della grandezza dell'animo di quel gran Cardinale, e di V.S. Illustrissima. Però vengo ad offerirle con quella riuerenza, che posso maggiore, queste mie fatiche con nuoua giunta ristampate, e ridotte à quella miglior persettione, che per me s'è potuto. Per tanto prego V.S. Illustriss. ad accettare, e gradire in esse l'infinita diuotione dell'animo mio, e tener per constante, che io le sarò sempre se non ville almeno sidele Seruitore, e degno in qualche parte, che ella si compiaccia di hauere in protettione me, & l'opere mie qualunque si sieno, e questa particolarmente che porta in fronte il generoso nome di V. Sig. Illustrissima, nella cui gratia humilmente raccomandandomi prego il Sig. Dio, che le conceda la felicità, che ella stessa desidera.

In Roma il di 17. Decembre 1602.

SENDO la prima editione della fria

arcendered Mettifferdie Horn, che la

D. V. S. Illustrissima

Humilis. & Deuotis. Seruitore

medefima opera esce di nuouo fii lure, corressima esi ante figure, à niuno mi è parso, che più conucuya essenta da me dedicata, che à W.S. Hinstrissima la quale raporesenta, come herede, sa Persona di chi camorni benesico, se est re à ciò, ella mi hà benignamente chiamato à consinonare nel

feruitation al consterre, che cefa fra gratitudine la cui figura

#### DEL SIG. OTTAVIO CAPOCCI.



ESTAR di vera gloria à bel desire Il cor soffrir gl'oltraggi, el'onte inuitto Di ria fortuna, és à ragion suo dritto Render, domar i sensi, e frenar l'ire. Con la gioia temprar saggio il martire

Ridursi trauiato à camin dritto

Far con l'altrui volere il suo prescritto

Viuer in altri, in sè stesso morire

Raccolta in Dio verace sua salute

L'alma sprezzar del mondo ori, ostri, e regni

Et al Ctel aspirar, onde discese

Fuggir il vitto al sin, seguir virtute

Co' sproni ardenti, e pronte voglie accese

Cont'imagini tue Cesare insegni.

#### D' ACADEMICO INTRONATO.

Es AR dalla cui Ripa illustre altera

Che Tutti precipitar veggio gl'errori,

Che penne fecer mai, ferri, ò colori

Dell'imagini lor nell'ampia schiera

Pensiero è in te, qual nel gran Cesar era

Ond'è ragion, ohe de Cesarei allori

Quella feconda Ripa un tronco honori

Cui sia feconda eterna Primauera.

Giulio sè di Pompeo drizzar l'imago

Che nel foro giacea. Quinci la sua

Erge per sempre, il dotto Tullio disse;

Etù Cesar, ancor d'illustrar vago

L'alme imagini altrui, farai la tua

Poggiar al Ciel. Quest' il tuo Tardo scrisse.

#### THADÆI DONNOLÆ HYSPELLATIS

ANAGRAMMA

CAESARRIPA

PARCAESARI.

VÆ scribant omnes Cæsar; quæ Ripa sequantur,

Quæ fugiant omnes, hic dedit, ille dedit Deuicit Cæsar, deuicit Ripa, sedambo Dissimiles armis, milite dissimiles.

Omnes ingenio vicit Ripa, Imperio alter, Sic Cæsar victor, Cæsar vterque sonat.

D'ACADEMICO INTRONATO.



-AHT



### A LETTORI.



rono inuentori di questo artisitio. Però communemente pare, che, chi s'affatica fuori di questa imitatione, erri, ò per ignoranza, ò per troppo presumere, le quali due macchie sono molto abhorrite da quelli, che attendono con le proprie fatiche all'acquisto di qualche lode. Per fuggire adunque il sespetto di questa colpa, ho giudicato buona cosa, (hauendo io voluto di tutte queste Imagini fare un fascio maggiore di quello, che si poteua raccorre dall'osseruationi delle cose più antiche, & però bisognando singere molte, & molte prenderne delle moderne, dichiarando verisimilmente ciascuna) trattare alcune cose intorno al modo di formare, & dichiarare i concetti simbolici nel principio di quest'opera, la quale forse con troppa diligenza da molti amici si sollecita, & si aspetta da chi sono io in principal obligo di contentare. Lasciando dunque da parte quell'Imagine, della quale si serue l'Oratore, & della quale tratta Aristotele nel terzo libro della sua Rettorica, dirò solo di quella, ch'appartiene à Dipintori, ouero à quelli, che per mezzo di colori, ò d'altra cosa visibile possono rappresentare qualche cosa differente da essa, & hà conformità con l'altra; perche, come questa persuade molte volte per mezzo dell'occhio, cosi quella per mezzo delle parole muoue la voluntà: & perche questa guarda le metafore delle cose, che stanno fuori dell'huomo, & quelle, che con esso sono congiun-

te, & che si dicono esentiali. Nel primo modo furono trattate da molti antichi fingendo l'Imagini delle Deità, le quali non sono altro, che veli, ò vestimenti da tenere ricoperta quella parte di filosofia, che riquarda la generatione, & la corrottione delle cose naturali, o la dispositione de Cieli, d'influent a delle Stelle, à la fermezza della terra, ò altre simili cose, le quali con un lungo studio ritrouarono per auan-Lare in questa cognitione la Plebe, & accioche non equalmente i dotti, & gl'ignoranti potessero intendere, & penetrare le cagioni delle cose, se le andauano copertamente communicando fra se sessi, & copertamente ancara per mezzo di questimazini le lascianano à Posteri, che doueuano a gl'altri effere superiori di dignità, & di sapienza. Di qui è nata la gran moltitudine delle Fauole de gl'antichi Scrittori, le quali hanno l'utile della scienza per li dotti, & il dotte delle curiose narrationi per gl'ignoranti. Però malti ancora de gl'huomini di gran contò hanno stimato loro degna fatica lo spiegare quelle cose, che trouauano in queste Fauole occultate, lasciandoci scritto, che per l'imagine di Saturno, intendeuano il Tempo, il quale à gl'anni, à mesi, & à giorni dà, & toglie l'essere, come esso dinorana quei medesimi fanciulli, che erano suoi figliuoli; & per quella di Gione fulminante, la parte del Cielo più pura, donde vengono quasi tutti gl'effetti Meteorologici . Per l'Imagine ancora di Venere d'estrema bellezza, l'appetito della materia prima, come dicono i Filosofi, alla forma che gli dà il compimento. Et che quelli, che credeuano il Mondo effere corpo mobile, & ogni cosa succedere per il predominio delle Stelle (secondo, che racconta nel Pimandro Mercurio Trismegisto) finsero Argo Pastorale, che con mol ti occhi da tutte le bande riguardasse. Questo istesso mostrarono in Giunone, sospesa in aria dalla mano di Gioue, come di sse Homero, & infinite altre imagini, le quali hanno già ripieni molti volumi, & stan cati molti Scrittori, ma con profitto di dottrina, & di sapienza. Il secondo modo dell'Imagini abbraccia quelle case, che sono nell'huomo medesimo, o che hanno gran vicinanza con esso, come i concetti, & gli habiti, che da concetti ne nascano, con la frequenza di molte attioni particolari; & concetto dimandiamo senza più sottile inuestigatione tutto quello, che può effer significato con le parole; il qual tutto vien commodamente in due parti dinifo.

PROEMIO.

L'una parte è, che aff erma, o nega qualche cosa d'alcuno; l'alera, che no. Con quella formano l'artificio loro quelli, che compongono l'imprese, nelle quali con pochi corpi, & poche parole vin sel concetto s'accenna, & quelli ancora, che fanno gl'Emblemi, oue maggior concetto con più quantità di parole, & di corpi si manifista. Con questa poi si forma l'arte dell'altre Imagini, le quali appartenzono al nostro discorso, per la conformità, che hanno con le definitioni; le quali solo abbracciano le virtà, & i vity, è tutte quelle cose, che banno conuenienza con questi, o con quelle, senza offermare, o negare alcuna cofa, & per esere o sole prinationi, o habiti puri si esprimono con la figura humana conuenientemente. Percioche, si come I huomo tutto è misura di tutte le cose, secondo la commune opinione de Filosofi, & d'Aristotile in particolare, quisse come la desinitione è misura del definito, così medesimamente la forma accidentale, che apparisse esteriormente d'esso, può esser mesura accidentale delle qualità definibili, qualunque si siano, ò dell'anima nostra sola, ò di tutto il composto. Adunque vediamo, che Imagine non si può dimandare in proposito nostro quella, che non hà la forma dell' huomo, & che è imagine malamente distinta, quando il corpo principale non fa in qualche modo l'afficio, che fa nella definitione il suo genere.

Nel numero dell'altre cose da auuertire sono tutte le parti essentials della cosa istessa; és di queste sarà necessario guardar minuta-

mente le dispositioni. & le qualità.

Dispositione nella testa sarà la positura alta, ò basa, allegra, ò maninconica, & diuerse altre passioni, che si scoprono, come in Teatro nell'apparenza della faccia dell'huomo. Dourà ancora nelle braccia, nelle mani, nelle gambe, ne' piedi, nelle treccie, ne' vestiti, & in ogni altra cosa notarsi la dispositione, ouero positione distinta, & regolata, la quale ciascuno potrà di sè medesimo facilmente conosiere, senza che ne parliamo altramente.

Le qualità poi saranno, l'essere bianca, ò nera, proportionata, ò sproportionata, grassa, è magra, giouine, ò vecchia, ò simili co-se, che non facilmente si possano siparare dalla cosa, nella quale sono fondate, auertendo, che tutte queste parti facciano insieme

vn' armonia talmente concorde, che nel dichiararla renda sodisfattione il conoscere la confurmità delle cose, & il buon giuditio di colui, che l'hà sapute ordinare insieme in modo, che ne resulti vna

cosa sola, ma perfetta, & diletteuole.

Tali sono quasi universalmente tutte quelle de gl' Antichi, & quelle ancora de Moderni, che non si gouernano à caso. Et perche la sisonomia, & i colori sono considerati da gl' Antichi, si potrà ciascuno guidare in ciò conforme all'auttorità d'Aristotele, il quale si deue credere, secondo l'opinione de Dotti, che supplisca solo in ciò, come nel resto, à quel che molti ne dicono: & spesso lasciaremo di dichiararli, bastando dire una, ò due volte frà tante cose poste insieme quello, che, se fossero distinte, bisognerebbe manifestare in ciascuna. Et la desinitione scritta se bene si fa di poche parole, & di poche parole par che debbia eser questa in pittura ad imitatione di quella; non è però male l'osseruatione di molte cose proposte, accioche ò dalle molte si possano eleggere le poche, che fanno più à proposito, è tutte insieme facciano una compositione, che sia più simile alla descrittione, che adoprano gli Oratori, & i Poeti, che alla propria definitione de Dialettici. Il che forse tanto più conuenientemente vien fatto, quanto nel resto per sè steßa la Pittura più si confà con queste arti più facili, & più dilettenoli, che con quella più occulta, & più difficile. Chiara cosa è, che delle antiche se ne vedono, & dell'una, & dell'altra maniera molto belle, & molto giudicio samente composte.

Hora vedendess, che questa sorte d'Imagini si riduce facilmente alla similitudine della definitione, diremo, che di queste, come di quelle, quattro sono i capi, ò le cagioni principali, dalle quali si può pigliare l'ordine di formarle, & si dimandano con nomi vsitati nelle Scole, di Materia, Efficiente, Forma, & Fine, dalla diuersità de quali capi nasce la diuersità, che tengono gli Auttori molte volte in desinire una medesima cosa, & la diuersità medesimamente di molte Imagini fatte per significare una cosa sola. Il che ciascuno per sè stesso potrà notare in queste istesse, che noi habbiamo da diuersi Antichi principalmente raccolte, & tutte quattro adoprate insieme per mostrare una sola cosa, se bene si trouano in alcu-

ni luoghi; con tutto cio, douendosi hauer riguardo principalmente ad insegnare cosa occulta con modo non ordinario, per dilettare con l'ingegnosa inuentione, è lodenole, farlo con una sola, per non generare oscurità, & fastidio in ordinare, spiegare, & mandare à memoria le molte.

Nelle cosè adunque, nelle quali si possa dimostrare l'vitima differenza, se alcuna se ne troua, questa sola basta per fare l'imagine lodeuole, & di somma perfettione, in mancanza della quale, che è unita sempre con la cosa medesima, nè si discerne, si adoprano le generali, come sono queste, che poste insieme mo-

Brano quello istesso, che conterrebbe essa sola.

Dapoi, quando sappiamo per questa strada distintamente le qualità, le cagioni, le proprietà, & gli accidenti d'una cosa definibile, accioche se ne faccia l'imagine, bisogna cercare la similitudine, come habbiamo detto nelle cose materiali, la quale terrà in luogo delle parole nell'Imagine, ò definitione de Rettori; Et la similitudine, che serua à questo proposito, dourà essere di quelle, che consistono nell'equal proportione, che hanno due cose distinte frà sè stesse ad una sola dinersa da ambedue, prendendosi quella, che è meno; come, se, per similitudine di Fortez-Za si dipinge la Colonna, perchene gl'edificij sostiene tutti i sassi, & tutto l'edificio, che le stà sopra, senza muouersi, ò vacillare, dicendo, che tale è la fortezza nell'huomo, per sostenere la granezza di tutti i fastidi, & di tutte le difficoltà, che gli vengono addosso, & per similitudine della Rettorica la Spada, & lo Scudo, perehe, come con questi istromenti il Soldato difende la vita propria, & offende l'altrui, coli il Rettere, & l'oratore, co' suoi argomenti, ouero entimemi, mantiene le cose fauorcuoli, & ribatte indietro le contrarie.

Serue ancora, oltre à questa, vn'altra sorte di similitudine, che è quando due cose distinte conuengono in vna sola differente da esse; come, se, per notare la magnanimità, prendessimo il Leone, nel quale esse in gran parte si scuopre; il qual modo è meno lodeuole, ma più vsato per la maggior facilità della inuentione,

PROEMIO.

& della dichiaratione; & sono queste due sorti di similitudine il neruo, & la forza della imagine ben formata; senza le quali come essa non hà molta difficoltà, così rimane insipiaa, &

sciocca.

Ciò non è auuerrito melto da alcuni moderni, i quali rappresentano gl'effetti contingenti, per mostrare l'essentiali qualità, come fanno, dipingendo per la Disperatione uno, che s'appicca per la gola : per l'Amicitia due persone. che si abbracciano : ò simili cose di poco ingegno, & di poca lode. E ben vero, come ho detto, che quelli ascidenti, che seguitano necessariamente la cosa significata nell'Imagine, sarà lode, porli in alcuni luoghi diffinti, & nudi, come in particolare quelli, che appartengono alla fisonomia, & all'habitudine del corpo, che danno indicio del predominio, che hanno le prime qualità nella compositione dell'huomo, le quali dispongono gli accidenti esteriori d'esso, & lo inclinano alle dette passioni, ò à quelle, che hanno con ese conformità. Come, se douendo dipingere la Maninconia, il Pensiero, la Penitenza, & altre simili, sarà ben fatto il viso asciutto, maci-·lento, le chiome ribuffate, la barba inuolta, & le carni non molto giouenili; ma bella, lascina, fresca, rubiconda, & ridente, s dourà fare, il Piacere, il Diletto, l'Allegrezza, & ogn'altra cosa simile à queste, &, se bent tal cognitione non ha molto luoge nella numeratione de simili, nondimeno èvsata affai; & questa regola de gli accidenti, & degli effetti già detti, non sempre seguitarà; come nel dipingere la BellezZa, la quale è una cosa fuori della comprensione de predicabili, &, se bene nell'huomo è una proportione di linee, & di colori, non è per questo ben espressa l'imagine, che sia souerchiamente bella, & proportionata; perche sarebbe un dichiarare idem per idem, ouero più tosto una cosa incognita con vn' altra meno conosciuta, & quasi un volere con una candela far vedere distintamente il Sole, & non haurebbe la similitudine, che è l'anima; ne potrebbe dilettare, per non hauere varietà in proposito di tanto momento: il che principalmente si guarda.

Però

Però noi l'habbiamo dipinta ai suo luogo co'l capo si de nuuole, & con altre conuenienti particolarità. Per hauere poi le similitudini, atte, & conueneuoli in ogni proposito, è bene d'auuertire, quel che auuertiscono i Rettori, cioè, che per le cose conoscibili si cercano cose alte, per le lodabili, splendiae; per le vituperabili, vili; per le commendabili, magnisiche. Dalle quali cose sentirà ciascuno germogliare tanta quantità di concetti nell'ingegno suo, se non è più, che sterile, che per sè stesso con una sola cosa, che si proponza, sarà bastante à dare gusto, & sodisfattione all'appetito di molti, & diuersi ingegni, dipingendone l'imagine in diuerse maniere, & sempre bene.

Ne io oltre à questi auuertimenti; li quali si potrebbono veramente spiegare con assi i maggior diligenza, sò vederne quasi alcuno altro degno di scriuersi ; per cognizione di quest'Imagini , le quali sono in vero ammaestramento nato prima dall'abondanza della dottrina Egittiaca, come fà testimonio Cornelio Tacito, poi ribellito, & acconcio con il tempo, come racconta Gio. Gorocopio ne' suoi leroglifici; talmente, che potremo questa cognitione assimigliarla ad una persona sapiente, ma versata nelle solitudini, & nuda per molti anni, la quale per andare doue è la conversatione si riveste, accioche gl'altri allettati dalla vaghezza esteriore del corpo, che è l'imagine desiderino d'intendere minutamente quelle qualità, che danno splendidezza all'anima, che è la cosa significata, & solo eramentre staua nelle solitudini accarezzato da pochi stranieri. Et solo si legge, che Pitagora, per vero desiderio di sapienza penetrasse in Egitto con grandissima fatica, oue apprese i secreti delle cose, che occultanano in questi Enigmi, & però tornatosene à casa carico d'anni, & di sapienza, meritò che dopò morte della sua casa si facesse un Tempio, consacrato al merito del suo sapere. Trouasi ancora, che Platone gran parte della sua dottrina cauò fuora dalle sue segretezze, nelle quali ancora i santi Profeti l'ascosero. Et Christo, che fu l'adempimento delle Profetie, occulto gran parte de se-

creti diuini sotto l'oscurità delle sue parabele.

Fù adunque la sapientia de gli Egitty come huomo horrido, & mal vestito, adornato dal tempo per configlio dell'esperienza, che mostraua esser male celar gl'indicy de' luoghò, ne' quali sono i Tesori, accioche tutte affaticandosi arriuino per questo mezzo à qualche grado di selicità. Questo vestire sù il comporre i corpi dell'imagini dictinte di colori

PROEMÍO.

alle proportioni di molte varietà con belle attitudini, & con esquisita delicatura, & dell'arte, & delle cose issesse à alle quali non è alcuno, che alla prima vista non si senta muouere vn certo desiderio d'investigare à che sine siano con tale dispositione. & ordini rappresentate. Questa curiosi à viene ancora accresciuta dal vedere i nomi delle cos sotto serietite all'istesse imagini. Et mi par cosa da osservarsi il sottos rivere i nomi, eccetto quando deuono essere in sorma d'Enigma, perche senza la cognitione del nome non si puo penetrare alla cognitione della cosa significata, se non sono smagini triviali, che per l'vso alla prima vista da tut ti ordinariamente si riconoscono.

Et questo è quanto mi è parso conueneuole scriuere per sodis sattione di quelli, che si compiacciano delle nostre fatiche: Nel che, come in tutto il resto dell'opera, sel'ignoranza si tira adosso qualche biasimo, haucrò caro, che venga in parte sgranata dalla diligenza, dalla quale principalmente hò aspettato lode,

& hò tolto volontieri il tempo à gl'occhi per darlo alla penna, accioche venendo l'opera benigni Lettori in mano vostra io conosca da qualche applauso delle
vostre lingue di non hauer perso il tempo
scriuendo.





VERTENDOVI che in questa Editione con tutto, che più volte si hà ammonito lo Stampatore, che senza il Correttore per lo più hà trascorso l'opera, si sono commessi molti errori, quali nel fine si corregono. Oltre ciò l'Intagliatore di queste nostre Figure non è stato in alcuni suochi osseruatore del testo; Però done la figura non si confrontarà con il testo, ad ogni occasione, che vi piacerà per seruitio vostro rappresentaria, la formarete conforme alle nostre parole.





### TAVOLA DELLE FIGURE

CHE SI DESCRIVENO NELL'OPERA.



A

| POND ANT ACTO                                      | Ardire magnanimo, e generoso. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BONDANZA.C.1.2 Accidia. 1.2.3.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Acquisto cattino. 4.                               | Ardire vitimo, e necessario. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Adulescenza. 1 4.                                  | Armonia. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Adulatione. 5.67.                                  | Contract to the second |
| Affanno. 7.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Affanno, cordoglio, ra-                            | Aritmetica . 27. Arte. 27.28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| an anica                                           | Astinenza. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marico. 7. Affabilità, piaceuolezza, amabilità. 8. | Assiduità. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agilità. 8.                                        | Astrologia. 28.29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Studio dell' Agricoltura. 8.                       | Astutia. 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Agricoltura. 9.10.                                 | Auaritia. 29.30.31.32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Allegrezza. 10.11.12.                              | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allegrezzad'amore.                                 | Augurio buono . 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allegrezza, letitia, giubilo.                      | Augurio cattiuo. 33.34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amaritudine. 12.                                   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ambitione. 12.13.                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ampiezza della gloria. 15.                         | Autorita, o potesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Amicitia. 15.16.17.                                | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Amicitia senza giouamento. 17.                     | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Amaestramento. 18.                                 | D Eatitudini. 36.37.38.39.49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amor di virtù.                                     | Bellezza. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amor verso Iddio. 18.                              | Bettezza feminile . 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amordel prossimo. 18.                              | Benignità. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amor di se stesso.                                 | Dialiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Amore. 19.                                         | Dout 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amor di fama. 20.                                  | Buzia. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anno. 20.21.                                       | Buio. 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anima ragioneuole, e beata . 21.                   | <i>C</i> 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anima dannata. 22.                                 | CAlamitd. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Architettura. 23.                                  | Calunia. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WINDYNE A                                          | Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · ·                                                | CH-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| T                             | A. V   | O L A.                   |          |
|-------------------------------|--------|--------------------------|----------|
| Capriccio.                    | 48.    | Complessioni .           | 74.      |
| Carri de i setti Pianeti.     | 48.    | Collerico.               | 74.      |
| Carro della Luna.             | 43.    | Sanguigno.               | 76.      |
| Carro di Mercurio.            | 50.    | Flematico.               | 78.      |
| Carro di Venere.              | 51.    | Malenconico .            | 79.      |
| Carro del Sole.               | 51.    | Concordia maritale . 1   | 80.      |
| Carro di Marte.               | 52.    | Concordia militare.      | . 80.81. |
| Carro di Gioue.               | 53.    | Concordia.               | 80.81.   |
| Carro di Saturno.             | 53.    | Concordia di pace.       | 82.      |
| Carro di Minerua.             | 54.    | Concordia de gl'antichi: | 82.      |
| Carro di Plutone.             | 55-    | Concordia insuperabile.  | 82.      |
| Carride i quattro Elementi.   | 56.    | Confidenza.              | 82.      |
| Carro del Fuoco.              | . 56.  | Confusione.              | 82.      |
| Carro dell' Aria.             | . 57-  | Confermatione.           | 83.      |
| Carro dell'Acqua.             | 57.    | Conscienza.              | 832      |
| Carro della Terra.            | 58.    | Conservatione.           | 84.      |
| Carro della Notte.            | 59.    | Consideratione.          | 85.      |
| Carro di Bacco.               | 59.    | Configlio.               | 85.      |
| Carro dell'Aurora.            | 60.    | Costanza.                | 86.      |
| Carro ael giorno naturale.    | 60.    | Costanza, & intrepidità. | 86.      |
| Carro del giorno artificiale. | 61.    | Consuetudine.            | 86.      |
| Carro dell' Anno.             | 61.    | Contento 2               | 87.      |
| Carro di Cerere.              | 61.    | Contento amoroso         | 87.      |
| Carro dell'Oceano.            | 61     | Contrasto.               | 88.89.   |
| Carro d' Amore.               | 62.    | Contrittione.            | 89.      |
| Carro della Castità.          | . 62.  | Continenza.              | 90.      |
| Carro della Morte .           | 62.    | Continenza militare.     | . 90.    |
| Carro della Fama.             | · 62.; | Conuito.                 | , 90.    |
| Carro del Tempo.              | 62.    | Cordoglio.               | 90.      |
| Carro della Diuinità.         | 62.    | Correttione.             | 91.92.   |
| Carestia.                     | - 63.  | Corpo humano.            | 91.      |
| Cavità.                       | 63.64. | Coruttela ne' Giudici.   | 93.      |
| Caslità.                      | 66.    | Corte.                   | 93.      |
| Castità Matrimoniale.         | 66.67  | Cortesia.                | 95.      |
| Cecità della mente.           | 68.    | Crepusculo della matina. | . 95.    |
| Celerità.                     | 68.    | Crepusculo della sera.   | 97.      |
| Chiarezza.                    | 68.    | Crapula.                 | 98.      |
| Clemenza.                     | 68.69. | Crudeltà.                | 99.      |
| Clemenza, e moderatione.      | 70.    | Cupidità.                | 99.      |
| Cognitione.                   | . 70.  | Curiosità.               | 99.      |
| Cognitione delle cose.        | 70.    | Custodia.                | 100.     |
| Comedia.                      | 70.72. | D                        |          |
| Comedia recchia.              | 72.    | Apocaggine.              | 100.     |
| Compuntione.                  | 71.    | Derisione.               | . IOI.   |
| - Carl                        |        |                          | Desi-    |
|                               |        | )                        |          |

| T A V                                             | O L A:                                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Defiderio verso Iddio. 101                        | F. Comments                            |
| Desiderio. 101                                    | 1007/                                  |
| Detrattione. 103                                  | Talsità d'amore, ouero inganno. 142    |
| Dinotione 103                                     | 1 Fama. 142                            |
| Dialetica. 103                                    | Fama buona. 143                        |
| Dignità. 104.                                     | Fama cattina. 143                      |
| Diligenza. 104                                    | Fama chiara . 143                      |
| Discordia. 104.106                                |                                        |
| Disperatione. 106                                 | Fatica. 145.                           |
| Dispregio del mondo. 1 107                        | Fatica estina. 145                     |
| Dispregio della virtù. 108                        | Fato.                                  |
| Disegno. 108                                      | Fauore.                                |
| Divinità. 108                                     | Fecondità. 148                         |
| Divinatione. 109                                  | Fede                                   |
| Dolore.                                           | Fede Christiana 149,                   |
| Dolore di zeusi 111                               | Fede Catholica. 149.150                |
| Dominio di se stesso. 112                         | Fede nell'amicitia. 4 . 152.           |
| Dottrina.                                         | Fede maritale. 152.                    |
| Dubbio. 118                                       | Fedeltà. 152.154                       |
|                                                   | Felisità.                              |
| E .                                               | Felicità eterna 154                    |
| Conomia. \$18.119                                 | Felicità breue.                        |
| Elemosina. 119                                    | Fermezza. 0 156                        |
| Elementi. 119.120.121.122.123.124                 | Fermezza, & gravità dell'oratione. 156 |
| Fuoco. 119.120.121.122.123.124                    | Fermezza d'amore. 156                  |
| Aria. eodem.                                      | Fiumi. 156                             |
| Acqua. eodem.                                     | Teuere                                 |
| Terra. eodem.                                     |                                        |
| Elequenza. 126.127.128                            | Pò. 158                                |
| Emulatione. 129                                   | Adige. 159                             |
| Equità. 129.130                                   |                                        |
| Equalità. 130                                     | Tigre. 160                             |
| Equinottio della Primauera. 131                   | Acheolo . 161                          |
| Equinottio dell'Autunno. 132                      | Aci. 16t                               |
| Errore. 133                                       | Acheronte fiume infernale. 161         |
| Esilio.                                           | Cocio fiume infernale. 161             |
| Etica.                                            | Stige palude infernale. 162            |
| Etadell'Oro. 136.138                              | Flegetonte fiumc infernale. 162        |
| Età dell'Argento. 136.138                         | Indo. 162                              |
| Età del Rame. 137.138                             |                                        |
| Età del Ferro. 137.138  Etermità. 138.139.140.141 |                                        |
|                                                   | Riger. 162.                            |
| Aternità, ò perpeluità. 141                       | Flagello de Dio. 165)                  |
| Euento buono. 5 142                               | For-                                   |
| ·                                                 | - 41 -                                 |

| . T . A V                                  | O L A.                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Fortezza. 166.168                        | Giuditio giusto. 186                        |
| Fortezza d'animo, & di corpo . 168         | Giudice. 186                                |
| Fortezza, e valore del corpo congiunto con | Guoco dall'antico. 187                      |
| la prudenza, & virtù dell'animo. 169       | Giurisdictione. 187                         |
| Fortezza del corpo congiunta con la gene-  | Gustitia. 187.188.189                       |
| rosità dell'animo. 169                     | Gustitia dinina. 188                        |
| Fortuna. 169                               | Giustitia retta, che non si pi ghi per ami- |
| Fortuna buona . 4 170                      | citia, ne per odio. 198                     |
| Fortuna inselice. 170                      | Giustitiarigorosa. 198                      |
| Fortuna giouruole ad amore. 170            | Gloria de Principi. 198                     |
| Fortuna pacifica, oucro clemente. 170      | Gleria. 192.193                             |
| Fortuna aurea. 171                         | Gloria, & honore. – 193                     |
| Forza. 171.172                             | Gola                                        |
| Forzad'amore. 0 171                        | Gourrno della Republica . 194               |
| Forza minore da maggior forza superata.    | Gramatica. 194                              |
| 171.                                       | Guardia. 194                                |
| Forza d'amore, sì nell'acqua, come inter-  | Gratia 195                                  |
| ra. 171                                    | Gratia Divina . 195                         |
|                                            |                                             |
| 114 \ 2                                    | Gratia de Dio. 195<br>Gratie. 196           |
|                                            | Gratitudine. 196                            |
| , , , , , ,                                |                                             |
| Figa. 175                                  |                                             |
| Fuga populare. 175 Furie. 175              |                                             |
| ' '                                        |                                             |
| Furore. 176.177                            | Guerra. 197                                 |
| Furore Grapho de indonite                  | Graffezza. 198                              |
| Furore superbo & indomito. 177             | Guida sicura de veri honori 199             |
| Furor poetico. 178                         |                                             |
| Furto.                                     | H                                           |
|                                            | - Internalis                                |
| G                                          | !ppocresia. 199                             |
| A aliendame                                | Homecidio, 200                              |
| Agliardezza 180                            |                                             |
| Geno buono . 181                           | Honestà. 202                                |
|                                            | Honore. 202.203                             |
| Genio cativo.                              | Hore del Giorno 203                         |
| Geometria. 183                             | Hore della Notte . 210.211.212.213          |
| Giorno naturale. 183                       | Humiltà. 214.215                            |
| Giorno artificiale. 183.184 Giouenti. 184  | Humanità. 216                               |
|                                            | Heresia. 216                                |
| Giola d'amore. 184                         | Historia . 218                              |
| Giubilo. 185                               |                                             |
| Guditio185                                 |                                             |
| Giuditio, ouero inditio d'amore. 186       |                                             |

|                           | T           | A V      | O L A.                       |                |
|---------------------------|-------------|----------|------------------------------|----------------|
|                           | I           |          | Inuocatione.                 | 243            |
|                           |             |          | Ira.                         | 243 244        |
| T Attanza.                |             | 218.     |                              | 245.246        |
| 1 Idolatria.              |             | 219.     | Italia con le sue Prouincie, | & parti dell'  |
| Indulgentia.              |             | 219.     | 1 sole.                      | 246            |
| Infamia.                  |             | 20.227.  | Liguria.                     | 249            |
| Infelicità. –             |             | 220.     | Toscana.                     | 252            |
| Ingegno.                  |             | 220      | Vmbria.                      | 255            |
| Ingnoranza.               |             | 221.222  | Latio.                       | 259            |
| Ingnoranza in vn ric      |             |          | Campagna felice, ouero Te    | rra di Lauoro. |
| Ingnoranza come de        | pinta dall' | Alciati. | 261.262.                     |                |
| 2.23.                     |             |          | Calabria.                    | 263            |
| Imitatione.               |             | 223      | Puglia.                      | 265            |
| Immortalità.              |             | 223      | Abruzzo,                     | 267            |
| 1mmutatione.              |             | 223      | Marca,                       | 2.69           |
| Impassibilità.            |             | 224      | Romagna,                     | 270            |
| Imperfettione.            |             | 224      | Lombardia,                   | 273            |
| Impietà.                  |             | 224      | Marca Triuisana,             | 276            |
| Incostanza.               |             | 225.226  | Friuli,                      | 280            |
| Inditiod' Amore.          | vey.        | 226      | Corsica,                     | 283            |
| Industria.                |             | 226.227  | Sardegna,                    | 28+            |
| Infermità.                |             | 228      | Sicilia,                     | 286            |
| Infortunio.               |             | 228      |                              |                |
| Inganno.                  | 1           | 228.229  | L                            |                |
| Ingiuria.                 |             | 230      |                              |                |
| Ingiustitia.              |             | 230.231  | T Asciuia.                   | 289            |
| Ingordigia.               |             | 232      | Lassitudine, ò laguidezz     | a estina,289   |
| Ingratitudine.            | 2           | 32.233   | Lealtà,                      | 290            |
| Inimicitia.               |             | 233      | Leggierezza,                 | 290            |
| Iniquità.                 |             | 234      | Letitia,                     | 290            |
| Inquietudine.             |             | 234      | Lettere,                     | 290            |
| Inquietudine d'animo      | -           | 234      | Liberalità,                  | 290.292        |
| Irresolutione.            | ***         | 234      |                              | 92.293.294     |
| Innocenza.                |             | 235      | Libidine,                    | 294.295        |
| Innocenza, ò purità.      |             | 236      | Lussuria,                    | 295            |
| Inubidienza.              | ~           | 236      | Libero arbitrio,             | 295            |
| Injika.                   |             | 237      | Licenza,                     | 297            |
| Inflabilità, ouero incost | anza.       | 237      | Lite,                        | 297            |
| Intelletto.               | 2           | 37.238   | Logica,                      | 298.299        |
| Intelligenza.             |             | 239      | Longanimità,                 | 299            |
| Intrepidita, or costanz   | 4           | 239      | M                            |                |
| Intelligenza.             |             | 240      |                              |                |
| lieuentione.              |             | 240      | A Achina del Mondo.          | 300            |
| Inuidia.                  | 241.2       | 12.243   | Magnanimità,                 | 300.301        |
|                           |             |          |                              | Magni-         |
|                           |             |          |                              |                |

| T                                      | A V (     | L A.                           |           |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Magnificenza:                          | 301.302   | 35                             |           |
| Malignità.                             | 302       |                                |           |
| Maledicenza.                           | . 302     | Atura.                         | 355       |
| Malenconia                             | . 303     | Nauigatione.                   | 352       |
| Maleuolenza.                           | 303.      | Ninfe in commune.              | 352       |
| Manjuetudine                           | 304       | Hinnedi, & Napee.              | . 353     |
| Martirio .                             | 304       | Driadi, & Hamadriadi.          | . 353     |
| Maesta Regia.                          | 305       | Ninfe de Diana.                | . 353     |
| Marauigita.                            | 305       | Navadi Ninfe de fiumi.         | . ( 354   |
| Matrimonio.                            | 305       | Mare.                          | 354       |
| Mathematica .                          | 307       | Their Ninfa del Mare.          | 454       |
| Meditatione.                           | 309       | Galatea.                       | 355       |
| Meditatione spirituale.                | 310       | Ninfe dell' Aria.              | 355       |
| Meditatione della morte                | . 310     | Iride.                         | . 355.    |
| Medicina.                              | . 310.312 | Serenità del giorno Ninfa dell |           |
| Mediocrità.                            | 3.12      | Serenità delia notte.          | 356       |
| Memoria.                               | 312.313   | Pioggia Ninfa dell'aria.       | 356       |
| Merito -                               | 313.314   | Rugiada Ninfadell'aria         | 357       |
| Mesi.                                  | . 315.    | Come. 1 Ninfa dell'aria.       | 357       |
| Mesi secondo l'agricoltura:            | 32.5      | Necessità.                     | 358.359   |
| Mese in generale.                      | 326       | Neeligenza.                    | 359       |
| Metafisica.                            | 327       | Nobileà.                       | 359.360   |
| Minaccie.                              | 327       | Notte conle sue 4. parti.      | 360       |
| Miseria 13.                            | 328       | Parte prima della notte.       | 361       |
| Miseria mondana.                       | 328       | Seconda parte della notte.     | 36E:      |
| Misericordia                           | 328       | Terza parte della noite.       | 363       |
| Mondo.                                 | 330 332   | Quarta parte della notte.      | 362       |
| Europa.                                | 332       | 10.1                           |           |
| Asia.                                  | 334       | 6                              |           |
| Africa.                                | 335       | ( , 1)                         |           |
| America.                               | 338       | Bedienza.                      | 363.364   |
| Morte.                                 | 339:340   | Obedienza verso Dio.           | 364       |
| Mormoratione.                          | 340       | Obligo.                        | . 365     |
| Mostri.                                | 340       | Occasione.                     | 366       |
| Scilla.                                | 340.341   | Odio capitale.                 | 366.367   |
| Cariddi.                               | . 341     | Opera vana.                    | . 367     |
| Chimera.                               | 342       | Operatione manifesta.          | . 367     |
| Griffo.                                | -         |                                | 367       |
| Sfinge                                 | 342.      |                                | 369       |
| Arpie.                                 | 342       | Opulenza.                      | 370       |
| Hidra.                                 | 343       | Oratione.                      | 370.37E   |
| Cerbero.                               | 343       | Oslinatione.                   | 373       |
| Musica.                                | 344.345   | Otio. 37.                      | 3-374-375 |
| Muje. 346. 347.348.34                  | 9 350.351 |                                | (Piece)   |
| ************************************** |           | - 1                            | Pace      |

|                          | TAV            | O'L A.                         |                |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| P                        |                | Pouertà de spirito.            | 410            |
|                          |                | Perdono.                       | 410            |
| DACE 37                  | 75.376.377.378 | Politica.                      | 411            |
| Pacifico.                | 378            | Pregliere.                     | 411            |
| Passione d'amore         | 378            | Pregbiera à Dio.               | 411            |
| Patienza                 | 379.380        | Premio.                        | 411.           |
| Pazzia.                  | 381.382        | Preuidenza.                    | 412            |
| Paura.                   | 382            | Prodigalità.                   | 413.414        |
| Peccato.                 | 383:           | Promissione.                   | 414            |
| Pecunia.                 | 384            | Prontezza.                     | 414            |
| Peregrinaggio.           | 384            | Preuidenza dell'annona.        | 414            |
| Parsimonia.              | 385            | Prouidenza.                    | 415.           |
| Partialità:              | 386            | Prudenza.                      | 416.417.418    |
| Pena.                    | 387            | Profetia.                      | 49             |
| Penitenza.               | 387.388.389    | Prospettiua.                   | 419            |
| Pensiero.                | 389            | Pudicitia.                     | 420            |
| Pentimento .             | 390            | Pueritia.                      | 421            |
| Pentimento de peccati.   | 390            | Punitione.                     | . 488          |
| Perfettione.             | 391            | Purità.                        | 421            |
| Perfidia                 | 392            | Purità, & sincerità d'anis     | no : 1 421     |
| Perpetuità.              | 392            |                                |                |
| Persecutione.            | 392            | 0                              |                |
| Perseucranza.            | 393.394        | ~                              |                |
| Persussione.             | 394            | Verela à Dio.                  | . 422          |
| Pertivacia.              | 395            | Querela.                       | 423            |
| Perturbatione            | 396            | Quiete.                        | 423            |
| Peste, ouero pestilenza. | 397            | 2                              | 7")            |
| Philica.                 |                | R                              |                |
| Piacere.                 | 397<br>398.399 | 4                              |                |
| Piacere honesto          | 400            | D Abbia.                       | 424            |
| Piacer vano.             | 400            | Ragione.                       | 424<br>424.426 |
| Piacenolezza.            | 400            | Ragion di Stato.               | 424.426        |
| Pianto.                  | 400            | Ramarico del bene altrui.      |                |
| Pietà.                   | 401.402.403    | Rapina.                        | 428            |
| Pigritia.                |                | Realtà.                        | 428            |
| Piltura.                 | 403            | Regalità.                      | 429            |
| Poesia.                  | 404            | Religione.                     | 429            |
| Poema Lirico:            | 406.407        | Religione vera Christiana.     | 429            |
| Poema Eroico.            | 408            |                                |                |
| Poeina Pastorale.        | 408            | Religione -                    | 430 432        |
| Poema Satirico.          | 403            | Religione finta. Restitutione. | 432            |
| Pourtà                   | 408            | Resurrettione.                 | 433            |
|                          | 408.409        |                                | 433            |
| Pouertà in pno ch'habbia | ocuo ingegno   | Rettorica.                     | 433            |
| 409.                     |                | Ricchezza.                     | 434            |
|                          |                | ,                              | Rigo-          |
|                          |                |                                |                |

|                            | T A V            | O L A.                    |           |
|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| Rigore.                    | 434              | Solitudine.               | 453       |
| Riprensione.               | 434              | Sollecitudine.            | 459.460   |
| Riforma.                   | 435.436          | Solstitio estruo.         | 461       |
| Rifo.                      | 437              | Solstitio biemale.        | 463       |
| Rumore                     | 438              | Sonno.                    | 464       |
|                            |                  |                           | 465.466   |
| <b>S</b>                   |                  | Sospitione.               | 467       |
| To a second                |                  | Softanza.                 | , 468     |
| C'Alute.                   | . 438.439        | Sottilità.                | , 568     |
| Sanitd.                    | 440              | Spauento.                 | 468       |
| Sapienza.                  | 440.441.442      | Speranza.                 | 469.470   |
| Sapienza humana.           | 442              | Speranza delle fatiche.   | 470.471   |
| Sapienza vera.             | 4+2              | Speranza divina, & certa. | 471       |
| Sceleratezza, ò vitio      | 443              | Speranza fallace.         | 473       |
| Scienza.                   | .444.445         | Stabilità.                | 472       |
| Sciocchezza.               | 445              | Stagioni dell'anno.       | 473       |
| Scoltura.                  | 445              | Primauera.                | 473.476   |
| Scorno.                    | 446              | Estate.                   | 474       |
| Sdegno                     | 446              | Autunno.                  | 475       |
| Secretezza                 | 446              | Inuerno.                  | . 475     |
| Secolo.                    | 447              | Sterilitd .               | 477       |
| Sentimenti.                | 447              | Stultitia . ,             | 478       |
| Viso.                      | 447              | Studio dell'agricoltura.  | 478       |
| V dito.                    | 447.448          | Studio.                   | 478       |
| Odorato.                   | 448              | Supplicatione.            | 478       |
| Gusto.                     | 448              | Superbia.                 | 479       |
| Tatto.                     | 448              | T                         | .,,       |
| senso.                     | 448              | Ardità .                  | 480       |
| Sensi come si possano rapp | resentare in vna | I Temperanza. 486         | 0.481.482 |
| figura sola.               | 449              | Tempesta Ninfa dell'aria. | 482       |
| Seruitio.                  | 450              | Tempo.                    | 482.483   |
| Seruitù per forza.         | 451.452          | Tentatione                | 483       |
| Sete di giustitia .        | 452              | Tentatione d'amore.       | 483       |
| Sfacciataggine.            | 452              | Teologia.                 | 484       |
| Sforzo con inganno.        | 452              | Terrore.                  | 484       |
| Sicurezza, & tranquillità. | 452              | Terrimoto .               | 486       |
| Sicurta, ò sicurezza.      | 453              | Timidità, ò timore.       | 486       |
| Silentio.                  | 453.454          | Timore.                   | 487       |
| Simplicitd.                | 455              | Tirannide.                | 487       |
| Simulatione.               | 455              | Tolleranza.               | 488       |
| Signoria.                  | 455              | Tormento d'amore.         | 488       |
| Sincerità.                 | 455.456          | Tradimento                | 489       |
| Sobrietd.                  | 456              | Tragedia.                 | 489       |
| Soccarfo.                  | 457              | Tranquillità.             | 491       |
| 70000                      |                  |                           | relo-     |
|                            |                  |                           | _         |

|                      | ·T        | A      | V    | O L A:                     |
|----------------------|-----------|--------|------|----------------------------|
|                      | V         |        |      | Virilità. 306              |
| 1100                 |           |        |      | Virtù beroica. 506.507.508 |
| Vanità.              |           |        | 492  | Viriù. 508.509.510.511     |
| i V anità.           |           |        | 493  | Viriù insuperabile. 509    |
| V briacchezza        |           | .      | 493  | Vita. 51.2                 |
| Vecchiezza.          |           |        | 493  | Vita attina. 513           |
| Velocità.            |           |        | 49+  | Vitacomemplatina. 513.514  |
| Vendetta.            |           | 494    | 495  | Vitahumana. 5:4            |
| Venui.               |           |        | .496 | Vita inquieta. 514         |
| Eoto Re de venti.    | ~.        | 495    | .496 | Vitio.                     |
| Furo.                |           |        | 496  | Vittoria. 515.516.517.518  |
| F : uonio, d Zefiro. |           |        | 497  | Vittoria navale. 5.6517    |
| Borea, ouero Aqui    | llone.    |        | 497  | Volontà. 518.519520        |
| Austro.              | , .       |        | 498  | Voluttà. 520               |
| Aura.                |           | 111    | 4>9  | Voracità.                  |
| Verita.              | , •       |        | ,    | V fanza 521                |
| Pigilanza.           |           | 502    |      | V Jura 528                 |
| Vigilanza per dife   | naerji, G | oppugi |      | Vtilità 521                |
| altri.               |           | •      | 504  |                            |
| Viltà.               |           | 1      | 504  | 2                          |
| Violenza.            |           | \$ 12  |      |                            |
| Virginità.           | 50        | 4.509  | .500 | Elo. 522                   |
| 4                    | Cr serri  |        |      | , , ,                      |

# IL FINE DELLA TAVOLA.



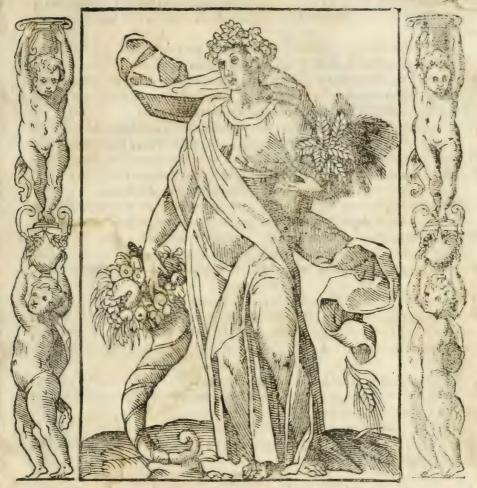

ONNA gratiosa, che hauendo d' vna bella ghirlanda di vaghi sio ri cinta la fronte, & il vestimento di color verde, ricamato d'oro, co la destra mano tenga il corno della douitia pieno di molti, & diuersi srutti, vue, oliue, & altri; & col sinistro braccio stringa vn sascio di spighe di grano, di miglio, panico, legumi, & semiglianti, dal quale si vederanno molte di dette spighe vscite cadere, & sparse anco per terra.

f Bella, & gratiofa si debbe dipingere l'Abondanza, si come cosa buona, & desiderata da ciascheduno, quanto brutta, & abomineuele è ripu-

tata la carestia, che di quella è contraria.

Ha la ghirlanda de' fiori, percioche sono i sicri de i srutti che sanno l'abondanza messaggieri, a auttori; possono anco significare l'allegrezza, & le delitie di quella vera compagna.

Il co-

ICONOLOGIA

Il color verde, & i fregi dell'oro del suo vestimento, sono colori proprij, essendo che il bel verdeggiar della campagna mostri fertile productione; & l'ingiallire, la maturatione delle biade, & de i frutti, che fanno l'abondanza...

il como della douitia per la fauola della Capra Amaltea, raccontata, da Hermogene nel lib. della Frigia, si come riferisce Natale Comite nel 7. libro delle sue Meteologie al cap. 2. di Acheloo, & per quello che Onidio scriue del detto Acheloo sotto sigura di Toro, nel lib. 9. delle Trasformationi, è manisesto segno dell' abondanza, dicendo cosi:

Natades huc pomis, & floris odore repletu. Sacrarut, divelq. meo bona copia cornu est.

Et perche l'Abondanza si dice Copia, per mostrarla la rappresentamo che con il braccio sinistro habbia come il destro la sua carica, & d'auantaggio, essendo che parte di quelle spighe si spargono per terra.

In prascriptam Abundantia figuram, Dominicus Ancaianus.

Aspice terrarum flauentes vudiq. campos multiplici comptet messe benigna Ceres. Pomorum vario curuantur pondere rami,

Et bromio vitis plena liquore rubet . (mor Cerne boŭ pecuduq. greges hinc lasteus bu

Hine pingui sudant vinina vinta lacu. Sylua feras nutrit, producut aquora pisces, Aerijs campis lata vagatur anis.

Quid ia deposcas proprios mortalis in psus Nec calu quicquam, nec tibi terra negat.

Onna in piedi, vestita d'oro, con le braccia aperte, tenendo l'vn'& l'altra mano sopra alcuni cestoni di spighe di grano, i quali stanno dalle bande di detta figura, & è cauata dalla medaglia di Antonino Pio, con lettere che dicono: ANNONA AVG. COS. IIII. & S.C.

Abondanza Maritima.

Erere si rappresenta con le spighe nella destra mano stesa sopra la prora d'una naue, & a piedi vi sarà una misura di grano con le spighe dentro come l'altra di sopra.

Abondanza Maritima.

Dona che con la destra mano tiene vn timone, & con la sinistra.

Abondanza.

Unna con la ghirlada di spighe di grano, nella destra mano vn mazzo di canape, co le soglie, & nella sinistra il corno della douitia, & vn ramo di ginestra, sopra del quale saranno molte boccette di seta...

ONNA vecchia, brutta, mal vestita, che stia d'sedere, & che tengini la guancia appoggiata sopra alla sinistra mano, dalla quale penda vna cartella con vn motto, che dichi: TORPET INERS, El gonulto di detta mano sia posato sopra il ginocchio, tenendo il capo utiliao, & che sia cinto con vn panno di color nero, & nella destra mano va pesce detto Torpedine.

Accidia secondo S. Giouanni Damasceno I. z.è vna tristitia, che aggra-

ua la merce, che non permette, che si facci opera buona..

Vecchia

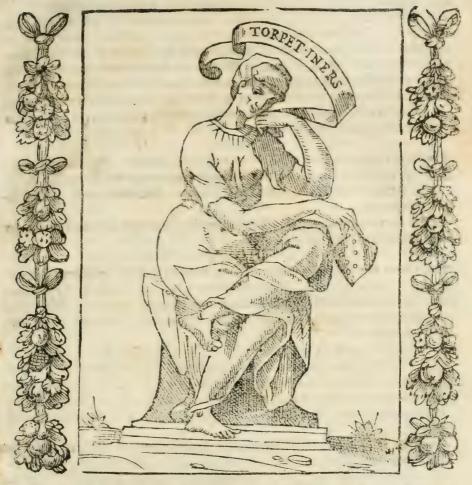

Vecchia si dipinge, perche ne gl'anni senili cessano le sorze, & manca la virtù d'operare, come dimostra Dauid nel Salmo 70. doue dice: Ne proijcias me in tempore senestutis, cum desecrit virtus mea ne derelinques me.

Mal vestita si rapresenta, perche l'Accidia non operando cosa veruna, induce pouertà, & miseria, come narra Salamone ne i Prouerbij al 28.04 operatur terram suam satiabitur panbus, qui autem sestatur cium replebitur agesta-

te, & Seneca nel lib.de benef. Pigritia est nutrix agestatis.

Il stare à sedere nella guisa, che dicemmo significa che l'Accidia rende l'huomo otioso, & pigro, come bene lo dimostra il motto sopradetto, & S. Bernardo nell' Epistole riprendendo gl'accidiosi così dice: O homo imprudens milia milium ministrant ei, es decies centena milia assissata ei est su sedere presumenta ta testa circondata col panno nero, dimostra la mente dell'accidioso

A 2

occu-

occupata dal torpore, & che rende l'huomo stupido, & insensato, come nar ra lsidoro ne' soliloquij lib. 2. Per torperem vires, & ingenium defluune.

Il pesce, che tiene nella destra mano significa Accidia, percioche si come questo pesce (come dicono molti Scrittori, & particolarmente Picrio Valeriano lib.3.)per la natura, & proprietà sua, chi lo tocca con le propric mani, ouero con qualtinoglia istromento, corda, rete, o altro, lo rende talmente stupido, che non può operar cosa nissuna; cosi l'accidia hauéd'egli l'istesse male qualità, prende, supera, & vince di maniera quelli che a questo vitio si danno, che li rende inhabili, insensati, & lontani da opera lodeuole, & virtuofa.

Accidia.

Onna vecchia, brutta, che stia a sedere, con la destra mano tenghi vna corda, & con la finistra vna lumaca, ouero vna tartaruca.

La corda denota che l'accidia lega, & vince gl'huomini, & li rende ina-

bili ad operare.

Et la lumaca, o tartaruca, dimostrano la proprietà degl'accidiosi, che fono otiosi, & pigri.

Accidia.

D Onna che stia a giacere per terra, & a canto starà vn asino similme-te a giacere, ilqual animale si soleua adoperar da gl'Egittij per mostrare la lontananza del pensiero dalle cose sacre, & religiose, con occupatione continua nelle vili, & i pensieri biasimeuoli, come racconta Pierio Valeriano.

ACQVISTO CATTIVO.

T VOMO vestito del color delle foglie dell'albero quando stanno per Cafcare; starà detta figura in atto di caminare, & vn lebo della veste stia attaccato ad vn spino, tirando vn grande squarcio, a che riuolta mostri il dispiacere che ne sente, & nella destra mano terrà vn nibbio che rece.

Vestesi del detto colore, perche si come facilmente cascano le foglie dell'albero, così anco cascano, & vanno a male le cose non bene acquistate; il medesimo dimostra lo spino, percioche quando l'huomo meno penfa alle cose di mal'acquisto, all'hora ne riceue danno, e vergogna.

Tiene con la destra mano il nibbio, per dimostrare quello che à que-

Ho proposito disse l'Alciato, tradotto in nostra lingua.

L' edace Nibbio mentre Rece il souerchio cibo, che rapio,

Dicendo, Abi, che del pentre

M'escono l'interiora, e in gran periglio

Mi sento: & ella a lui, Con la madre si duol del fato rio: 21on ti doler o figlio,

Che'l tuo non perdi nò, ma quel d'altrui.

ADOLESCENZA.

TERGINELLA di bello aspetto, coronata di siori, mostri riso, & allegrezza, con la veste di varij colori.

Adolescenza è quella età dell'huomo, che tiene dal decimo fino al ventesimo anno, nella quale l'huomo comincia col mezzo de sensi ad inten-

dere

ad acquistare vigore ne' sensi per cui desta la ragione ad eleggere, & vo-

lere,& questo si chiama augumento.

La veste di varij colori è antica inuentione, perche gli Egittij, quando voleuano mostrare nelle lor pitture l'Adolescenza (secondo che racconta Pierio) faceuano vna veste di varij colori, significando la volubilità della natura giouenile, & la varietà de'desiderij, che sogliono venire à giouani, mentre sono nella piu fresca età, & ne gli anni piu teneri: però dicesi che la via dell'Aquila in cielo, del serpe in terra, della naue in acqua, & dell'huomo nell'adolescenza sono difficili da conoscere, & ciò si truoua nelli Prouerbij al'3.

La corona de' fiori, & la dimostratione del riso, significano allegrezza, il che suole regnare assai in questa età, che perciò si rappresenta allegra, & di bello aspetto, dicendosi ne i Prouerbij al xv. Che l'animo allegro ren

de l'età florida.

ADVLATIONE.

ONNA allegra con fronte raccolta, sarà vestita di cangiante, & il vestimento sarà tutto dipinto di Camaleonti, con la destra mano terrà vo mantice d'accendere il fuoco, & con la sinistra voa corda.

Adulatione, secondo Cicerone nel 2. lib. delle questioni Tusculane, è vn peccato satto da vn ragionamento d'vna lode data ad alcuno con animo, & intentione di compiacere, ouero è salsa persuasione, & bugiardo confentamento, che vsa il sinto amico nella conuersatione d'alcuno, per farlo credere di se stesso, & delle cose proprie quello che non è, & fassi per piacere, ò per auaritia..

Vestesi di cangiante, perche l'adulatore è facilissimo ad ogni occasione à cangiar volto, & parole, & dire si, & no, secondo il gusto di ciascu-

na persona, come dimostra Terentio nell'Eunuco.

Quequid decunt laudoid rursum si negant laudo, Id quoque negat quis, nego: ait, aio. I Camaleonti si pongono per lo troppo secondare gl'appetiti, & l'openione altrui: percioche questo animale, secondo che dice Aristotele, si trasmuta secondo le mutationi de tempi, come l'adulatore, si stima perfetto nella sua prosessione, quando meglio conforma se stesso ad applaudere per suo interesse à gl'altrui costumi, ancorche biasimeuoli. Dicesi ancora che per essere il Camaleonte timidissimo, hauendo in se stesso pochissimo sangue, & quello intorno al cuore, ad ogni debole incontro teme & si trasmuta, donde si può vedere, che l'adulatione è indicio di poco spirito, & d'animo basso in chi l'esercita, & in chi volontieri l'ascolta, dicendo Aristotele nel iv. dell'Ethica, che, Omnes adulatores sunt sermes, & abicati homines.

Il mantice, che è attissimo instromento ad accendere il suoco, & ad amorzare i lumi accesi, solo col vento, ci sa conoscere, che gl'adulatori col vento delle parole vane, onero accedono il suoco delle passioni, in chi volontieri gl'ascolta, onero amorzano il lume della verità, che altrui man-

A 3

teneua

6

runeua per la cognitione di se stesso.

La corda, che tiene con la finistra mano dimostra come testifica S. Agostino sopra il Salmo 9.che l'adulatione lega gl'huomini nei peccati, dicendo: Adulantium lingua ligant homines in peccatis, delettat enim ea facere in quibus non solum non metuitur reprehensor, sed etiam laudatur operator. Et nell'istesso
Salmo si legge: In laqueo isto, quem absconderunt comprehensus est pes eorum.

L'hauere la fronte raccolta secondo Aristotele de Fisonomia cap. 9. si-

gnifica adulatione.

ADVLATIONE.



Na donna vestita d'habito artisitioso, & vago, che suoni la tibia, ouero il flauto, con vn ceruo, che li stia dormendo vicino d'piedi: così la depiuge Oro Appolline, & Pierio Valeriano nel 7.lib. de i suoi Ieroglisici

DI CESARE RIPAS

roglifici, & scriuono alcuni, che il ceruo di sua natura allettato dal suono del flauto, quasi si dimentica di se stesso, & si lascia pigliare. In consormatione di ciò è la presente imagine, nella quale si dichiara sa dolcezza delle parole con la melodia del suono, & la natura di chi volentieri si sente adulare con l'inselice naturale instinto del ceruo, il quale mostra ancora, che è timido, & d'animo debole, chi volontieri porge gl'orecchi a gl'adulatori.

Adulatione.

Donna con due faccie l'vna di giouane bella, & l'altra di vecchia macilente: dalle mani l'escono molte Api, che volino in diuerse parti, & a canto vi sia vn cane.

La faccia bella è indicio della prima apparenza delle parole adulatrici; & l'altra faccia brutta mostra i disetti dissimulati, & mandati dietro

alle spalle.

L'Api, secondo Eucherio, sono proprio simulacro dell'adulatore, perche nella bocca portano il mele, & nell'occulto tengano il pungente aculeo, col quale feriscono molte volte l'huomo che non se ne auuede.

Il cane con lusinghe accarezza chi gli da il pane, senza alcuna distintione di meriti, ò demeriti, & alcune volte ancora morde chi non lo merita, & quello stesso che li daua il pane, s'auuiene che tralasci: però si assimiglia assia all' adulatore, & a questo proposito lo pigliò Marc'Antonio

Cataldi Romano in quel sonetto. Nemico al vero, & delle cose humane,

Corruttor, cecità dell'intelletto, Venenosa beuanda, e cibo infetto Di gusti, e d'alme sobrie, e menti sane.

Di lodi, di lusinghe, e giorie vane. Vasto albergo, alto nido, ampio ricetto

D'opre, di fintion', di vario aspetto,

Sfinge, Camaleonte, e Circe immane.
Can che lusinga, e morde, acuto strale,
Che non piaga, e che induce à strane morti
Lingua che dotce appar mêtre e piu sella.
In somma e piacer rio, gioia mortale,
Dolce tosco, aspro mel, morbo di corti,
Quel che Adular l'errante volgo appella.

AFFANNO.

TVOMO vestito di berettino, vicino al negro, co'l capo chimo,&

volto mesto, & in ambe le mani tenga dell'assentio.

Il capo chino, & l'aspetto di mala voglia ci dimottra, che l'assanno è vna spetie di malinconia, & dispiacere, che chiude la via al cuore, per ogni sorte di consolatione, & di dolcezza, & per dare ad intendere, che l'
assanno è vn dispiacere più intenso de gl'astri; vi si dipinge l'assentio per
segno d'amaritudine del dolore, che per significare quest'istesso disse il
Petrarca.

Lagrumar sempre è il mio sommo diletto,

Il rider doglia, il cibo assentio, e tosco.

AFFANNO, CORDOGLIO, RAMMARICO.

H Vomo mesto, malinconioso, & tutto rabussato, con ambe le mani s'apre il petto, & si mira il cuore circondato da diuersi serpi. Sara vestito di berettino vicino al negro, il detto vestimento sara stracciato solo per dimostrare il dispregio di se stesso, & che quando vno è in traua-

4 1

ICONOLOGIA

gii dell'animo, non puo attendere alla coltura del corpo; & il color negro ignifica l'vltima ruina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i rammarichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il core dalle serpi cinto, dinotano i fastidij, & trauagli mondani, che sempre mordendo il core infondono in noi stessi veleno

di rabbia, & di rancore.

AFFABILITA, TIACEVOLEZZA, AMABILITA.

O IOVANE vestita d'un velo bianco, & sottile, & con faccia allegra, nella destra mano terra una rosa, & in capo una ghirlanda di
siori: Assabilità è habito satto nella discretione del conuersar dolcemen-

te, con desiderio di giouare, & dilettare ogn'vno, secondo il grado.

Giouane sirdipinge, perciòche essendo la giouentu ancor nuoua ne i di-

letti, & piaceri mondani, grata, & piaceuole ogn'hor si dimostra.

Il velo, che la ricopre, fignifica, che gl'huomini affabili sono poco meno che nudi nelle parole, & nell'opere loro, & perciò amabili, & piaceuoli si dimandono quelli, che à luogo, & tempo, secondo la propria conditione, & l'altrui, quanto, & quando si conuiene, sanno gratiosamente ragionare senza ossendere alcuno gentilmente, & con garbo, scoprendo se stessi. Si dimostra ancora, che l'animo si deue sol tanto ricoprire,
quanto non ne resti palese la uergogna, & che di grandissimo aiuto alla
piaceuolezza è l'essere d'animo libero, & sincero.

La rosa dinota quella gratia, per la quale ogn' vno volentieri si appres sa all'nuomo piaceuole, e della sua conuersatione riceue gusto, suggendo la spiaceuolezza di costumi, che è congiunta con la seuerità, alla quale.

significatione si riferisce ancora la ghirlanda di fiori.

AGILITA

Del Reuerend simo P. Fr. Ignatio Danti.

ONNA che voli con le braccia stese, in modo di nuotare per

l'aria.. Agiluà.

Iouane ignuda, & fnella, con due ali sopra gl'homeri, non molto grandi, in modo che mostrino piu tosto d'aiutare s'agilità che'l volo: deue stare in piedi in cima d'vna rupe sostenendosi à pena con la puntadel pie manco, & con de dritto solleuato in atto di voler leggiadramente saltar da quella in va altra rupe, & però si depingeranno l'ali tese. E ignuda per non hauer cosa che l'impedisca: in piedi per mostrare dispositione al moto: in luogo dissicile, & pericoloso, perche in quello piu l'agilità si manisesta; col piede a pena tocca la terra aiutata dall'ali, perche l'agili tà humana, che questa intediamo, si solleua col vigor degli spiriti significa ti per l'ali, & alleggerisce, in gran parte in noi, il peso della soma terrena.

SIV DIO DELL' AGRICOLTURA

nella medaglia di Gordiano.

NA donna in piedi, che sta con le braccia aperte, & mostra due animali che le stanno a piedi, cioè vn toro da vna banda, & dall'altra vn leone. DI CESARE RIPA.

Il leone significa la terra, percioche sinsero gl'antichi, che il carro della dea Cibele susse tirato da due leoni, e per quelli intedeuano l'agricoltura. Il toro ci mostra lo studio dell'arare la terra, & ci dichiara li commodi delle biade, con studio raccolte.

AGRICOLTVRA.



Donna vestita di verde, con vna ghirlanda di spighe di grano in capo, nella sinistra mano tenga il circolo de i dodici segni celesti, abbracciando con la destra vn arboscello, che siorisca, mirandolo sisso, a piedi vi sarà vn aratro.

Il vestimento verde significa la speranza, senza la quale non sarebbe.

chi si desse giamai alla fatica del lauorare, & coltiuar la terra.

La corona di spighe si dipinge per lo principal fine di quest'arte, ch'è di

far

far moltiplicar le biade, che son necessarie a matener la vita dell'huomo. L'abbracciar l'arboscello fiorito, & il riguardarlo fisso, significa l'amor dell'agricoltore verso le piante, che sono quasi sue figlie, attendendone il desiato frutto, che nel fiorir gli promettopo.

I dodici segni sono i varij tempi dell' anno, & le stagioni che da essa

agricoltura si considerano.

L'aratro si depinge come instrumento principalissimo per quest'arte

Agricoltura.

Onna con vestimento contesto di varie piante, con vna bella ghirlanda di spighe di grano, & altre biade, & di pampane con l'vue; por tera in spalla con bella gratia vna zappa, & con l'altra mano vn roncetto, & per terra vi saià vn aratro.

Agricoltura è arte di lauorare la terra, seminare, piatare, & insegnare ogni sorte d'herbe, & arbori, co coservatione di repo, di luoghi, & di cose.

Si dipinge di veste contesta di varie piante, & con la corona in testa tes sura di spighe di grano, & altre biade, per esser tutte queste cose ricchezze dell'agricoltura, si come riserisce Propertio lib. 3. dicendo.

Felix agrestum quondam parata iuuentus, Diuitia quorum messis, & arbor erant. Gli si da la zappa in spalla, il roncio dall' altra mano, & l'aratro da

banda per esser questi stromenti necessarij all'agricoltura.

Agricoltura.

Onna vestita di giallo, con vna ghirlanda in capo di spighe di grano, nella destra mano terra vna salce, & nell'altra vn cornucopia pie no di diuersi frutti, siori, & fronde.

Il color giallo del vestimento si pone per similitudine del color delle biade, quando hanno bisogno che l'agricoltore le raccolga in premio delle sue fatiche, che però gialla si dimanda Cerere dagl'antichi Poeti.

ALLEGREZZA.

IOVANETTA con fronte carnosa, liscia, & grande, sara vestita di bianco, & detto vestimento dipinto di verdi fronde, & siorirossi, & gialli, con vna ghirlanda in capo di varij siori, nella mano destra tenga vn vaso di cristallo, pieno di vino rubicondo, & nella sinistra vna gran tazza d'oro. Sia d aspetto gratioso, & bello, & prontamente mostri di ballare in vn prato pieno di siori.

Allegrezza è passione d'animo volto al piacere di cosa che intrinsicamente contempli sopranaturalmente, ò che gli siano portate estrinsica-

mente dal senso per natura, ò per accidente.

Hauerà la fronte carnosa, grande, & liscia per lo detto d'Aristotele de Fisonomia al 6.cap. I fiori significano per se stessi allegrezza, & si suol dire, che i prati ridono, quando sono coperti di fiori; pero Virgilio gli dimandò piaceuoli nella 2. Ecioga dicendo:

Ipsa tibi blandos fundent cunabula flores.

Il vaso di christallo pieno di vino vermiglio, con la tazza d'oro, dimostra, che l'allegrezza per lo più non si cela, & volontieri si communica coALLEGREZZA.

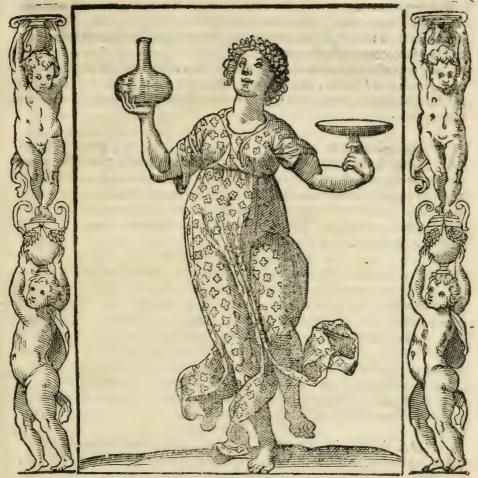



me testifica S. Gregorio nel lib. 28. de Morali, così dicendo: solet latitia arcanamentis aperire. Et il Prosetta dice: Il vino rallegra il cuore dell'huomo, & l'oro parimente ha virtù di consortare gli spiriti: Et questo consorto è cagione dell'allegrezza. La dispositione del corpo, & la dimostratione del ballo è manisesto inditio dell'allegrezza.

G Iouanetta con ghirlanda de fiori in capo, nella destra mano terrà vn Tirso, coronato tutto con molti giri di fronde, & ghirlande di diuersi fiori, nella sinistra hauera il corno di diuitia, & si potrà vestire di verde.

Allegrezza d'amore.

G Iouane vestita con diuersità di colori piaceuoli, con una pianta di fiori di boragine sopra i capelli, in mano porterd suette d'oro, & di piombo, ouero suonerà l'Arpa.

Allegrezza, Letitia, & Giubilo. V Na giouane appoggiata ad vn olmo ben fornito di viti, & calchi leggiermente un cauolo sodo, allarghi le mani, come se volesse donar presenti, & nel petto hauerà vn libro di Musica aperto. L'olmo circondato di viti, significa allegrezza del cuore, cagionata in gran parte dal vino, come disse Dauid: & l'vnione di se stesso, & delle proprie forme, & passioni, accennate col cauolo: & la melodia di cose grate à gli occhi, come la Musica, ch'è cagione della letitia, la quale sa parte delle sue facoltà à chi n'è bisognoso, per arriuare à più perfetto grado di contentezza.

Allegrezza. V Na giouanetta con ghirlanda di fiori in capo, perche li fan-ciulli stanno sempre allegri: & perche nelle seste publiche antiche tutti si coronauano, e loro, e le porte delle loro case, e tempij, & animali, come fa mentione Tertull nel lib de corona Militis; & con la destra mano tiene vn ramo di palma, & di oliua, per memoria della Domenica delle Palme, & l'allegrezza con che fu riceuuto Christo N.S. con

molti rami di palme, & d'oliue..

AMARITVDINE.

PER l'amaritudine si dipinge da alcuni vna donna vestita di nero, che tenga con ambe le mani vn sauo di mele, dal quale si veda con che tenga con ambe le mani vn fauo di mele, dal quale si veda germogliare vna pianta d'assentio, forse perche quando siamo in maggior felicità della vita, allora ci trouiamo in maggior pericolo de difastri della Fortuna; ouero perche conoscendosi tutte le qualità dalla cognitione del contrario, all' hora si può hauere persetta scienza della dolcezza, quando si è gustata vn'estrema amaritudine, però disse l'Ariosto.

Non conosce la pace, e non la stima Chi prouato non hà la guerra prima. Et perche quella medesima amaritudine, che è nell'assentio, si dice ancora

per metafora essere ne gl'huomini appassionati.

AMBITION E. NA donna giouane vestita di verde con fregi d'hellera, in atto di salire vn'asprissima rupe, la quale in cima habbia alcuni scettri, & corone di più sorte, & in sua compagnia vi sia vn leone con la testa. alta.

L'Ambitione, come la descriue Alessandro Afrodiseo, è vn appetito di signoria, ouero come dice S. Tomasso, è vn' appetito inordinato d'honore; laonde si rappresenta per vna donna vestita di verde, perche il cuore dell'huomo ambitioso non si pasce mai d'altro, che di speranza di grado

d'honore, & però si dipinge che saglia la rupe.

I fregi dell'hellera ci fanno conoscere, che come questa pianta sempre va salendo in alto, & rompe spesso le mura, che la sostentano; così l'ambitioso non perdona alla patria, ne a i parenti, ne alla religione, ne a chi gli porge aiuto, o configlio, che non venga continuamente tormentanco co l'ingordo desiderio d'esser reputato sempre maggior degl'altri. Il leo-

Il leone con la testa alta dimostra, che l'Ambitione non è mai senza, superbia. Da Christosoro Landino è posto il Leone per l'Ambitione, percioche non sa empito contro chi non gli resiste, così l'ambitioso cerca d'esser superiore, & accetta chi cede, onde Plauto disse: Superbus minores despicit, maioribus inuidet, & Boetio: lra intemperantis fremit, re Leons animum gestare credant. Et à questo proposito, poiche l'hò alle mani, aggiungerò per sodisfattione de i Letteri vn sonetto di Marco Antonio Cataldi, che dice così:

O di discordia, e risse altrice vera, Rapina di virtù, ladra d'honori, Che di sasti, di pompe, e di splendori Soura il corso mortal ti pregi altera: Tu sei di glorie altrui nemica siera Madre d'hippocrissa, sonte d'errori, Tu gi animi auueleni, e insetti i cuori

Via più di Tififon, più di Megera.
Tu festi on nuouo Dio stimarsi Annone,
i D'Etna Empedocle esporsi al foco eterno,
i O' di morte ministra Ambitione.
Tu dunque à l'onde stige, al lago Auerno
i, Torna, che senza te langue Plutone,
tri L'alme non senton duol, nulla è l'Inserno.
Ambitione.

Onna giouane, vestita di verde, con habito succinto, e con li piedi nudi; hauerà a gl'homeri l'ali, & con ambi le mani mostri di mettersi consusamente in capo più sorte di Corone, & hauerà gl'occhi bendati:

Ambitione, secondo S. Tomaso 2.2. q. 131. art. 2. è vn'appetito disordinato di farsi grande, è di peruenire a Gradi, Stati, Signorie, Magistrati, & Offici), per qual si voglia giusta, ò ingiusta occasione, virtuoso, ò vitioso mezo; onde auuiene, che quello si dica essere ambitioso, come dice Aristotele nel quarto dell'Ethica, il quale più che non faccia mestiere, & ouenon bisogni cerchi honori.

Si dipinge giouane vestira di verde, percioche i giouani son quelli che molto si presumono, & molto sperano, essendo lor proprio vitio, come dice Seneca in Troade, per non poter reggere l'impeto dell'animo, che perciò se gli sanno l'ali a gl'homeri, dimostrando anco, che appetiscono, & arditamente desiderano quelle cose, che non conuengono loro, cioè

volare sopra gl'altri, & essere superiore a tutti.

L'habito succinto, & i piedi nudi significano le fatiche, i disagi, i danni, & le vergogne, che l'ambitioso sostiene, per conseguir quelli honori che sieramente ama, poiche per essi ogni cosa ardisce di fare, & sostirre con patienza, come ben dimostra Claudian. lib. 2. in Stilicon. laudem.

Trudis auarittam, cuius fædissima nutrix Excubat, et precis commercia positi hono-Ambitio, que vestibulis, soribus q; poteru, Pulsa simul. (rum.

Si rappresenta, ch'ella medesima si ponghi le sopradette cose in capo per dimostrare che l'ambitioso opera temerariamente, essendo scritto in S. Paolo ad Hebr. cap. 5. Nemo sibi sumat honorem, sed qui vocatur à Deo tamquam Aaron, non sapendo se egli ne sia degno.

Si dipinge con l'occhi bendati, perche ella ha questo vitio, che non sa discernere, come dice Seneca nell'epist. 105. Tantus est ambiunus suror

Yt nemo tibi post te videatur Si aliquis ante te fuerit.

Le qua-

# ICONOLOGIA AMBITION E.



Le qualità delle corone dimostrano, che l'ambitione è vn disordinato appetito,secondo il detto di Seneca nel 2.de ira.

Non est contenta honoribus

Vult fastos occupare, & per omnem

Orbem titulos disponere.

Annuis si ficri potest vno nomine Et dquesto proposito non voglio lasciare di scriuere vn'Agramma fatto sopra la presente figura da Taddeo Donnola, che così dice. Amotibi.

Ambilio.

Grammatică fulsam quid ridest desine năq; Tu lude bic homines, quos ambitiosa cupido,

Ex vitio vitium nil nisi colligitur.

Cacos, dementes, ridiculosque facit.

AMPIEZZA DELLA GLORIA.

CI dipinge per tale effecto la figura d'Alessandro Magno con vn solgo-

re in mano, & coa la corona in capo.

Gl'antichi Egitij intendenano per il folgore l'ampiezza della gloria & la fama per tutto il mondo distela, essendo, che niun' altra cosa rendemaggior suono, che i tuoni dell' aere, de' quali esce il folgore, onde per tal cagione scrinono gl'Historici ch'Appelle Pittore Eccellentissimo, volundo dipingere l'esse del Magno Alesandro gli pose in mano il folgore, accioche per quello signissicale la chiarezza del suo nome dalle cose, da lui fatte in lontani paesi portata, & celebre per eterna memoria. Dicesi anco, che ad Olimpia madre d'Alessandro, apparue in sogno vn solgore, il quale gli dana inditio dell'ampiezza, & fama sutura nel siglinolo.

A M I C I T I A.

ONNA vestita di bianco, ma rozzamente, mostri quasi la sinistra spalla, & il petto ignudo, con la destra mano mostri il cuore, nel qua le vi sarà vn motto in lettere doro così, LONGE, ET PROPE: & nell'estremo della veste vi sarà scritto, MORS, ET VITA. Sarà scapigliata, & in capo terra vna ghirlanda di mortella, & di siori di pomi

granati intrecciati insieme, nella fronte vi sarà scritto.

HYEMS, AESTAS.

Sarà scapigliata, & con il braccio sinistro terrà vn olmo secco, il quale sarà circondato da vna vite verde. Amicitia secondo Aristotele è vna scambieuole, espressa, & reciproca beneuolenza guidata per virtù, & per ragione tra gli huomini, che hanno conformità de influssi, & di complessioni. Il vestimento bianco, & rozzo, è la semplice candidezza dell'animo, onde il vero amore si scorge lontano da ogni sorte di fintioni, & di lisci artistiosi.

Mostra la spalla sinistra, & il petto ignudo, additando il cuore col motto, Longe, & prope, perche il vero amico, ò presente, ò lontano, che sia dalla persona amata, col cuore non si separa giamai; & benche i tempi, & la fortuna si mutino, egli è sempre il medesimo preparato à viuere, & morire per l'interesse dell'amicitia, & questo significa il motto, che ha nel lembo della veste, & quello della fronte. Ma se è sinta, ad vn minimo volgimento di fortuna, vedesi subitamente, quasi sottilissima nebbia al Sole dileguare. L'essere scapisliata, & l'hauere la ghirlanda di mirto con i siori di pomi granati, mostra, che il frutto dell'amor concorde, & dell' vnione interna sparge suori l'odor suaue de gl'esempi, & dell'honoreuoli attioni, & ciò senza vanità di pomposa apparenza, sotto la quale si na-sconde bene spesso l'adulatione nemica di questa virtà.

Dipingesi patimente scalza, per dimostrare sollecitudine, ouero prestezza, & che per lo seruigio dell'amico non si deuono prezzare gli scommodi: Come dimostra Ouidio de Arte amandi: Sirota desuerit, tu pede carpe viam. Abbraccia sinalmente un olmo secco circondato da una vite verde, accioche si conosca, che l'amicitia fatra nelle prosperira, deue durar

fempre,

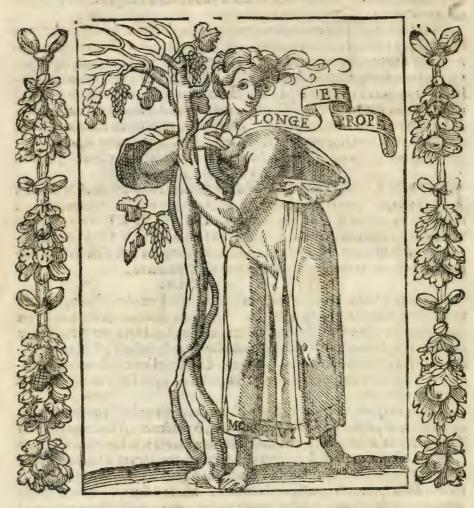

sempre, & ne i maggiori bisogni deue esser più che mai amicitia, ricordandosi, che non è mai amico tanto inutile, che non sappia trouar strada in qualche modo di pagare gl'oblighi dell'amicitia.

Donna vestita di biancho, per la medesima ragione detta di sopra, hauerà i capelli sparsi; sotto il braccio sinistro terrà vn cagnolino bianco abbracciato, & stretto; nella destra mano vn mazzo di siori, & sotto al piede destro vna testa di morto.

I capelli sparsi sono per le ragioni gia dette. Il cagnolino bianco mofira, che si deve conservare netta d'ogni macchia all'amico la pura sideltà; per i siori s'intende l'odore del buon ordine, che cagiona l'amicitia nel consortio, confortio, & nella commune vianza de gi'huomini. Sotto al piè de liro fi dipinge la testa di morto calpestata, perche la vera amicitia genera spelse volte per seruigio dell'amico il dispregio della morte. Però disse Ouidio, Iodando due cari amici nel 3.lib.de Ponto.

Ire inbet Pylades, charum periturus Oresten Hic negat, inque vice pugnat vscrq; mori

E tre gratie ignude, ad vna delle quali si vedrale spalle, & all' altre L due il viso congiungendosi con le braccia insieme. Vna d'esse hauerà in mano vna rosa, l'altra vn dado, e la terza vn mazzo di mirto, dalle. imagini di queste tre gratie, senza dubbio si regola la buona, & persetta amicitia, secondo che gl'antichi pensauano, imperoche l'amicitia non. ha altro per suo fine, che il giouare, & sar benefitio altrui, & non lassarsi superare in beneuolenza, & come tre sono le gratie de gl'antichi, così tre gradi i benefitij tengono nell'amicitia.

Il primo è di dar le cose. Il secondo di riceuer l'astrui. Il terzo d' render il contracambio. Et delle tre gratie l' vna stringe la mano, ouero il braccio dell'altra, perche l'ordine di far beneficio altrui è, che delibia. paffare di mano in mano, & ritornore in vtile di chi lo fece prima, & in questa miniera il nodo dell'amicitia tiene strettamente gfimomini vniti

fra di loro.

- Si rappresentano queste tre gratic ignude, perche gl'huomini insieme I'vn l'altro debbano effer d'animo libero, & sciolto da ogni inganno, vna fola volge le spalle, & due volgono il viso, per mostrare, che sempre duplicato si deue rendere il beneficio all'amico.

Si rappresentano allegre nell'aspetto, perche tale si deue dimostrare, chi sa benesitio altrui, & tali ancora coloro, che lo riceuono. Hanno l'apparenza virginale, perche l'amicitia non vuol'effer contaminata dai-

la viltà d'alcuno interesse particolare.

La rosa significa la piaceuolezza, quale sempre deue essere tra gl'ami-

ci, essendo fra di loro continua vnione di volonta.

Il dado tignifica l'andare, & ritornare alternamente de i benefitij, co-

me fanno i dadi, quando si giuoca con essi.

Il mirto, che è sempre verde, è segno, che l'amicitia deue l'istessa conseruarsi, ne mai per alcuno accidente farsi minore.

Amicilia.

7 N cieco, che porti sopra alle spalle vno, che non possa stare in piedi, come i seguenti versi dell'Alciato dichiarano.

Porta il cieco il ritratto in sù le spalle, Cesì l'intere di due meggi fath, Et per voce di lui ritroua il calle,

L'un prestando la vista, e l'aitro i passi.

Amicitia senza giouamento.

Onna, rozzamente vestita, che tenga con la mano vn nido, con alcuni rondini dentro, & d'intorno à detto nido volino due, ò tre rondini. Queil'vcello è all'huomo domestico, & famigliare, & più de gl'altri prende sicurtà delle case di ciascuno, ma senza vtile, non si domesti-

cando giamai, & auuicinandosi il tempo di Primauera, entra in casa per proprio interesse, come i sinti amici, che solo nella Primauera delle prosperità s'auuicinano, & soprauenendo l'Inuerno de'sastidi) abbandonano gl'amici, suggendo in parte di quiete, con tal similitudine volendo Pittagora mostrare, che si hauessero a tener lontani gl'amici sinti, e ingrati, sece leuare da i tetti della casa tutti i nidi delle rondini.

AMMAESTRAMENTO.

ripieno di magnanima grauità, con vno specchio in mano, intorno ai quale sarà vna cartella con queste parole. INSPICE, CAVTVS ERIS.

L'Ammaestramento è l'essercitio, cne si sa per l'acquisto d'habiti virtuosi, ò di qualità lodeuoli, per mezo ò di voce, ò di scrittura, & si sa di aspetto magnissico, perche gl'animi nobili soli facilmente s'impiegano a i fastidij, che vanno auanti alla virtù. Il vestimento longo, & continuato, mostra, che al buon habito si ricerca continuato essercitio, e lo specchio ci da intendere, che ogni nostra attione deue esser calcolata, & compassa con l'attioni de gl'altri, che in quella stessa cosa siamo vniuersalmente lodati, come dichiara il motto medessimo.

AMOR DIVIRTY.

N fanciullo ignudo, alato, in capo tiene vna ghirlanda d'alloro, & tre altre nelle mani, perche tra tutti gl'altri amori, quali variamente da i Poeti si dipingono, quello della virtù tutti gli altri supera di nobiltà, come la virtù istessa è più nobile di ogn'altra cosa, & si dipinge con la ghirlanda d'alloro, per segno dell'honore che si deue ad essa virtù, Et per mostrare che l'amor d'essa non è corruttibile, anzi come l'alloro sempre verdeggia, & come corona, ò ghirlanda ch'è di sigura sserica non ha giamai alcun termine. Si può ancor dire, che la ghirlanda della testa signischi la Prudenza, & l'altre virtù Morali, ò Cardinali, che sono Giustia, Prudenza, Fortezza, e Temperanza, & per mostrare doppiamente la virtù con la sigura circolare, & con il numero ternario, che è perfetto delle corone.

AMORE VERSO IDDIO.

VOMO che stia riuerente con la faccia riuolta verso il Cielo, quale additi con la sinistra mano, e con la destra mostri il petto aperto.

Amor del prossimo.

Il Vomo vestito nobilmente, che gli stia a canto vn pelicano con li suoi figliuolini, li quali stieno in atto di pigliare con il becco il sangue ch'esce d'vna piaga, che detto pelicano si fa con il proprio becco in mezo il petto, & con vna mano mostri di solleuar da terra vn pouero, & con l'altra gli porga denari, secondo il detto di Christo nostro signore nell'Euangelio.

Amer de se stesso.

Si dipingerà secondo l'antico vso Narciso, che si specchia in vn sonte, perche amar se stesso no è altro, che vagheggiarsi tutto nell'opere proprie con sodisfattione, & con applauso. Et ciò è cosa infelice, e degna di

rilo

### DI CESARE RIPA.

AMORDIVIRTE.

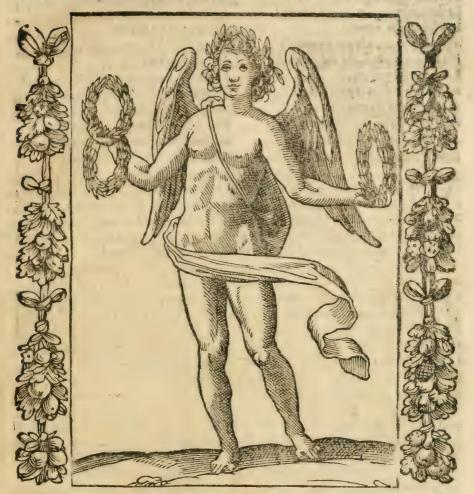

riso, quanto infelice, & ridicolosa su da i poeti antichi sinta la saucla di Narciso, però disse l'Alciato.

Si come rim rando it bel Narcifo, Nelle chiur'onde il rago suo sembiante Lodando ber i begli occhi horil bel viso, Fu di se stesso micidiate amante, Così souente auuien che sia deriso L'huom che sprezzado altrui si ponga inate Con logi amor souercheo di se siesso, E vanitade, e danno, e bizsmo est resso.

AMORE.

B 2

Tanto

Tanto, che gode fol de gl'altrui muli
C'habbia à gl'homeri l'uli
Le mani armate d'arco, e di faette,
Ein breue face astrette
Porti le fiamme, che per l'vniuerso
V à poi spargendo si, che del suo ardore
Resta acceso ogni core,
E che dall'eso human poco diuerso
Di Volcan'e di Venere sia nato
E del Ciel tenga il più sublime stato.
Amor é vitio della mente insana;
Quando si muone dal suo proprio loco,

L'animo scalda, è nasce ne verd'anni
All'età, che assaipuo, ma vede poco
L'otio il nodrisce, e la lascima humana,
Mentre che và lontana
La via fortuna con suoi grani danni,
Spiegando i tristi vanni,
E la buona, e felice stà presente
Porgendo ciò che tien nel ricco si no:
Ma se questa vien meno,
Onde il cieco desio al mil consente
Il suoco, che ardea pria, tutto s'ammorza,
E tosto perde amor ogni sua forza.

Amor di Fama.

N fanciullo nudo coronato di laoro con i suoi rami, & bacche, hauerà nella destra mano in atto di porgere la corona Ciuica, & nella sinistra la corona Obsidionale, & sopra vn piedestallo vicino à detta figura, vi saranno distintamente quelle corone, che vsauano i Romani

in segno di valore, ciò e la Murale, la Castrense, & la Nauale.

Racconta A. Gellio, che la corona trionfale d'oro, la quale si daua in honore del trionfo al Capitano, ò all' Imperatore su anticamente di lanoro, & l'obsidionale di gramigna, & si daua à quelli solamente, che in qualche estremo pericolo hauessero saluato tutto l'esercito, ò s'hauessero leuato l'esercito da torno. La corona Cinica era di quercia, & gl'antichi coronauano di quercia quasi tutte le statue di Gioue, quasi che questa fusse segno di vita, & i Romani soleuano dare la ghirlanda di quercia à chi hauesse in guerra difeso da morte vn Cittadino Romano, volendo dare l'insegna della vita à chi era altrui cagione di viuere. Soleuano ancora fare questa ghirlanda d'ilice per la similitudine di detti arbori. La corona Murale era quella, che si daua al Capitano, ouero al soldato, che era stato il primo a montare su le mura del nemico. La corona Castrense si dana a chi fusse prima d'ogn'altro montato dentro i bastioni, & alloggiameti de'nemici. La Nauale si daua a colui, che era il primo a montare sul'armata nemica. & queste tre si faceuano d'oro, & la Murale era con certi merli fatti a simiglianza delle mura, oue era asceso. La Castrense era fatta nella cima a guisa d'vn bastione. La Nauale haueua per ornamenti i segni de rostri delle naui, & questo è quanto bisognaua icriuere in tal proposito per commodità de' Pittori. ANNO.

ba, & i capelli pieni di neue, e giaccio. Il capo, & i fianchi rossi, & adorni di varie spighe di grano, le braccia verdi, & piene di più sorti di fiori, le coscie, & le gambe co gratia coperte di grappi, & frondi d'vue. In vna mano terrà vn serpe riuolto in giro, che si tengha la coda in bocca, & nell'altra hauerà vn chiodo.

Se

Si dipinge alato con l'autorità del Petrarca nel trionfo del tempesous

Che volan l'hore, i giorni, gl'anni, e i mesi. dice.

L'anno, secondo l'vso commune, comincia di Gennaio, quando il giaccio, & le neui sono grandissime, & perciò gli si pone la ne « ue in capo, & perche la Primauera è adorna d ogni forte di fiori, e d'herbe, & le cose in quel tempo fatte cominciano in vn certo modo d suegliarsi, & tutti fanno più viuacemente le loro operationi, però se gl'adornano le braccia nel modo sopradetto.

L'Estate per esser caldi grandissimi, & le biade tutte mature, si rap-

presenta col petto, & i fianchi rossi, & con le spighe.

L'vue nelle gambe, mostrano l'Autunno, che è l'vitima parte dell'anno. Il serpe posto in circolo, che morde la coda è antichissima figura. dell'anno, percioche l'anno si riuolge in se stesso, & il principio di vn anno consuma il fine dell' altro, si come per quel serpe ridotto in forma di circolo si rode la coda; onde Virg.nel 2.della Georg.così disse.

Fronde nemus agricolis labor actus in orbe, Atq; in se sua per vestigia voluitur annus.

Scriue Festo Pompeo, che gl'antichi Romani ficcauano ogn'anno nelle mura de i tempij vn chiodo, & dal numero di quei chiodi poi numeranano gl'anni, & però segno dell'anno si potra dire che siano i chiodi.

H Vomo maturo, alato, per la ragione detta di sopra, sopra vn car-1 ro con quattro caualli bianchi, guidato dalle quattro stagioni, che sono parte dell'anno, le quali si dipingeranno cariche de' frutti, secondo la diuersità de'tempi.

ANIMA RAGIONEVOLE EBEATA.

D'NZELLA gratiosidima, hauerà il volto coperto con vn finissimo, e trasparente velo, il vestimento chiaro, & lucente, à gl'home-

ri vn paro d'ale, & nella cima del capo vna stella.

Benche l'anima, come si dice da Teologi, sia sustanza incorporea, & immortale, si rappresenta nondimeno in quel meglior modo, che l'huomo legato à quei sensi corporei con l'imaginatione, la può comprendere, & non altrimenti, che si sogli rappresentare Iddio, & gl' Angeli, ancorche hano pure sustanze incorporee.

Si dipinge donzella gratiosissima, per esser fatta dal Creatore, che è

sonte d'ogni bellezza, & perfettione, à sua similitudine.

Se gli fa velato il viso per dinotare, che ella è, come dice S. Agostino nel lib.de definit.anim.sustanza inuisibile à gl'occhi humani, e forma sustantiale del corpo, nei quale ella non è euidente, saluo che per certe attioni esteriori si comprende.

Il vestimento chiaro, & lucente è per dinotare la purità, & persettio-

ne della sua essenza.

Se le pone la stella sopra il capo, essendo che gl'Egitij significassero co la stella l'immortalità dell'anima, come riferisce Pierio Valeriano nel lib.44.de'suoi leroglifici.

L'ali B

### ANIMA RAGIONEVOLE E BEATA.

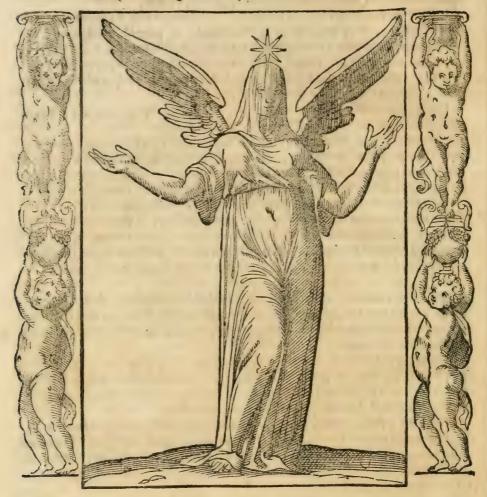

L'ali à gl'homeri denotano cosi l'agilità, e spiritualità sua, come anco le due potenze intelletto, e volontà.

Anima dannata.

Ccorrendo spesse volte nelle tragedie, & rappresentationi di casi seguiti, & sinti, si spirituali come profani, introdurre nel palco
l'anima di alcuna persona, sa mestiero hauer luce, come ella si debba visibilmente introdurre. Per tanto si dourà rappresentare in sorma, & sigura humana, ritenendo l'essigie del suo corpo. Sarà nuda, o da sottilissimo
& trasparente velo coperta, come anco scapigliata, & il colore della car
nagione di lionato scuro, & il velo di color negro.

L'anima dal corpo separata, essendo spirituale, & incorporea, non hadubbio,

dibbio, che non gli conuiene per se strila figura, & sormatione, & attre qualità, che alla materia solamente stanno attaccate, tutta uia donendo questa rappresentatione sarsi obietto de sensi corporali, siamo astretri di proporcela auanti sotto forma, medesimamente corporea, & accompdare ancora la cosa intesa al nostro concetto. dunque se gli da la sigura, humana con quella licenza, con la quale ordinariamete si dipingono ancora gl'Angioli, e perche l'anima da sorma al corpo, non si può imaginare, che sia d'altra sigura; se bene sappiamo ella, come si è detto di sopra, non essere da questi termini materiali circonscritti. Riterra dunque l'esfigie del suo corpo per essere riconosciuta, & per accostarsi à quello, che scriuono diuersi Poeti, tra gl'altri Virgilio nel 6. Quando sa ch'Enca vadi nell'Inserno, e riconosca molti di quelli, c'hauea cognitione in questa vita, & il Dante nel cap. 3. dell'Inserno.

Poscia ch' io vi bebbi alcun riconosciuto.

Dicesi anco meglio conoscerla, se gli habbia d dare altri segnali della sua conditione, perche taluolta occorrerà rappresentaria con diuersi accidenti, come per esempio, serita, ò in gloria, ò tormentata, &c. & in tal caso si qualificherà in quella maniera, che si conuiene allo stato, & conditione sua.

Dipingest ignuda per essere csa per sua natura sciolta di ogni imp'edimento corporco, onde il Petrarca nella canzone Italia mia, così disse. Che l'alma ignuda, & sola. Et in altra canzone il principio della quale: Quando il suaue mio sido consorto. Seguita, & dice: Spirto ignudo, &c. Et nel trionso della morte cap. 1. Ch'è hoggi nudo spirto, &c.

Li capelli sparsi giù per gl'homeri non solo dimostrano l' inselicità, & miseria dell'anime dannate, ma la perdita del ben della ragione, & dello intelletto.onde Dante nel cap. 3. dell'inserno così dice.

Noi sem venuti al luogo, cu'io t'hò detto, Che vedrai le genti dolorose,

C'hanno perduto il ben dell'intelletto.

Il colore della carnagione, & del velo che la circonda, fignifica la priuatione della luce, & gratia diuina. Però disse Dante nel cap. 3. parlando della forma, & sito dell'inferno, che alla porta di quello vi sia scritto.

Lassate ogni speranza ò voi, ch'entrate.

ARCHITETTVRA.

DONNA di matura età con le braccia ignude, & con la veste di color cangiante, tenga in vna mano l'archipendolo, & il compasso con vn squadro, nell'altra tenga vna carta, doue sia disegnata la pianta d'vn

palazzo con alcuni numeri à torno.

Dice Vitruuio, nel principio dell'opera sua, che l'Architettura è scienza, cioè cognitione di varie cognitioni ornata, per mezzo della quale tutte l'opere delle altre arti si persettionano. Et Platone diceua, che gli architetti sono soprastanti à quelli, che l'esercitano nell'artisti, talche è suo proprio offitio fra l'arti d'integnare, dimostrare, distinguere, descriuere, limitare, giudicare, & apprendere l'altre il modo da essa. Però è

4 fola

1CONOLOGIA

fola partecipe di documenti d'Ariemetica, & di Geometria, dalle quali, come ancor disse Daniel ne suoi Commentarij, ogn'artisicio prende la sua nobiltà. Per questa cagione tiene la squadra, & il compasso, istromenti della Geometria, & i numeri, che appartengono all'Ariemetica, si sumo intorno alla pianta d'Architettura, che essa tiene nell'altra mano. L'archipendolo, ouero perpendicolo ci dichiara, che il buono Architetto deue hauer sempre l'occhio alla consideratione del centro, dal quale si regola la positione durabile di tutte le cose, che hanno gravità, come si vede chiaro in tal professione per il bello ingegno del sig. Cavaliero Domenico Fontana, & di Carlo Maderno, huomini di gran giuditio, & di valore, lassado da parte molt'altri, che son degni di maggior lode della mia. Et si dipinge d'età matura, per mostrare l'esperienza della virilità con l'attezza dell'opere dissicili, & la veste di cangiante è la concorde varietà delle cose, che diletta in quest'arte all'occhio, come all'orecchio dilettano le voci sonore nell'arte musicale.

Le braccia ignude mostrano l'attione, che sà all'Architettura ritenere

il nome d'arte, ò d'artificio.

# ARDIRE MAGNANIMO

& generoso. N giouine di statura robusta, è siera in viso, hauerd il destro braccio armato col quale cacci per forza con gagliarda attitudine la. lingua ad vn gran leone, che glistia sotto le ginocchia. Il restante del corpo farà difarmato, & in molte parti ignudo. Il che allude al generoso ardire di Lisimaco figlinolo d'Agatocle nobile di Macedonia, & vn de successori d'Alessandro Magno, che per hauer dato il veleno al suo Maeitro Callistene filosofo, dimandatoli da lui, per leuarsi dalla miseria della prigionia, in cui l'haueua confinato Alessandro; sù dato à diuorare ad vn leone, ma con l'ingegno superò la fiera, & confidatosi nella sua forva, il destro braccio, che egli secretamente s'era armato, cacciò in bocca ai leone, & dalla gola li trasse per forza la lingua, restandone la siera subitamente morta. Per lo quale fatto su da indi in poi nel numero de più cari del Re Alessandro, & ciò gli fu scala per salire al gouerno delli stati,& all eternità della gloria. Volendo rappresentare questa figura & eauallo in qualche mascherara, o in altro, se gli farà la lingua in mano, & Meone morto sopra il cimiero.

Ardire vltimo, & necessario.

Vomo armato di tutte le armi, ò sia a cauallo, ò a piedi co la spada nella destra mano, intorno al quale vi sarà questo motto.

PER TELA PER HOSTES.

Nella finistra mano vno scudo, oue stia sculpito, ò depinto vn Caualiero, che corra à tutta briglia contro l'arme lanciate da i nemici con animo ò di scampare combattendo, ò di restar morto valorosamente frà inemici. Et intorno all orlo di detto scudo va sara scritto quel verso di Virgilio: Vna salus victio, nullam sperare salutem.

Que-

ARDIRE MAGNANIMO, E GENEROSO.

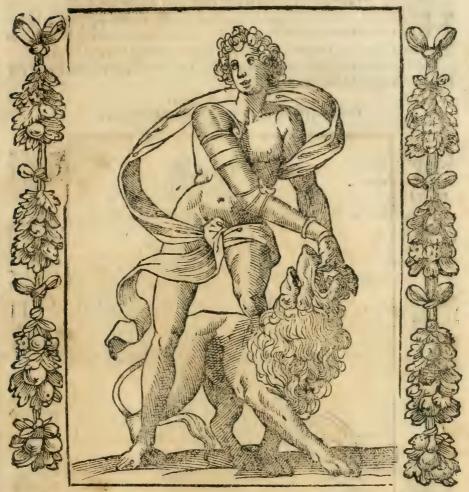

Questo, che noi diciamo vitimo, & necessario ardire, è vna certa spetie di sortezza impropria così detta da Aristotele, perche può essere, & suol essere posto in opera ordinariamente ò per acquisto d'honore, ò per timore di male auuenire, ò per opera dell'ira, ò della speranza, ò per la poca consideratione dell'imminente pericolo, non per amor di quello vero, & bello, che è fine della virtù, l'armatura, & la spada col motto, mostrano, che gran resistenza, è necessarissima in ogni pericolo. Et lo scudo col Caualiero, che corre contra i nemici, mostra quello, che habbiamo detto, la disperatione esser molte volte cagione di salute, ma non vera, & persetta sortezza, come si è detto.

#### ICONOLOGIA

Come depinte in Firenze del gran Duca Ferdinando.

IT VOMO armato d'aspetto tremendo con l'elmo in cape, con la destra mano tiene vn tronco di lancia posato alla coscia, & con la sinistra vno scudo, in mezzo del quale vi è depinta vna testa di lupo.

Etiendo questa figura simile à quella di Marte si potrà intendere per

essa l'arme, come Dio d'esse.

ARMONIA. Come dipinta in Firenze dal gran Duca Ferdinando.

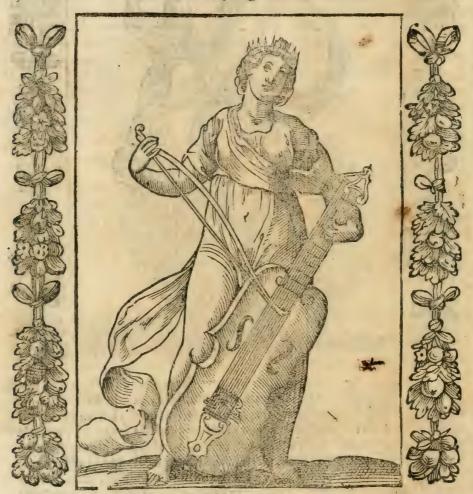

NA vaga, & bella donna, con vna lira doppia di quindici corde in mano, in capo hauerà vna corona con sette gioie tutte vguali, il vestimento è di sette colori, guarnito d'oro, & di diuerse gioie.

ARRO-

ARROGANZA.

DONNA vestita del color di verderame, hauerà l'orecchie d'assis, terrà sotto il braccio sinistro vn pauone, & con la destra mano alta

mosstrerd il dito indice.

L'Arroganza è vitio di coloro, che se bene si conoscono di poco valore, nondimeno per parere assai presso à gl'altri, pigliano il carico d' imprese dissicili, & d'importanza, & ciò dice S. Tomasso 2.2.qu. 12.art.1.

Arroganzest, qui sibi attribut, quod non habet. Però con ragione si dipinge con
l'orecchie dell'assno, nascendo questo vitio dall'ignoranza, & dalla stolidezza, che non lascia preuedere il successo dell'imprese, che si prendono
in poco giuditio.

Il pauone significa l'arroganza essere vna spetie di superbia, & il ditò alto l'ostinatione di mantenere la propria opinione quantunque salsa, & dal commun parer lontana, stimandosi molto, & sprezzando altrui. Et così ancora dipingeuano gli antichi la Pertinacia, che è quasi vna cosa.

medesima col'ignoranza.

ARITMETICA.

DONNA di bello aspetto, nella destra mano tiene vn vncino di serro, nella sinistra vna tauola imbiancata, & nell'estremo del vesti-

mento visarascritto PAR, & IMPAR.

La bellezza sard inditio della persettione de i numeri, de i quali credeuano alcuni Filosofi, che tutte le cose si componessero, & Dio, dal quale non pubbroceder cosa, che non sia persetta, il tutto sece in numero, in peso, & il misura, & questo è il vero soggetto dell'Aritmetica.

L'vncino di ferro, & la tauola imbiancata dimostrano, che con quelli istromenti si sa la cagione in diuersi generi d'essere, & le cose composte

per lo numero, peso, & misura de gli Elementi.

Il motto Par, & Impor dichiara che cosa sia quella che dà tutta la diuersità de gli accidenti à quest'arte, & tutte le dimostrationi.

Aritmetica .

Donna, che in ambedue le mani tenga vna Tauola da numeri, & vna altra vicino à i piedi per terra.

ARTE.

ATRONA con vna manuella, & vna lieua nella mano destra,

W & nella finistra con vna fiamma di fuoco.

Tutte l'arti che vsano instrumenti, & machine (che sono molte) riducono la forza delle loro proue alla dimostratione del circolo, e da esso riceuono le loro ragioni, & il loro stabilimento, & però si dipinge l'arte
con la manuella, & con la lieua, le quali hanno la forza loro dalla bilancia, & questa l'hà dal circolo, come scriue Aristotele nel libro delle
Mecaniche.

La fiamma del fuoco si pone, come istrumento principale delle cose artificiose: perche consolidando, ò mollificando le materie, le sa habili ad essere adoprate dall'huomo in molti esserciti industriosi.

Arte.

D Onna vestita di verde, nella mano dritta tiene vn pennello, & vn. scarpello, & con la sinistra vn palo sitto in terra, al quale vi sia le-

gata vna pianta ancora nouella, & tenera.

Il pennello, & lo scarpello significano l'imitatione della natura, che particolarmente si vede espressa nel dipingere, & nello scolpire; ilche si mostra nel pennello, & nello scarpello, & perche in alcune altre non imita, ma supplisce à i desetti d'essa, come nell'Agricoltura particulare, però vi s'aggiunge il palo fitto in terra, quale con la sua drittura fa, che per vigor dell'arte cresca il torto, & tenero arboscello.

ASTINENZA.

ONNA che con la destra mano si serri la bocca, & on l'altra mostri alcune viuande delicate, con vn motto, che dica.

NON VTOR NE ABVTAR.

Per mostrare, che il mangiare cose delicate fa spesso, & facilmente precipitare in qualche errore, come l'astenersene fa la mente più atta alla contemplatione, & il corpo più pronto all'opere della virtù, & però dicesi esfer l'astinenza vna regolata moderatione de'cibi, quanto s'appartiene alla sanità, necessità, qualità delle persone, che porta all'animo eleuatione di mente, viuacità d'intelletto, & fermezza di memoria, & al corpo fanità, come bene mostra Horatio nella Sat. 2. lib. 2 così dicendo: Accipe nuc victus tenuis, que quataq secu Afferat in primis, valeas bene, na varie ves Cena desurgat dubia ? quin cor onustum Vt noceant homini credas memor illius esce Que simplex olim tibi sederit, at simul assis Miscueris elixa simul conchylia turdis: Dulcia le in bile pertet stomachoq.tumultu

Lenta ferct pituita, vides, vt pallidus omnis Hesternis uitus animu quoq pregrauat una Atq. affigit humo diume particulam aura Alter vbi d'Eto citius curata sopori

Membra dedit: vegetus prascripta ad mi-(nia surgit.

ASSIDVITA. Come depinta nella sala de Sguizzeri nel palazzo di N.S.

7 NA vecchia, la quale tiene con ambe le mani vn tempo d'horologio, & à canto vi è vn scoglio circondato da vn ramo d'edera. ASTROLOGIA.

ONNA vestita di color celeste, con vna corona di stelle in capo, portera alle spalle l'ali, nella destra mano terra vn scettro, nella sinistra vna sfera, & a canto vn'aquila...

Astrologia, che è parola venuta dal Greco, suona nella nostra lingua. ragionamento di stelle, le quali si considerano in quest'arte, come cagio-

ni delli effetti contingenti dell'huomo, ò della natura.

Et depingesi di color celeste, perche nel Cielo stanno fisse le stelle, & di la su esercitano la forza loro, & per mostrare dissicultà dell'apprensioni per la tanta lontananza le si fanno l'ali, le quali ancora souente non bastano, & per questo medesimo vi si sa l'aquila.

Lo scertro dimostra, che le stelle in vu certo modo hanno spetie di do.

minie

minio sopra li corpi sublunari, & con questo rispetto sono considerate dall'Astrologo .

Astrologia.

Onna vestita di color ceruleo, con l'Astrolabio, & co vn libro pieno di stelle, & figure Astronomiche, & vn quadrante, & altri stromenti appartenenti all'Astrologia, all'homeri haura l'ali, per dimostrare, che ella sta sempre con il pensiero leuato in alto per sapere, & intender le cose celesti.

Astrologia.

Onna vestita di color ceruleo, haurà l'ali all'homeri, nella destra mano terrà vn compasso, & nella sinistra vn globo celeste.

Vestesi di cor ceruleo, per dimostrare, che questa scienza è posta.

nella contemplatione de'corpi celesti.

Le si dipinge in mano il globo celeste, con il compasso, per esser proprio suo il misurare i Cieli, & considerare le misure de'loro mouimenti, & le ali à gl'homeri si pongono per la ragione già detta.

ASTVTIA.

ONNA vestita di pelle di volpe, e sarà di carnagione molto ros-

la, tenendo vna scimia sotto il braccio.

L'Astutia come dice S. Tomasso 2. 2. qu. 55. ar. 3. è vn vitio di coloro, che per conseguire quel che desiderano, si vagliano de'mezzi non conueneuoli, però si dipingerà vestita di pelle di volpe, essendo quest'animale astutissimo, & per tale ancora è conosciuto da Esopo nelle sue fauole,adoprato in questo proposito molte volte. Della scimia scriue Aristotele nell'historie de gl'animali è astutissima.

La carnagione rossa per detto del medesimo Arist.lib. 4. de Fisonomia cap. 10. Significa astutia, perche il bollimento di sangue sempre genera nuoui mostri nell'anima, facendo nell'huomo il sangue quello, che fa il fuoco nel mondo, il quale sempre stando in moto, consuma tutte le cose

combustibili, auuicinandosi ad esso.

AVARITIA.

ONNA pallida, & brutta con capelli negri, sard macilente, & in habito di serua, & le si legga in fronte la parola \*\* Nouvos cioè Pluto il quale fu creso Dio delle ricchezze. Sarà cinta di vna catena d'oro, trahendosene dietro per terra gran parte. Mostrera le mammelle ignude piene di latte, & hauerà vn fanciullino quasi di dietro, magro, & di fracci non à bastanza vestito, che con la destra mostri di scacciarlo, per non dargli il latte delle mammelle, alle quali hauera la man finistra in. atto di tenerle strette.

Pallida si dipinge, perche l'impallidisce il continuo pensiero di accumular tesoro con appetito insatiabile di fare suo tutto quello, che è di altri, senza hauer riguardo, ò à forza di leggi, ò à conuenienza di sorte

alcuna.

E ancora la pallidezza effetto di timore, il quale sta sempre abondantiffinao

ICONOLOGIA.

volte a pena di se medesimo per la gelosia, che hà di non perdere vna minima pirricella di quello, che possibele.

L'habito seruile, & sozzo, & la catena d'oro acconcia nella maniera, che dicemmo, è segno manifesto dell'ignobile, & vil seruiti dell'auaro.

La scritta della fronte, ci dichiara, che l'huomo auaro in tutte le sue attioni si scuopre per quello, che è, ne si sa celare in alcuna cosa. Et per osseruarsi questo costume ne gli schiaui, si mostra la conditione de gl'auari, medesimamente schiaui della ricchezza.

La catena dell'oro, che si tira dietro, ci mostra, che i tesori, & le gran facoltà, a chi ben considera, sono peso saticossissimo, & impaccio molto noioso, & il fanciullo scacciato mostra, che non è alcui veramente a-uaro, che non sia insieme crudele. Et essendo la Maestà di Dio solita d'arricchire più l'vno, che l'altro, acciò non manchi l'occasione d'operare virtuosamente in tutti li stati, secondo la vocatione di ciascuno, l'auaro preuertendo quest'ordine, più tosto lascia marcire con ingordi disegni quello, che hà, che l'adoprarlo, a souuenimento de'bisognosi.

ruaritia.

Onna mal vestita, scapigliata, & scalza, nella destra mano terra vn

D rospo, & con la sinistra vna borsa serrata.

L'Auaritia è vno sfrenato appetito d'hauere, come dice S. Agost lib.; de lib. Arbitrio, che non cessa mai di coprire con grosso velo il viso alla ragione, & con disusata sorza spezza il freno della temperanza, & non hauendo riguardo à virtù alcuna, transmuta i cuori pietosi in crudeli, & fi sa vniuersal guastatrice delle virtù.

Consiste l'Auaritia principalmente in tre cose, prima in desiderare più del conueneuole la robba d'altri, perche la propria stia in intiera, & però le si dipinge il rospo, nella destra mano, il quale, tutto che habbia grandisfima copia della terra, della quale si pasce, nondimeno sempre teme, &

si astiene di quella, desiderandone sempre più.

Consiste secondariamente in acquistare per vie indirette più di quello che li conuiene, non hauendo riguardo non solo à disagij, & incomedi (ancorche grandissimi sieno) ma alla propria vita, che però si rappresenta mal vestita, scapigliata, & scalza, onde il Petrarcha nel sonetto 158. così disse: Come l'auaro, che necrear tesoro Condiletto l'estamo disacerba.

Vltimamente confiste in ritenere tenacemente le cole sue, & percio si

rappresenta nella borsa serrata.

Auaritia.

Onna pallida, & magra, che nell'aspetto mostri assanno, & malinconia, à canto haurà vn lupo magrissimo, & à guisa d'idropico hauerà il corpo molto grande, & sopra vi terrà vna mano, per segno di dolore, & con l'altra tenga vna borsa legata, & stretta, nella quale miri sisamente.

Il lupo, come racconta Christofaro Landino, è animale auido, & vora-

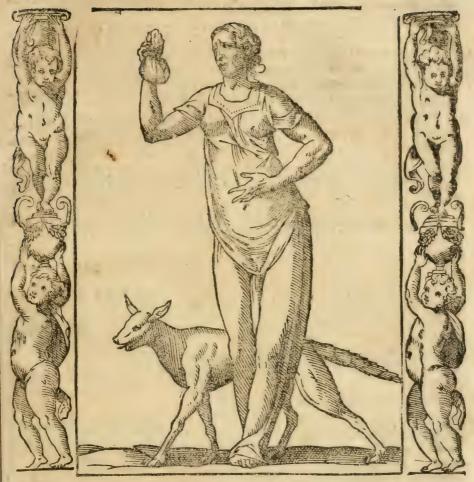

ce, il quale non solamente sa preda aperta dell'altrui, ma ancora con aguati, & insidie surtiuamente, & se non è scoperto da pastori, ò da car i, non cessa sino à tanto, che tutto il gregge rimanga morto, dubitando sempre di no hauere preda à bastanza, così l'auaro hora con fraude, & inganno, hora con aperte rapine toglie l'altrui, ne però puo accumular tanto, che la voglia si satij.

Dipingesi a guisa dell'idropico; perche, si come questo non ammorza mai la sete per lo bere, ma l'accresce, così l'auaritia tanto cresce nell'huo-

mo, quanto crescano i tesori, però disse Oratio nell'Ode.

Rec simpetit, nis causa morbi

Fugerit venis, & aquosus albo
Corpore languor.

Et San Gregorio nelli Morali 14. così dice anch'egli sopra di ciò:

D7:23135

Omnis auarus ex potu sitim multiplicat qui cum ca, que appetit adeptus suerit, ad eltinenda alia amplius anbelat. Et Seneca ancora: Anaro deest, tam qued babet,

quam quod non habet.

La magrezza del lupo nota l'infatiabile appetito dell'auaro, & l'inconueniente tenacità della robba, che possicide. Onde Dante nel primo
capitolo parlando dell'inferno così dice: Ft ha natura si maluagia, e ria,
Che mai non empie la bramosa voglia

Et dopo passo hà più same, che pria.

Si fa con la borsa serrata, godendo più nel guardare i danari, come cosa depinta per diletto, che in adoprarli, come vtile per necessità, & molto di proposito mi pare in quest'occassone l'Epigramma di Monsignor Barberino Chierico di Camera di nobiltà, e valore, specchio, & orna-

mento al secol nostro. (vnquam

Vt parcas opibus, tibi quid non parcis? an Quid Augendi census terminus vilus erit? No Desine diuitias sulus cumulare metallo Tun Tă tibi deest quod habes, quă quod habese Di nequis, Auaritia.

Quid tā obduras toties, quid Põtice iastas? Non nisi qui frugi est, possidet ullus opes Tu mihi diues eris, qui nequo tepore partis Diuitijs egeas, Pontice semper eges.

S 1 dipinge da gli antichi Tantalo in vn fiume coperto dall' acqua fino alla gola, al quale sopra la testa pende vn'albero carico di frutti, in modo ch'egli non possa arrivare con le mani a i frutti per satiar la same, ne al siume per smorzarsi la sete, secondo il detto d'Oratio.

Tant ilus d'Unis sitions sugientia captat, Flumina; con quel che segue, & similmente Petronio Poeta, come riferisce Pierio Valeriano nel libro 35. nella parola pedes, così dice.

Oui nee bibit inter aquas, nec poma poten- Divitis hae mogn' facies fuit omrialate, tia carpit ... Qui tenet, & ficco cone quit ore famem.

Tantalus infelix, quers sua vita premunt.

Auaritia.

Onna vecchia vestita d'habito rotto, & stracciato in più luoghi, sarà magra, & di color pallido, terrà con la man destra vna tenaglia & a vna delle gambe hauerà vn serro simile a quello de gli schiaui, conla catena in modo che la strascini per terra, & con la sinistra mano s'appoggia ad vna Arpia, la quale stia in atto d'allanciarsi.

Auaritia è immoderata cupidità, & sete di hauere, la quale generanell'auaro crudeltà, inganno, discordia, ingratitudine, tradimento, & lo toglie in tutto dalla Giustitia, Charità, Fede, Pietà, & da ogni virtù

morale, & Christiana.

Vecchia si dipinge, perche non solo regna più l' Auaritia ne i vecchi: ma si chiama madre di tutte le sceleratezze, e Claudiano nel libro secondo Stiliconis, di lei così dice.

At primum scelerum mater, &c.

Il vestimento rotto, & stracciato ne dimostra, che tanto ne gli animi auari possa questa diabolica peste, che quello che l'Auaritia robba a gli altri, lo toglie anco a se stessa, onde nell' istessa abondanza rimane più

d'ogni mendico, perciò Oratio nel primo libro dell'Ep istole dice:

Semper auarus egete

L'esser magra, & pallida altro non dinota che la continua, & insatiate bil same, per la quale gl'inselici inclinati all'auaritia continuamente sono tormentati.

La tenaglia, che tiene con la destra mano, mostra, che, si come detto istromento stringe, & tira sempre à se, così è la peruersa natura dell'empio auaro, il quale non lascia mai occasione, che non facci il medessimo
essetto, non guardando nè stato, nè conditione di qualsiuoglia persona...

Gli si dipinge à canto l'arpia, essendo il vero simbolo dell'auaritia.

percioche arpia in greco volgarmente suona rapire.

Il ferro, & la catena alla gamba nella guisa, che dicemmo, denota l'auaritia esser schiaua non solo della robba, ma ancora de i demonij, come testifica S Paolo ad Ephes.cap. 5 & ad Coloss, cap. 3. dicendo: Auaritia est idolorum servitus.

AVDACIA.

ONNA vestita di rosso, & verde, haura la fronte torbida, stardo in atto di gettare a terra vna gran colonna di marmo, sopra al-

la quale si posi vn'edifitio.

L'audacia è contraria alla timidità, & è vitio di coloro, che poco confiderano la difficultà d'alcune grandi attioni, & troppo delle loro forze, presumendosi, s'auuisano di recarle ageuolmente à fine. Però è figurata per vna giouane, che tenti con le sue forze di mandare a terra vna benfondata colonna.

Il vestimento rosso, verde significa audacia, come anco la fronte torbida, così dice Aristotele de fisonomia al nono Capitolo.

AVGVRIOBVONO.

Secondo l'opinione de' Gentili.

N giouanetto, c'habbia vna stella in cima del capo, in braccio tenga vn cigno, & sia vestito di verde colore, che significa augurio, percioche l'herbe, quando verdeggiano, promettono buona copia de frutti.

Pierio Valeriano nel 44. libro dice, che quelli, che anticamente operauano gl'Augurij, confermauano, che la stella è sempre segno di prosperità, & di selice successo. Del Cigno disse Virgilio nel primo dell'Eneide. Ni frustra Augurium vani docuere parentes Aspice bis senos latantes agmine cygnos. Però à noi Christiani non è lecito credere alle vanità de gl'auguri.

Augurio cattiuo. Secondo la medesima opinione.

H Vomo vecchio, vestito del color, che hanno le foglie, quando l'albero da segno di seccarsi, in mano terrà vna mustela, & per l'aria dal-

la sinistra banda vi sarà vna cornacchia.

Il color del vestito dimostra, che il cattiuo augurio si stima, che venga per la vicinanza di qualche mal soprastate, come le soglie de l'alberi, che perdon'il colore, quando il troco perde le virtù; della mustela disse l'Alc. Quicquid agis mustela tibi si occurrat, omitte: Signa male hec sortis bestia praua gerunt.

Il me-

ICONOLOGIA.

Il medesimo significa la cornaechia, però disse Virgilio sella Boccolica:

Sape sinistra caua pradixit ab ilice cornix:

Si potria ancora porre in luogo di questa il barbagianni, quale secondo Ouidio è vcello apportatore in ogni luogo di tristissimo augurio.

#### AVGVR 10

Nella Medaglia d'Adriano, secondo i Gentili.

H Vomo in piedi, che risquardi vn'vcello, che vola per aria, & con vna mano tiene il lituo augurale, il quale era vna verga incurua, della quale, così dice Gellio al cap. 8. dellib. 5: Lituus est virga breuis, in parte qua robustior est incuruus qua Augures viunus.

Et con esso gl'auguri sedenti designauano i tempij a gl'vcelli, di cui Cicerone sà mentione nel lib. 1. de Divinatione: Quid lituus iste vester, quod clarissimum est insigne auguratus, vide volis est traditus, nempe eo Romulus religiones

dixerit, tum cum V rbem condidit, & c.

L'vcello, che vola per aria di notte, come gl'auguri, & l'offitio dell'augurato, appresso i Romani riceuerno i nomi da i gesti de gl'vcelli, conciosia cosa, che dal canto, & gesti nel volar loro osseruati hora in questa, e hora in quell'altra parte da coloro, che erano deputati d cotal sacerdotio, erano soliti d'indouinare, cioè quelli, che si preparauano ad alcuna cosa publica, ò di partire suora della Citta, ouero, che volessero essercitare bene, & drittamente alcun Magistrato, al quale essi erano deputati.

NA fanciulla alata di color incarnato con vn manto giallo in doffo, hauerd in mano vna lucerna fatta all'anticha accesa, starà a sedere sopra il Pegaso cauallo alato, perche da Homero in più luoghi ellaè chiamata \*\*poso tetanos\*\* che vuol dire velata di giallo, si come nota Eustachio Commentatore d'Homero nel 2. lib. dell'odissea, & Virgilio ne i suoi
Epigrammi dice:

Aurora Oceanum crocco velamine fulgens liquit.

Kt Ouidio nel 3. lib. de arte amandi nota il colore incarnato, dicendo.

Nec cephalus rosea prada pudenda Dea.

Et il medesimo Eustachio nel luogo sopradetto dice, che ella va in sul cauallo Pegaseo, per la velocità, & perche l'aurora è molto amica de i poeti, & desta gli spiriti à capricci ingegnosi, & piaceuoli.

Aurora.

Iouinetta, alata, per la velocità del suo moto, che tosto sparisce, di color incarnato con manto giallo, nel braccio sinistro vn cestello pieno de varij siori, & nella stessa mano tiene vna facella accesa, & con la destra sparge siori.

AVTTORITA, O POTESTA.

NA Matrona, che sedendo in vna nobil sedia, sia vestita d'habito ricco, & sontuoso fregiato tutto di varie gioie di grande stima, con

ね

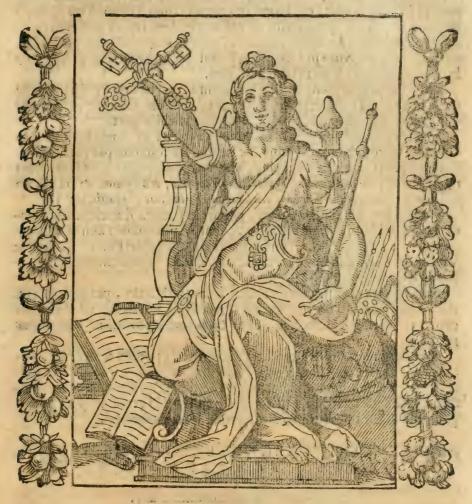

la destra mano alzata tenghi due chiaui eleuate; con la sinistra vn scettro & da vna banda vi sieno libri, & dall'altra l'armi.

Si rappresenta Matrona, perche l'età matura ha in se propriamente auttorità; onde Cicerone nel libro de Senectute dice: Apex autem senectutis est auctoritas, & poco doppo soggiunge; Habet senectus honorata prafertim tantam auctor treem, vi ea pluris sit, quam omnes voluptates, & ciò principalmente per la prudenza, & molto sapere, che in essa si ritroua, dicendo la Sacra Scrittura in Iob al cap. 12; In antiquis est sapientia, & in milto tempore prudentia, onde auuiene, che: ad parendum iuuenes, ad imperandum senus sunt accomodati, come dice Plut. in Pol.

Si pinge sedendo, perche il sedere è proprio de Prencipi, e Magistrati, per il qual atto si mostra auttorità, & insieme quiete, e tranquillità d'animo, percioche le cose, che ricercano gravità, non si devono trattare, se non con matura sessione, così auviene ne Giudici, i quali havendo potettà, & auttorità di decidere, assoluere, e condannare, ciò non possono legitimamente esseguire per sentenza, se non sedono, come dice la legge 2.5 in bonorum st.quis ordo in bon. poss. serve.

Si veste d'habito pomposo, e risplendente, perche tale è chi ha potestà sopra gl'altri nel conspetto de gl'huomini, oltre che le vesti, e pietre pre-

tiose per se dimostrano auttorità, & honore in chi le porta.

Le chiaui denotano l'auttorità, e potestà spirituale, come benissimo lo dimostra Christo Nostro Signore, & Redentore, quando per mezzo d'esfe diede quella suprema auttorità a San Pietro dicendo: Ettibi dabo claues regni Calorum, & quodcumque ligaueris super terram; erit ligatum & in Calis, & quodcumque solueris super terram, erit solutum, & in Calis. Matth. cap. 16.

Tiene dette chiaui nella destra, perche la potestà spirituale è la principale, è più nobile di tutte l'altre, quanto è più nobile l'anima del corpo, & non è alcuno, che non sia suddito a quella del sommo Pontesice Vicario di Christo in terra, il quale: dicitur habere plenitudinem potestatis, se-

condo il Canone al cap. qui se scit 2. q. 6.

Tiene alzata la destra con le chiaui eleuate al Cielo, per dimostrare, che: Omnis potestas à Deo est, secondo l'Apostolo San Paolo ad Romanos cap. 13. Però gl'ammonisce, che: Omnis anima potestatibus sublimioribus

subdita set .

Lo scettro nella sinistra mostra l'auttorità, e potestà temporale; come per se stessa è cosa nota a tutti, & i libri, & l'arme, che gli sono dalle bande (per sar quest'imagine più vniuersale) l'vn significato dimostra l'auttorità delle scritture, e di dottori, e l'altro dell'armi, le quali si pongono alla sinistra per il detto di Cicerone: Cedant armatoga.

# BEATITUDINI INSEGNATECIDA CHRISTOS. N. PRIMA BEATITUDINE.

E la Pouertà di Spirito.

Beati pauperes spiritu, San Matteo al 5.

S I fard vna fanciulla d'habito corto, stracciato con la faccia alquanto curua, & che riguarda il Cielo con questo motto: Regnum Calorum pau-

pertate venale; parole di S. Agostino.

Si fa fanciulla, come di sesso più dedito alla religione, & più alieno dall'alterezza dell'animo, che non è quello de gl'huomini, & anco più inclinato a dar sede alla dottrina della virtù insegnataci da N. S. & poco creduta da quelli, che sidandosi nella sapienza mondana, non vogliano ammettere per virtù quelle, che non deriuano in qualche modo, almeno dalle quattro morali (intese, & conosciute ancora da' Filososi) è proprietà seminile piegarsi ancora alle cose, che vengono dette da

altri,

altri, & che portano seco l'humiltà, & compassione, senza molto appara-

to di fillogismi.

Si fa in habito corto, per mostrare la poca pretensione nelle cose del mondo; perche la veste lunga, sempre ha mostrato dignità, & sopreminenza a gl'altri,& perciò i Romani non voleuano, che i loro Cittadini vestissero di lungo, sin che quest'habito per l'età non potesse sar testimonio della virilità dell'animo, & de pensieri atti à reggere la Republica. Et però con l'habito corto si viene a mostrare, che i poueri di spirito tengono poco conto de gl'honori, & delle grandezze mondane, le quali benes spesso attrauersandosi al pensiero, come le vesti lunghe sogliono intricarsi firà le gambe, sono cagione che difficilmente si può caminare dietro a Christo, essendoci necessario essere speditissimi dalle cose del mondo, per seguire la via del Cielo. Si dice anco volgarmente, che sun honores onera, non altro, che peso si fente dalle veste, che arrivano sino a terra a chi le porta.

Il vestimento stracciato, & la faccia curuata, mostrano l'humiltà, che è propriamente il definito per la pouertà di spirito, & è grado più basso di

quello, che dimandano humanità, & cortesia i Morali.

Rimira il Cielo, per mostrare, che il premio di questa virtù non si aspetta fra gl'homini, ma solo da Dio Creator Nostro, che ha le vie sue (come dice il Proseta) differenti dalle vie de gl'huomini, & il gesto co'l motto sottoscritto di S. Agostino significa questo stesso.

BEATITUDINE SECONDA. Ela Mansuetudine.

Beatimites, quoniam ipsi possidebunt terram. Importa d'essere mansueto, & humano, & ad altri nel bene, & ne gli honesti seruiti; consentire.

Anciulla, che tenga fra le braccia in atto di accarezzare vn picciolo, & mansueto agnello, co'l motto cauato dal Salmo: Mansueti heredita-

Per la medesima ragione detta di sopra questa figura si farà fanciulla ancor ella.

L'agnello significa purità, semplicità, & mansuetudine, non solamente nelle prosane lettere Egittie: ma ancora nelle sacre della Religione. Christiana, & gl'auguri gentili adoperauano l'agnello ne'loro sacrificij, solo per la piaceuolezza del suo puro, & mansueto animo. Ancora San Giouan Battista, singular testimonio de'secreti Celesti, per manisestare, sotto semplice velame la mansuetudine di Christo Signor nostro, disse lui esser vn'agnello, che placò a noi con il proprio sangue sacrificato l'ira di Dio.

Et il motto dichiara, che il premio di questa virtu sara d'hereditare la terra, non questa, che viuendo habbiamo con trauagli, & fastidij, ma quella di promissione, doue sara perpetua quiete... ICONOLOGIA.

# BEATITVDINETERZA

E il Pianto.

Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Importa piangere i peccati proprij, & quelli del prossimo, con le nostre, & loro miserie.

Anciulla inginocchioni, con le mani giunte, & che largamente pianga, il motto dice così: Prasens loquatus, latitiam generat sempuernam, & &

tolto da S. Agostino.

Il pianto, come qui si piglia, è il dispiacere, che per carità si può pigliar da ciascuno si delle sue, come dell'altrui colpe, & danni ancora. Et essendo lo stato d'vna fanciulla, quasi il meno colpeuole, che possa essere, non è dubbio, che facilmente sarà couosciuta per segno di quelche sarebbe necessario a dire a chi con parole, volesse esprimere il concetto di quessa Beatitudine, nella quale co'l motto si manifesta, che il premio di questa sorte di pianto, sarà vna perpetua allegrezza dell'altra vita.

Lo stare inginocchione, & con le mani giunte, mostra, che questo pianto, & questo dolore vuol essere mosso da cagione pia, & religiosa, acciòche si possa dire atto di vera virtù, non come il pianto di Democrito, il quale nacque dall'ambitione, & dal desiderio di parer il più sapiente, & il più

meriteuole di tutti gl'altri.

Q V A R T A B E A T I T V D ! N E E la fame, & la sete della Giustitia.

Beati, qui esuriunt, & stiunt sust ti m. Cioè, che sono molto desiderosi del viuere virtuoso, & del ben oprare, di ministrare Giustitia à ciascuno, facendo opera, che gli empij siano puniti, & essaltati i buoni.

S I farà donzella, che tenga vn paio di bilancie & vgualmente pesando. & vi sia vn diauolo in atto di volerle prendere, & esta con vna spada, che tiene dall'altra mano lo scaccia, il motto sarà: Esurentes impleuit bonis,

parole di Maria Vergine nella sua canzone.

La Giustitia è vna costante, & perpetua volontà di rendere a ciascune quello, che gli si deue. Però appartiene a questa beatitudine tanto la sete della giustitia legale, che è bene euidentissimo, & che abbraccia tutti
gl'altri beni; quanto il desiderio di vedere esseguita quella, che s'aspetta
da legittimi Tribunali, & così l'insegna Nostro Signore, per virtù degna
della beatitudine eterna..

Le bilancie notano per se stesse metaforicamente la giustitia, perche, come esse aggiustano le cose graui, & materiali, così essa, che è virtù, age

giusta i beni dell'animo, & pon regola all'attioni dell'huomo.

Melia donzella si notano le qualità di quella giustiria, della quale si de-

ue hauere fame, & sete.

Et si fa giouane, per mostrare, che non si deue molto tardare, ma metteria in esecutione, oue, & come bisogna. Il diauolo si figura per lo vitio che ci stimola continuamente per farci torcere dalla via della giustitia, ma facilmente si scaccia con la tagliente spada del Zelo di Dio, & il pre-

mio

mio di questi, secondo che ci esprime il motto, è l'essere satiati ai che che sono molto migliori delle vinande di questa vita.

BEATITV DINE QVINTA.

E la mondezza di cuore, cioè hauere il cuore libero dalle passioni, & dalle disordinate affettioni.

Beati mundo corde, quoniam ipii Deum videbunt.

V Na donna, che sparga lagrime di pianto, sopra vn cuore, che tiene in mano.

La mondezza del cuore su presa da Christo N. S. per l'innocenza, la quale è mondezza dell'anima, & si dice esser nel cuore, quando esso non è occupato da mali pensieri, ouero da affetti contrarij alla vircù, & si mostra, che non posta intendere della mondezza esteriore con le lagrime, le quali sono la vera medicina de gl'viceri dell'anima, come si ha per molti luoghi della Sacra Scrittura. Il premio della mondezza del cuore sa rà vedere Dio inuitibile à gli occhi corporali, li quali quando sono benpurgati vedono solo gl'accidenti sensibili, oue quelli della mente s'abbaliano, come nel motto s'accenna.

# BEATITVOINE SESTA.

E la Misericordia.

Beati Misericordes. Cioè quelli, che hanno compassione alle miserie de'prossimi, & potendo le solleuano.

Onna che spezzando vn pane, ne porge vna parte per vno a due, d tre puttini, che gli stauno d'intorno, con il motto di S. Girolamo: Impossibile st homiuem misericordem iram non placare divinam.

La Misericordia è virtu, per la quale sentiamo dolore delle miserie al-

trui,& souueniamo secondo il possibile alle loro necessità.

Si dice misericordioso Iddio perche dissimula i peccati de gl'huomini, per la penitenza. Si dice misericordioso l'huomo, che facilmente si piega à dolersi delle miserie altrui, & è quasi la medesima cosa con la pietà. Non si esercita, se non verso persone bisognose, afflitte, & disperate per qualche gran disgratia, ò per l'errori commessi per propria colpa, delli quali si senta dolore, & pentimento. Tale su N.S. co'l ladrone, che era insidele, & li diede il Cielo; con la donna Samaritana, che era immersa nelle lasciuie, & la fece casta; con quella che era adultera, & gli rese l'honore; con Madalena, che era peccatrice, & la fece Santa; con S. Pietro, al quale rimesse il peccato d'hauerlo negato, & ancora gli diede le chiaui del Cielo, giustissicandolo. Oltre a molt'altri esempii, che si leggono nell'historia del S. Euangelo, oue non par che si dipinga N.S. se non per vero sonte di misericordia, ad imitatione del quale dobbiamo noi compatire a i mali altrui, & sopportare volentieri le proprie tribulationi, quando vengono ò per colpa propria, ò per suo volere.

Sono quattordici l'opere, & effetti di questa virtù assegnate distintamente da i Teologi, delle quali la principale è di souuen re alla vita altrui col mangiare, & col bere, & però si fa la donna, che tiene in mano il

C'4 pane

pane, & ne sa parte a i fanciulli, per se stessi impotenti a procurarselo per altra via, & secondo che dice il motto con questo mezo facilissimamente si placa l'ir a di Dio.

BEATITVDINE SETTIMA.

E l'esser pacifico.

Beati pacifici, quoniam filij Dei vocabuntur.

Onna, che sotto a i piedi tenga alcune spade, elmi, scudi, & altrearmi rotte, con vna mano tiene vn ramo d'olino col motto: Confre-

git arcum, scutum, gladium, & bellum.

Grado di Beatitudine assai grande è di coloro, che non pure si dilettano di viuere nella pace, & nella quiete (il che pare appetito vniuersale,
di tutti gl'huomini, & sin'onde viene commendata la guerra per se stessassimeuole) ma per mezo delle tribulationi sanno ristorarla, quando sia
persa, & per se, & per l'altri, non solo nel corpo con gl'inimici esteriori:
ma nell'anima, che maggiormente importa; con le potenze dell'inferno.

Et si fa la pace con l'armi sotto à i piedi, per mostrare, che deue esser acquistata, & mantenuta per virtù propria, per essere tanto più merite-

uole, & commendabile.

L'oliua si da in segno di pace, per vnita testimonianza de gl'antichi, e moderni, così leggiamo ch' Enea essendo per smontare nelle terre di E-uandro in Italia, per assicurare il sigliuolo del Rè, che sospettoso gli veniua incontro, si sece suora con vn ramo di oliuo in mano, & il giouane, subito si quietò, oltre ad infinitissimi altri esempij, per li quali tutti bassiquesto. Il premio di costoro è l'essere del numero de' sigliuoli di Dio, eletti all'eterna Beatitudine.

BEATITVBINE OTTAVA.
Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum cst Regnum Calorum.

NA donna, che guardi il crudo stratio di tre figliuolini, che le stanno innanzi à i piedi in vario modo crudelméte ammazati col motto preso dall'Apostolo: Sicut soci passionum estis, sic eritis & constationis. Et in vna mano tenga vna croce, per esser'Iddio nobilissimo sopra tutte le cose: però più nobil spetie di giustitia, stra l'altre, sarà quella; che s'occupa in rendere à lui i douuti honori di lodi, & di sacrificij, quando bene susse ciò si mostra per la donna che tien la Croce in mano, con la quale si notano le persecutioni per zelo della Religione, che è la più nobil parte della giustitia, come si è detto.

Si dipingono l'vna donna, & l'altri fanciulli, come più alieni da i penfieri dannosi, per li quali possa apparire il merito per proprio errore de-

glistratij sopportati.

BELLEZZA.

ONNA che habbia ascosa la testa fra le nuuole, & il resto sia poco visibile, per lo splendore, che la circonda, porga vna mano suor dello splendore.

#### BELLEZZA.

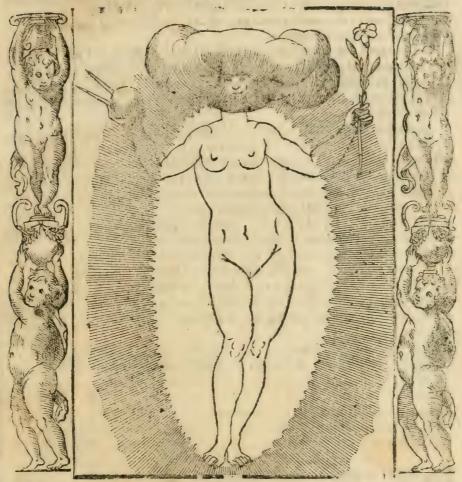

lo splendore, con la quale terrà vn giglio sporgendo con l'altra mano vna palla, & vn compasso. Si dipinge la Bellezza con la testa ascosa fra le nuuole, perche non è cosa, della quale più difficilmente si possa parlare con mortal lingua, & che meno si possa conoscere con l'intelletto humano, quanto la bellezza, la quale, nelle cose create, non è altro, metasoricamente parlando, che vn splendore, che deriua dalla luce della faccia di Dio, come difiniscono i Platonici, essendo la prima bellezza vna cosa con esso, la quale poi communicandos in qualche modo d'idea per benignità di lui alle sue creature, è cagione, che esse intendano in qualche parte la bellezza: ma come quelli, che guardano se stessi nello specchio, subito si scordano, come disse s. Giacomo nell'Epistola Canonica.

ICONOLOGIA

così noi guardando la bellezza nelle cofe mortali, non molto potiamo alzarci à vedere quella pura; & semplice chiarezza, dalla quale tutte les chiarezze hanno origine, come disse Dante nel 13. del Par.

Ciò che non muore, & ciò che può morire Non è se non splendor di quella idea,

Che partorisce amando il nostro Sire.

Si dipingerà dunque nella sudetta maniera, significandosi per la mano, che si estende col giglio, la bellezza de'lineamenti, & de'colori del corpo feminile, nel quale pare, che sia riposta gran parte di quella piccola misura di bellezza, che è participata, & goduta in terra, come habbiamo

già detto di lopra.

Nell'altra mano terrà la palla, col compasso, per dimostrare che ogni bellezza consiste in misure, & proportioni, le quali s'aggiustano col tempo, & col luogo. Il luogo determina la bellezza nella dispositione delle le Prouincie, delle Città, de'Tempij, delle Piazze, dell'huomo, e di tutte le cose soggette all'occhio, come colori ben distinti, & con proportionata quantità, & misura, & con altre cose simili, col tempo si determinano l'armonie, i suoni, le voci, l'orationi, gli abbattimenti, & altrecose, le quali con misura aggiustandosi, dilettano, & sono meritamente chiamate belle. Et come il giglio per l'acutezza dell'odore muoue il senso, & desta gli spiriti, così medesimamente la bellezza muoue, & desta gl'animi adamare, & desiderare di godere, per dar perfettione à se stesso, la cosa, che si conosce per la molta bellezza degna di consideratione, & di prezzo, sopra di che vn nobile, & gentilissimo spirito sece il presente Sonetto.

Eluce la belta, che dal primiero Splendor nascendo in mille rai si parte, E fede fa, mentre gli vibra, e parte Di quel che in Cielo splende eterno vero. Faria color souente, bor bianco, bor nero, Eluce in vna men, che in altra parte Ne dotta mano di ritrarla in carte

Speri, sì rince ogn'opra, ogni pensiero. Quegli che l'inflro, el altro Polo erese Quasi tempu à un sacri, oue il profendo Saper s adopri, e la potenza, e il zelo. Vna scintilla sol mostronne al mondo E di ciò, ch'egli imaginando esprese Note furon le Stelle, e carta il Cielo.

FEMINILE. BELLEZZA

ONNA ignuda, con vna ghirlanda di gigli, & ligustri in testa, in D vna mano haurà vn dardo, nell'altra vn specchio, porgendolo in suo-

ri, senza specchiarsi dentro, sedera sopra vn drago molto seroce.

I gigli sono l'anticho Ieroglifico della bellezza, come racconta il Pierio Valeriano, forse perche il giglio trà gl'altri fiori, hà quelle tre nobili qualità, che riconobbe vna gentil donna Fiorentina nella statua fatta da scultore poco pratico, perche essendo ella dimandata quelche giudicasse di tal statua, ella con granditlima acortezza disse scopredo le bellezze d' vna donna compita, & la gossezza tacitamente di quell'opera, che cra bianca, morbida, & foda, per esser queste qualità del marmo stesso necessarissime in vna donna bella, come racconta Giorgio Vasari, & queste tre qualità ha particolarmente tra gl'altri ficri il giglio. Il dardo

Il dardo facendo la piaga, nel principio è quasi insensibile, la quale poi eresce a poco a poco, & penetrando molto dentro, è difficile a potersi cauare, & ci dimostra, che cominciando alcuno ad amare la bellezza delle donne, non subito proua la ferita mortale, ma a poco a poco crescendo la piaga, sente alla fine, che per allemar d'arco non sana.

Lo specchio dimostra essere la bellezza feminile medesimamente vno specchio, nel quale vedendo ciascuno se stesso in miglior persettione per l'amor della specie s' incita ad amarsi in quella cosa, oue si è veduto più

perfetto, & poi à desiderarsi, & fruirsi.

Il drago mostra che non è da sidarsi, oue è bellezza, perche vi è veleno

di passione, & di gelosia.

È ignuda, perche non vuol esser coperta di liscio, come anco si può dir, che sia frale, & caduca, & perciò le si pongono i ligustri nella ghirlanda, conforme al detto di Virgilio nell'Egloga 2. O formose puer nimium ne crede colori

A.b.a ligustra cadum, accinia nigra leguntur. Et Ouidio de arte amandi.

Formabonu fre gite est, quantuq; accedit ad annos Nec semper viole nec seper lilia flores Fit minor, & spitio carpitur illa sus. B E N I G N I T. A.

ONNA vestita d'azurro stellato d'oro con ambedue le mani prema le mammelle, dalle quali n'esca copia di latte, che diuersi animali lo beono, alla sinistra banda vi sara vn'altare col suoco acceso.

La Benignità non è molto differente dall'affabilità, clemenza, & humanità, & principalmente si esercita verso li sudditi, & è compassione. hauuta con ragione, interprerando la legge senza rigore, & è quasi quella che i Greci dimandano, i rui una, cioè piaceuole interpretatione della legge.

Si veste d'azurro sellato a similitudine del Cielo, il quale quanto più. si dice esser benigno verso di noi, così benigno si dice anco l'huomo, che con sereno volto cortesemente sa gratie altrui senza interesse, ò recono-

scimento mondano, & che esseguisce pietosa giustitia.

Preme dalle mammelle il latte, del quale beuono molti animali, perche è essetto di benignità, & di charità insieme spargere amoreuolmente. quello che s'hà dalla natura, alludendosi al detto di San Paolo, che congiuntamente dice: Charuas benigna est. Si mostra però ancora quest'atto che esercitandosi la benignità verso i sudditi, come si è detto, ella deue ese sere anteposta al rigore della giustitia, secondo Papiniano Iure Consulto, essendo la benignità compagna d'essa giustitia, come ben dice Cicerone de finibus, che però da tutte due deue esser lodata, & abbracciata, affermando Plut..... veil. cap. 26. in che: Qui non laudat benignitatem, is prof. Eto cor habet adamantinum, aut ferro exculium.

L'altare co'l fuoco, dinota, che la benignità si deue vsare ò per cagione di religione, la quale principalmente s'esercita con li sacrificij, ò almeno non senza esta, talmente che venga in pericolo d'essere ritardata,



ò impedita la giussitia per imitare Dio stesso, il quale è vgualmente giusto, & benigno:

BIASIMO VITIOSO.

ECCHIO magro, pallido, con bocca aperta, & chinato verso la terra, la quale ei va percotendo con vn bastone, che ha in mano, così singeuano gl'antichi Momo Dio della riprensione, e del biasimo.

Si dipinge vecchio, perche è proprietà de'vecchi di biasimare sempre le cose d'altri, ò perche si conosca la loro prudenza imparata con l'esperienza di molt'anni, ò per lodar l'età passara, ò per porre freno alla licenza gioueni e.

Si dipinge aucora vecchio perche il biasmo nacque, che subito creato

DI CESARE RIPA.

nel gustar delle sue prime delitie, volle maculare con la bocca imma de le pure, & vere lodi del suo Creatore, biasimando la volontà sua, chi ma hauea prohibito il pomo, ond'egli si comprò la morte.

Si fa ancora vecchio, essendo la vecchiezza simile verno, che spogimi

i campi d'ogni occasione di piacere. & di gusto.

E secco, & pallido, perche tale diviene spesso, di biasima per l'inuidia che quasi sempre muone il biasimo, & chi è biasimato per lo cordoglio, che gsi soprabonda nel cuore.

Sta con la bocca apertà, perche il biasimo sta nell'opinione de gl'huomini, & nasce dalla concordanza di molte lingue in vna attione per sce-

marne la lode.

Mira la terra, perche il fine di chi biasma non può esser se non vile, appoggiandosi massime all'arido legno dell'adulatione.

BONTA.

ONNA bella, vestita d'oro, con ghirlanda di ruta in capo, estara con gli occhi riuolti verso il Cielo, in Braccio tenga vn Pelicano con li figliuolini, & a canto vi sia vn verde arboscello alla riuadi vn siume.

Bonta nell'huomo è compositione di parti buone, come sedele, vera-

ce, integro, giusto, & patiente.

Bella si dipinge, percioche la bonta si conosce dalla bellezza, essendo,

che la mente acquista cognitione de sensi.

Il vestito dell'oro significa bontà, per esser l'oro supremamente buono fra tutti i metalli. Horatio dimanda aurea la mediocrità, dalla quale derina la bontà messa in tutte le cose.

L'albero alla riua del fiume è conforme alle parole di Dauid nel suo ra Salmo, che dice: l'huomo che segue la legge di Dio esser simile ad vir albero piantato alla riua d'vn ruscello chiaro, bello, & corrente, e per non esser altro la bontà, della quale parliamo, che il confermarsi con la volontà di Dio, però si dipinge in tal modo, & il pelicano medesimamente, il quale è vcello, che, secondo che raccontano molti auttori, per souuenire i proprij figliuoli posti in necessità, suena se stesso co'l rostro, e del proprio sangue li nodrisce, come dice dissusamente Pierio Valeriano al suo luogo, & de'più moderni nella nostra lingua.

Il Ruscelli nell'impresa del Cardinal d' Augusta non mostra altro, che

l'istessa bontà.

Sta con gl'occhi riuolti al Cielo, per esser intenta alla contemplatione diuina, & per scacciare i pensieri cattiui, che di continuo fanno guerra. Per questo ancora si pone la ghirlanda di ruta, hauendo dett'herbaproprietà d'esser suggita da i spiriti maligni, & ne habbiamo autentici testimonij. Ha ancora proprietà di sminuir l'amor venereo, il che ci manifesta, che la vera bontà lascia da banda tutti l'interessi, & l'amor proprio, il quale solo sconcerta, & guasta tutta l'armonia di quest'organo, che sona con l'armonia di tutte le virtù.

BV-

BVGIA.

ONNA inuolta, & ricoperta nell'habito suo quanto sia possibile, il vestimento da vna parte sarà bianco, & dall'altra nero, terrà in

capo vna gaza, mano vna seppia pesce.

La parte del vestimento del color bianco mostra, che gl'huomini bugiardi primieramente dicono qualche verità per nasconderui sotto la bu gia, imitando il diauolo, il quale, come dice S. Giouan Chrisostomo super Matth. Concessum est interdum vera dicere, ve mendacium suum rara veritate commendet.

L'altra parte di dietro del vestimento nero, si sa in quella sentenza di Trisone Grammatico Greco, la quale diceua, che le bugie hanno la coda mera, & per questa medesima ragione a quest' imagine si pone in capo la Gaza, che è di color vario, & la seppia, laquale, secondo che racconta il Pierio Valeriano nel libro 28. quando si sente presa, manda suori dalla coda vn certo humore nero, nel quale si nasconde, stimando con tale inganno suggire dal pescatore. Così il bugiardo oscura se stesso con la sintione delle bugie, & non viene mai a luce di buona sama.

Bugia.

Onna giouane brutta: ma artifitiosamente vestita di color cangiante, dipinto tutto di mascare di più sorti, & di molte lingue, sarà zoppa, cioè con vna gamba di legno, tenendo nella sinistra mano vn fascetto di paglia accesa. S. Agostino dipinge la bugia, dicendo, che è fassa significatione della voce di coloro, che con mala intentione negano, ouero affermano vna cosa fassa.

Et però fi rappresenta in vna donna giouine, ma brutta, essendo vitio seruile, & suggito sommamente nelle conuersationi de'nobili, in modo, che è venuto in vso hoggidì, che attestandosi la sua nobiltà, come per giuramento nel parlare si stima per cosa certa, che il ragionamento sia vero.

Vestesi artifitiosamente, perche con l'arte sua ella s'industria di dare

ad intendere le cose, che non sono.

La veste di cangiante dipinta di varie sorti di mascare, & di lingue dimostra l'inconstanza del bugiardo, il quale dilungandosi dal vero nel sauellare, da diuersa apparenza di essere à tutte le cose, & di qui è nato il prouerbio che dice: Mendacem oportet esse memorem.

Il fascetto della paglia accesa altro non fignifica, se non che si come il detto suoco presto s'appiccia, & presto s'ammorza, così la bugia presto

nasce, & presto muore.

L'esser zoppa da notitia di quel che si dice triuialmente, che la bugia ha le gambe corte.

B V I O.

IOVANETTO moro, vestito d'azurro stellato d'oro, & sopra il capo hauerà vn Guso, nella destra mano vn velo nero, & conla sinistra terrà vno scudo di color d'oro, in mezo del quale vi sia depinta vna targa con motto che dice. A V DEN DI.

CA-

EALAMITA.

ONNA mesta, vestita di nero, & mal'in arnese, mostrandosi debole si regga sopra vna canna, tenendo in mano vn mazzo di spighe di grano rotte, e fracassate, come quelle, che vengono abbattute dalla tempesta.

Il vestimento nero significa malinconia, ch'è compagna perpetua del-

la calamità.

S'appoggia alla canna, perche non si truoua maggior calamità, che, quella di colui, che sta in pericolo di ruinare, il quale si conduce molte volte a desiderare la morte per rimedio, & la canna per essere vacua, & poco densa, facilmente si spezza al soprauenimento del peso, come facilmente mancano le speranze di questo mondo, perche ogni sorte di vento ancorche debole è bastante a mandare in ruina & la fabrica, & li fondamenti delle nostre speranze, & per questo si domanda calamità da i calami delle canne.

Il mazzo del grano acconcio, come detto habbiamo, significa la perditione, & ruina delle biade, che è il principio della nostra calamità.

CALAMITA O MISERIA.

DONNA asciutta, tutta piena di lepra con pochissimi panni, che le coprono le parti vergognose, & con alcuni cagnoli, che gli stiano lambendo le piaghe delle gambe, terrà le mani in atto di dimandare elemosina.

Calamità, & Miseria.

Onna mesta, ignuda, à sedere sopra vn fascio di canne rotte, e spez-

D zate in molti pezzi in mezo a vn canneto.

Si dipinge mesta, perciòche la miseria rende l'huomo mesto, & ancorche la Fortuna se gli mostri alquanto benigna, nondimeno non si rallegra mai, come ben dimostra Seneca in Thyeste.

Proprium boc miseros sequitur vitium Numquam rebus credere latis Rideat salix Fortuna licet Tamen assuce piget.

Si fa a sedere, per moltrare, che le sue speranze sono andate à terra, cella insieme con esse, perche dice S. Agostino nel lib de sin. la miseria è abondanza di tribulatione.

Le canne fracassate furono sempre poste anticamente per significare la calamità, da che i Romani pigliorno poi il nome di calamità, dimandando calami, le canne.

CALVNNIA.

DONNA, che mostri essere sidegnata, nella sinistra mano tenga vn torchio acceso, & con la destra prenda per i capegli vn giouanetto nudo, & lo stringa, il quale alzi le mani giunte al Cielo, & da vna parte vi sarà vn basalisco.

Dipingesi con viso iracondo, perche è cagionata dall'iracondia, & dal-

lo sdegno.

Il torchio acceso dimostra, che la calunnia è instrumento attissimo ad

accen-

accendere il fuoco delle discordie, & delle ruine di tutti i Regni.

Il tirarsi dietro il giouine, che ha le mani giunte, ci sa conoscere, che

il calunniatore non è altro, che lacerare la fama de gl'innocenti.

Gli si dipinge a canto il basalisco, perciòche, come narra Pierio Valeriano nel lib. 14. I sacerdoti Egittij poneuano questo animale per la calunnia, perche si come il basalisco senza mordere è pernitioso all'huomo co'l sguardo, così il calunniatore sparlando di nascosto all'orecchie de Prencipi, & altri, induce fraudolentemente l'accusato, che riceua danni, disagij, tormenti, sinalmente la morte, e senz'onde potersi aiutare, non sapendo il torto, perche gli vien fatto, come si vede bene spesso auuenire in melte corti, & Herodoto sopra la calunnia nel lib. 7. così dice: Calumniator iniuriam facit accusato, non prasentem accusans.

CAPRICCIO.

G Iouinetto vestito di varij colori in capo porterà vn cappelletto simile al vestimento, sopra il quale vi saranno penne diuerse, nella de-

stra mano terrà vn mantice, & nella sinistra vn sperone.

Capricciosi si dimandano quelli, che con Idee dall'ordinarie de gl'altri huomini diuerse, fanno pendere le proprie attioni, ma con la mobiltà dal l'vna all'altra pur del medesimo genere, & per modo d'Analogia si dicono capricci le idee, che in pittura, ò in musica, ò in altro modo si manisestano lontane dal modo ordinario: l'inconstanza si dimostra nell'età fanciullesca, la varietà nella diuersità de i colori.

Il cappello con le varie penne, mostra che principalmente nella fanta-

sia sono poste queste diversità d'attioni non ordinarie.

Lo sperone, & il mantice mostrano il capriccioso pronto all'adulare l'altrui virtu, ò al pungere i vitij.

CARRI DE I SETTE PIANETI.

C A R R O D E L L A L V N A
Come è descritto dal Boccaccio lib. 4. nella Geneologia de gli Dei.

NA donna di verginale aspetto sopra d'vn Carro di doi rote tirata da due caualli, vn bianco, & l'altro nero, per mostrare, che la Luna fa i suoi corsi di giorno, e di notte, è anco tirato il suo Carro, come dice il sopradetto Boccaccio nel 5. lib. da'cerui, essendo che il camino, che fa la Luna vien sornito più velocemente di tutti gl'altri pianeti, come quella, che ha l'orbe minore; & Claudiano, & Festo Pompeo dicano, che è guidato da muli, per esser la Luna sterile, & fredda di sua natura, come parimente è il mulo, & Ausonio Gallo sa guidare il detto Carro da giouenchi, credasi che sosseno dati quest'animali alla Luna per la simiglianza, che è fra di loro delle corna, che per ciò si mettano doi piccioli cornetti in capo della Luna, come anco per esser quest'animali sacrificati a questa Dea.

Prudentio veste la Luna d'vn bianco, & sottil velo dicendo.

Di bel lucido velo d noi vestita

Quando succinta spiega le quadrella Ela Vergine figlia di Latona.

ne,

100

## CAPRICCIO.

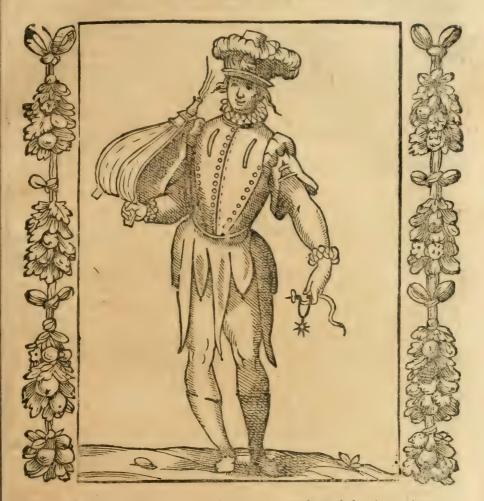

Si potral anco vestire con la veste bianca, rossa, & fosca dalla cinta in. su , & il restante del vestimento sarà negro, mostrando, che la Luna non ha lume da se, ma da altri lo riceue, & è d'auuertire, che per bellezza di questa figura sieno essi colori posti con gratia, i quali mostrano, che la Luna, spesso si muta di colore, & da essa molti indouinano le mutations de tempi. Onde Apuleo racconta, che la rossezza nella Luna significa venti, il color sosco pioggia, & il lucido, e chiaro aere sereno, & Plinio nel lib. 18.cap. 31. dice il medesimo.

Fu da gl'antichi depinta, che portassi a gl'homeri vna saretra, piena di strali, & con la destra mano vna sacella accesa, & con la sinistra vn.

arco.

100NOLOGIA

Mostra la facella ardente, come apportatrice della luce alli nascenti fanciulli, percioche porge loro aiuto, ad vscire dal ventre della madre.

Mostra ancor il lume, che sa alli pastori, i quali amano assai la Luna, percioche da lei riceuono commodità grande, essendo, che la notte guar-

dano i suoi armenti dall'insidie delle fiere.

Oltre ciò s'intende ancora per il lume l'humidità sua, che presta fauore alle piante, che germinano sopra la terra, & alle radici di sotto dona aiuto.

La dipinsero gl'antichi, come habbiamo detto, con l'arco, & con la faretra, perche intendeuano la Luna essere arciera de'suoi raggi, li quali sono alle volte nociui a i mortali, & per dimostrare ancora le ponture, che sentono le donne nel partorire, essendo questa Dea sopra il parto delle donne.

CARRO DI MERCVRIO.

N giouine ignudo con vn sol panno ad armacollo, hauerà i capegli d'oro, & fra essi vi saranno penne parimente d'oro congiunte insteme, ouero vn cappelletto con due alette, cioè vna per banda, in mano porterà il Caduceo, & alli piedi i Talari, che così si truoua dipinto da i pittori, & descritto in molti libri da' Poeti, & in particolare nelle trasformationi d'Apuleo.

Sarà detta Imagine sopra d'vn Carro, & vi saranno molti sassi, per accennare il costume de gl'antichi, che quando passauano vicino alle statue di Mercurio, ciascun li gittaua vn sasso a i piedi, di maniera, che sempre alli piedi della statua di Mercurio erano molti monti di sassi, e ciò

riferisce Phornuto nel libro della natura de gli Dei.

Sarà questo carro tirato da due cicogne vcelli consecrati a Mercurio, perche quello vcello, ch'è chiamato Ibide, e vna spetie di cicogna, la quale nasce in Egitto, come scriue Aristotele nel libro della natura de gl'animali, doue che Mercurio (secondo che narrono gl'Istorici) regnò, dando a quei popoli le leggi, & insegnò loro le lettere, come scriue Marco Tulio nel 3. libro della natura de gli Dei, & vosse, che la prima lettera dell'alsabeto sosse l'Ibi, si come dice Plutarco nel libro de Iside, & Osiride, & Ouidio nel 2. libro delle trassormationi scriue, che Mercurio suggendo insieme con gli altri Dei l'impeto di Tipheo gigante si conuerse in vna. Cicogna...

Potrebbesi in luogo ancora delle Cicogne dipingere due Galli, per la conuenienza che hà Mercurio Dio della facondia, & del parlare, con la

vigilanza, la quale si dinota con il gallo.

Con il Caduceo si dice che Mercurio (secondo i Gentili) suscitasse i

morti, come l'eloquenza suscita le memorie de gl'huomini.

I talari, & le pene, mostrano la velocità delle parole, le quali in vn tratto spariscano, però Homero chiama quasi le parole, veloci, alate, & c'ha le penne, & chi vol vedere più dissufamente queste, e simili altre ragioni del-

le pen-

5

le penne di Mercurio, & de gl'altri suoi portenti, potrà leggere (oltre che molti ne scriuono nella lingua Latina) il Boccaccio, che nella nostra non manca con diligenza.

CARRODI VENERE.

VENERE si dipinge giouane, ignuda, & bella, con vna ghirlanda di rose, & di mortella, & in vna mano tiene vna conca marina.

Fu Venere rappresentata nuda per l'appetito de gli lasciui abbracciamenti, ouero, perche chi va dietro sempre alli lasciui piaceri rimane. spesso spogliato, & priuo d'ogni bene, percioche le ricchezze sono dalle, lasciue donne diuorate, & si debilita il corpo, & macchia l'anima di tal bruttura, che niente resta più di bello.

Il mirto, & le rose sono consecrate à questa Dea, per la conformità, che hanno gl'odori con Venere, & per l'incitamento, & vigore, che porge il mirto alla lussuria, che però Futurio poeta Comico mentre singe Digone

meretrice, così dice.

A me porti del mirto, acciò ch'io possa Con più vigor, di Venere oprar l'armi

La conca marina, che tiene in mano, mostra, che Venere sia nata del

mare, come diffusamente si racconta da molti.

Il suo carro, secondo Apuleo è tirato dalle colombe, le quali (come si scriue) sono oltre modo lasciue, ne è tempo alcuno dell'anno, nel quale non stieno insieme ne i lor gusti amorosi.

Et Oratio, Ouidio, & Statio, dicono, che Venere è tirata da i cigni, per dimostrare, che i gusti de gl'amanti sono simili al canto del cigno, il quale è tanto più dolce, quanto quello animale è più vicino al morire, perche

tanto più gode l'innamorato quanto più pena in amore.

Per fare alquanto differente questa figura il Giraldi scriue, che Venere si rappresenta, come ho detto, sopra d'un carro tirato da due cigni, e doi colombe, nuda, col capo cinto di mortella, & con una fiamma al petto, nella destra mano tiene una palla, ouero un globo, in sorma del mondo, & con la sinistra tre pomi d'oro, & dietro gli sono le tre gratie, conte braccia auuiticchiate.

Il globo mostra esser Venere dominatrice, e coseruatrice dell'vniuerso. Li tre pomi sono in memoria del giuditio di Paride a sode della sua.

fingular bellezza.

Le gratie sono le damigelle di Venere, che allettano, & corrompono facilmente gl'animi non bene stabiliti nella virtù.

CARRO DEL SOLE.

IL Sole si dour à rappresentare con figura di giouanetto ardito, ignudo, ornato con chioma dorata, sparsa di raggi, con il braccio destro disteso, & con la mano aperta terrà tre sigurine, che rappresentano le tre gratie, nella sinistra mano hauerà l'arco, & le saette, & sotto li piedi vn serpente vcciso con li strali.

Si fa giouine con l'auttorità de i Poeti, fra i quali Tibullo cosi dice.

D 2 Che

Che Bacco solo e Febo eternamente giouani sono, &c.

Et per la giouinezza volsero significare la virtu del Sole, produttore

sempre in vigore del suo calore di cose noue, & belle.

Softiene con la finistra mano le tre gratie per dimostrare, che ciò che di bello, e di bono è in questo mondo, tutto apparisce per la sua luce, e da

quello in gran parte è produtto.

Con il serpe morto, & con le frezze si dipinge per accennare la fauola di Pitone veciso d'Apollo finto solo per dimostrare i gioueuoli effetti, che nella terra opera la forza del Sole asciugando le superfluità de gl'humori, & risoluendo le corruttioni.

Stard detta figura con bella dispositione, sopra d'vn Carro, il quale

da Ouidio nel secondo libro delle Metamorfosi così si depinge.

Diricche gemme è quel bel Carro adorno I raggi son che fan più chiaro il giorno Et hà d'oro il timone, & l'asse d'oro. D'argento, e gemme in un sottil laucre

E tutto insieme si gran lume porge

Le curuature delle rote intorno

Da salda fascia d'or cerchiate foro Ch in Ciel da terra il Carro non si scorge.

Questo Carro, come racconta il Boccaccio nel 4. libro della Genealogia de gli Dei, hà quattro rote, perche nel suo corso d'vn anno cagiona quattro mutationi de' tempi, & è tirato da quattro Caualli, delli quali il primo da gli Poeti è chiamato Piroo; il secondo Eco; il terzo Etheone, & il quarto Phegone, & con questi hanno mostrato la qualità, & il camino del giorno; percioche Piroo, che è il primo, si dipinge rosso, essendo che nel principio della mattina, ostando i vapori che si leuano dalla terra, il Sole nel leuarsi è rosso; Eoo, che è il secondo, si dimostra bianco, perche essendosi sparso il Sole, & hauendo cacciato i vas pori è splendente, & chiaro; Il terzo è Etheone, & si rappresenta roso infiammato, tirando al giallo, perche il Sole (fermato nel terzo del Ciela) mostra più risplendente se stesso; L'vltimo è Phegone, & si figu-22 di color giallo, ma che porga al nero, per dimostrare la declinatione d'esso verso la terra al tempo che tramontando sa oscurare la terra.....

CARRODI MARTE.

V rappresentato Marte dall'antichità per huomo feroce, e terri-bile nell'aspetto, & Stationel 7. libro della Thebaide, l'arma di corazza tutta piena di spauenteuoli mostri, con l'elmo in testa, & con. l'vcello Pico per cimiero, con la destra mano porta vn'asta, & con il braccio sinistro tiene con ardita attitudine vno scudo di splendore sanguigno, & cen la spada al fianco sopra d'vn Carro tirato da doi Lupi

Si mostra terribile, & spauenteuole nell'aspetto per dar terrore, & spa

mentar i nemici.

I mostri che sono nell'armatura, mostrano essere appresso di Marte il furore, l'impietà, & altre fimili passioni.

Glissi pone il Pico per cimiero per esser vcello dedicato à Marte per

l'acu-

l'acutezza del rostro, nel quale solo consida contro gl'altri animali.

L'asta significa Imperio, perche tutti quelli, che attendono all'armia vogliono essere superiori, & dominare altrui.

Lo scudo denota la pugna, & la spada la crudelta.

Si fa che stia sopra il carro, perche anticamente i combattenzi vsauano le carrette, & di ciò sa mentione il Boccaccio li.9. della geneologia de

gli Dei.

Gli si danno i lupi, per esser questi animali dedicati a Marte, & per mostrare l'insatiabile ingordigia di quelli, che seguono gl'eserciti, che mai non sono satis simili a i lupi. Et Homero sa tirare il carro di Marte da due caualli, come animali atti per combattere, & a sua imitatione Virgilio disse.

Bello armantur equi, bellum hac armentia minantur.

CARRO DI GIOVE.

SI dipinge Gioue allegro, e benigno d'eta di quarat'anni, e nelle Meda. Sglie antiche d'Antonino Pio, e di Gordiano si fa nudo, ma per darli alquanto più gratia, e per coprire le parti virili, li metteremo ad armacollo vn panno azzurro contesto di varij siori.

Nella destra mano tiene vn'hasta, & nella sinistra vn fulmine, stando in

piedi sopra vn carro tirato da doi aquile.

Nudo si dipinge, percioche, come racconta Alessandro Afrodisco anticamente l'imagini de gli Dei, & de gli Re, surono fatte nude, per mostrare, che la possanza loro ad ognuno era manisesta.

I varij fiori, sopra il panno significano l'allegrezza, & benignità di que-

to pianeta, & d'essi siori Virgilio nell'Egloga 2.così dice.

Ipsa tibi blandos fundent venabula flores.

Gl'antichi solenano dare l'hasta per segno di maggioranza, & perciò

aell'imagine di Gioue significa quest'istesso.

Il folgore nota castigo, ma per esser questo pianeta benigno so tiene con la sinistra mano, per non essererigoroso, il che si mostrarebbe, quando lo tenesse con la destra mano in atto di lanciarlo.

Il carro è tirato da doi aquile, non solo per mostrare, come sono dedicate a Gioue, ma anco per dinotare gl'altri, & nobili suoi pensieri, & la liberalità, & finalmente essere gioueuole altrui, & perciò dal giouare di-

cesi, che ei su chiamato Gioue.

Gli si dannno anco l'aquile, per il bono augurio, che hebbe mentre andaua a sar guerra contra Saturno suo Padre, della quale rimase vittorioso. Come anco, perche interpretandosi Gioue, per l'aria più pura d'onde nascono i fulmini solo si dimostra con l'aquila, che tra tutti gl'vcelli sola s'inalza a grand'altezza lontana da terra.

CARRODISATVRNO
Come si dipinge dal Boccaccio.

V Ecchio, brutto, sporco, & lento, con il capo inuolto in vn panno parimente brutto, & nel sembiante vedrassi mesto, & di malinconica

D g complef-

compleilione, & con habito firacciato, nella deltra mano tiene vna falce, & con la finistra vn picciol fanciullo, quale mostri con bocca aperta veler dinorare.

Stard questa figura in piedi sopra d'vn carro tirato da doi boui negri, ouero da doi gran serpenti, & sopra del Carro vi sia vn Tritone, con la Buccina alla bocca, mostrando di sonarla, ma che si veda, che le code d'esfo Tritone siano sepolte nel piano del Carro, come se sossero sitte in terra.

Dipingesi, secondo la mentione, che ne sà il Boccaccio lib. viij. della. Geneologia de gli Dei, mesto per mostrar la malinconica complessione di questo Pianeta, & perche Saturno appresso gl'antichi significaua il tempo, lo faceuano vecchio, alla qual età conuiene la malinconia.

Il capo inuolto, & l'aspetto tardo, dimostrano il sinistro aspetto della

Stella di Saturno, & la sua tardanza...

Sporco si dipinge, perche è proprio di Saturno il concedere i costumi dishonesti.

Si rappresenta con la Falce in mano, perche il tempo miete, e tagliaturre le cose, come anco potremo dire, che per la Falce s'intenda la coltiuatione de' Campi, ch'egli insegnò à gl'Italiani, che prima era incognita.

Il fanciullo, che esso diuora, dimostra, che il tempo distrugge quei me-

desimi giorni, de i quali è Padre, & Genitore.

Si danno i neri boui al suo Carro, perche tali à lui sacrificauano, come

racconta Festo Pompeo.

Si può anco dire, che hauendo esso insegnato l'agricoltura per arare, & coltiuare i campi, non si potesse, se non con scomodità sar senza questi animali, & però i boui si pongono come inditio d'agricoltura.

Il Tritone sopra il Carro con le code sepolte significa, che l'historia cominciò ne i tempi di Saturno, & che da lui indietro tutte le cose erano incerte, & oscure, il che significano le code di Tritone sitte, & nascoste in

terra, perche innanzi al tempo non v'era materia d'historia.

CARRO DI MINERVA.

A Pausania è descritta Minerua nell'Attica sopra vu carro in sorma di triangolo da tutti tre i lati vguali, tirato da doi ciuette, è armata all'antica, con vna veste sotto l'armatura longa sino a i piedi, nel petto ha scolpita la testa di Medusa, in capo porta vna celata, che per cimiero ha vna ssinge, & da ciascun de'lati vn grisso, in mano tiene vn'hasta, che nell'vitima parte vi è anuolto vn drago, & a i piedi di detta sigura è vno scudo di cristallo, sopra del quale ha appoggiata la finistra mano.

Il carro in forma triangolare fignifica (fecondo gl'antichi) che à Minerua s'attribuisce l'inuentione dell'armi, dell'arte di tessere, ricamare,

& l'Architettura.

Dipingesi armata, perche l'animo del sapiente sta ben preparato contro i colpi di sortuna.

. La lancia significa l'acutezza dell'ingegno.

Lo scado il mondo, il quale con la sapienza si regge.

DI CESARE RIPA.

Il drago auuolto alla lancia, denota la vigilanza, che nelle discipline adoprar bisogna, ò pure che le Vergini si deuono ben guardare, come riferisce sopra di ciò l'Alciazi ne i suoi Emblemi.

La Gorgona depinta nella corazza, dimostra lo spauento, che l'huomo

sapiente rende a i maluagi.

I griffi, & la sfinge sopra l'elmo dinotano, che la sapienza ogni ambi-

guita rifoluc.

Le ciuette, che tirano il carro, non solo vi si mettono, come veelli confecrati d Minerua, perche gl'occhi di questa Dea sono d'vn medesimo colore di quelli della ciuetta, la quale vede benissimo la notte, intendendosi, che l'huomo saggio vede, & conosce le cose, quantunque sieno difficili, &

occulte. CARRODIPLVTONE.

H Vomo ignudo, spauentoso in vista con una ghirlanda di cipresso in capo, tiene in mano un picciolo scettro, & una chiaue, stando sopra un carro da tre ruote, & è tirato da tre sercoissimi caualli, de i quali (secondo che dice il Boccaccio lib. 8. della Geneologia delli Dei) uno si chiama Metheo, il secondo Astro, & il terzo Nouio, & per sar meglio che sia conosciuta questa figura di Plutone, li metteremo alli piedi Cerbero, nel modo, che si suole depingere.

Dipingesi nudo, per dimostrare, che l'anime de'morti, che vanno nel Regno di Plutone, cioè nell'inferno, sono priue di ogni bene, & di ogni commodo, onde il Petrarca in vna sua canzone, così dice a questo pro-

polito.

Che i alma ignuda, e sola Conuien che arriui à quel dubbioso calle.

Spauentoso si dipinge, percioche così conuiene essere a quelli, che hanno da castigare li scelerati, secondo che meritano l'errori commessi.

Gli si da la ghirlanda di cipresso, per essere quest' arbore consecrato a Plutone, come dice Plinio nel libro 16. dell' historia naturale, & gli antichi di detto arbore gli secero ghirlande per esser pianta trista, & messera, essendo, che, come una volta è tagliata più non germoglia.

· Il picciolo (cettro, che tiene in mano dimostra, ch' egli è Re dell'vlti-

ma, & più bassa parte dell'vniuerso.

La chiaue è insegna di Plutone, perciòche il regno suo è di maniera serrato, che nessuno può ritornare di la: onde Virgilio nel 6. dell'Enesde così dice.

Sed renocare gradu, superasquenadere ad auras, Hoc opus, bic labor est panci, quos aquus Inppiter, & c. (amant

La carretta dimostra i giri di quei, che desiderano arricchire, per esser

Plutone da gl'antichi tenuto per Dio delle ricchezze.

E guidata da tre ruote, per dinotare la fatica, & il pericolo di chi vi va

d'intorno, & l'incertezza delle cose suture.

De i tre caualli, come habbiam detto, il i che si chiama Metheo, viene (come dice il Boccaccio nel luogo citato) interpretato oscuro, assinche si compredi la pazza deliberatione d'acquistare quel che poco sa niestiere,

D 4

on la quale è guidato, ouero cacciato l'ingordo. Il secondo è detto Adaltro, che suona l'istesso, che sa nero, accioche si conoscail merore di quello, che discorre, & la tristezza, & la paura circa i pericoli, che quasi sempre vi stanno intorno. Il terzo vien detto Nouio, il quale vogliano, che signischi tepido, accioche per lui consideriamo, che per lo temere de' pericoli alle volte il seruentissimo ardore di acquistare s'impediree.

Gliss mette a canto il can Cerbero con tre fauci, per essere guardiano dell'inferno, essendo d'incredibile sierezza, & diuoratore del tutto, di cui

Seneca Tragico nella comedia d'Hercole furioso così dice.

Oltre di questo appare Del reo dite la casa

Dene il gran Stigio cane Covernicità fmarrifee l'ombre,e l'alme

Staquesti dibettendo

Tre jus fimati capi

Conspanenteuol suono

La porta defendendo col gran Regno

Vi giran ferpi al collo Horridi da vedere E con la longa coda

Vi giace sibillando on fiero drage.

### CARRIDE I QUATTRO ELEMENTI F V O C O.

VLCANO dall'antichi era posto per il suoco, & si costumaua dipingerlo nudo, brutto, assumicato, zoppo, con vn cappello di color celeste in capo, & che con vna mano tenesse vn martello, & con la sinistra vna tenaglia.

Starà quest' imagine sopra di vn'isola, a'piè della quale vi sia vna gran siamma di suoco, & in mezo d'essa varie sorte d'armi, e dett'isola sia po-

sta con bella gratia sopra d'vn carro tirato da due cani.

Il Boccaccio nel libro della Geneologia de gli Dei, dice, che il fuoco è di due forci, il primo è l'elemento del fuoco, che non vedemo, & questo molte volte i Poeti chiamano Gioue, & l'altro è il fuoco elementato, del quale noi ci seruiamo in terra, & per questo s' intende la figura di Vulcano. Il primo s'accende nell'aere, per il velocissimo circolar moto delle nubi & genera tuoni: per il secondo è il suoco, che noi accendiamo di legne, & altre cose che si abbrusciano.

Brutto si dipinge, percioche così nacque, & dal padre, il quale dicesi csière Gioue, & la madre Giunone, su da loro precipitato dal Ciclo, si che andò a cadere nell' Isola di Lenno nel mare Egeo, che però si dipinge a canro la sopradetta Isola, dalla qual cascata restò zoppo, & sciancato. Ond'egli viene besseggiato da gli Dei, nel Conuinio, che singe-

Homero nel fine della prima Iliade, one dice in suo idioma.

Immerius eme ortus est visus beatis Dis, Vt viderunt Volcanu per domu ministrante.

Non per altro, se non perche zoppicaua, impersettione ridicolosa in vna persona, quando si muoue, e sa qualche attione di essercitio, contutto ciò, da questa istessa impersettione, prese vaga materia di lode.

Giouan Zarattino Castellini, mio amico, veramente gentil huomo d'ingegno, & di belle settere, in questo suo epigramma.

Ad

Ad Venerem de Tytiro Pastore Claudo.

Erras non tuus est natus Cytherea Cupido Tityrus est oculis similis tibitotus, & ore, Stulta tibi matri, nilque patri est fimilis, V tque tuus comux claudicas ipfe pede: Is nempe est cecus, mirido tu lumine fulges; Voicanusque pater claudicat, ile volat.

Natus hic esto tuus, cacum iam destre natu Est claudus caco pulchrier isle tuo.

La quale imperfettione appresso Vulcano significa, che la fiamma del

fuoco rende allo in sù inegualmente.

Nudo, & con il cappello turchino si dipinge, per dimostrare, che il foco è puro, & fincero.

Il martello, & la tenaglia, che tiene con ambi le mani fignifica del ser-

ro fatto con il fuoco.

Gli si danno i cani, perciòche credeuasi anticamente, che i cani guardassero il tempio di Vulcano, che era in Mongibello, & abbaiassero solamente a gl'empi, & cattiui, & gli mordessero, & facessero festa a quelli, che andauano diuotamente a visitarlo.

Gli si mette a canto la gran siamma di fuoco, & l'armi diuerse, che vi sono dentro, per segno della Vittoria di quelli, che anticamente restauano vincitori di qualche guerra, i quali soleuano raccorre l'armi de gl'inimici, & di quelle farne vn monte, & abrugiandole farne facrifitio a Vulcano.

CARRO DELL'ARIA.

LV dipinta da Martiano Cappella Giunone per l'aria, per vna ma-I trona a sedere sopra di vna sedia nobilmente ornata, con vn velo bianco, ehe gli cuopre il capo, il quale è circondato da vna fascina. a vso di corona antica, e reale, piena di gioie verde, rosse, & azurre, il colore della faccia risplendente.

La veste del color del vetro, & sopra a questa vir altra di velo oscuro,

ha intorno alle ginocchia vna fascia di diuersi colori.

Nella destra mano tiene vn fulmine, & nella sinistra ci hauera vn. tamburino.

Il carro è tirato da due bellissimi pauoni, vcelli consecrati a questa. Dea, & Ouidio nel primo de arte amandi cos dice.

Laudantes oftendit auis Iunonia pennas Sitacius spelles, illa recondet opes.

I varij colori, & l'altre cose sopradette significano le mutationi dell'as ria, per gl'accidenti ch'appaiono in essa, come pioggia, serenità, impeto de'venti, nebbia, tempesta, neue, rugiada, folgori, tuoni, & questo significa il tamburino, che tiene in mano, oltre ciò comete, iride, vapori, infiammati baleni, & nuuoli.

GARRO DELL'ACQVA.

Da Phornuto nel primo libro della natura de gli Dei dipinto Netun-L no per l'acqua.

Vn vecchio con la barba, & i capelli del colore dell'acqua marina, & vn pano indosso del medemo colore, nella destra mano tiene vn Tridente,

& Ita

- ICONOLOGIA

& sta detta figura sopra d'vna conca marina con le rote tirata da doi balene, ouero da due caualli marini in mezzo il mare, oue si vedano diuersi pesci.

Fù Nettunno vno de i tre fratelli, al quale toccò per sorte l'acqua, & perciò su detto Dio del mare, & gl'antichi lo soleuano dipingere hora.

tranquillo, & quieto, & hora turbato.

Il color della barba, delli capelli, come anco quello del panno, che porta in dosso, significa (come riferische il suddetto Phornuto) il colore del marc.

Il tridente dimostra le tre nature dell'acqua, perche quelle de i sonti, & siumi sono dolci, le marine sono salse, & amare, ne anco grate al gusto.

Gl'è attribuito il carro, per dimostrare il suo monimento nella superficie, il quale si sa con vna rinolutione, & rumore, come proprio sanno le ruote d'vn carro.

E tirato detto carro da ferocissimi caualli, per dimostrare, che Nettunno è stato il ritrouatore d'essi, come dicono i poeti, percotendo la terra con il tridente, ne sece vscire vn cauallo, & come racconta Diodoro, su il primo, che li domasse.

Carro della Terra.

N El 3. lib. della geneologia de gli Dei il Boccaccio descriue la terra vna Matrona con vna acconciatura in capo d'vna corona ditorre, che perciò da poeti si dice turrita, come da Virgilio nel 6. lib. dell'Eneide vien detto.

(Vrbes.

Fahx prole virum, qualis Berecinthia mater Inuehitur curru Phrigias turrita per E vestita d'una veste ricamata di varie foglie d'arbori, & di verdi herbe & siori, con la destra mano tiene un scettro, & con la sinistra una chiaue. Sta a sedere sopra d'un carro quadrato da quattro ruote, & sopra del

medesimo carro vi sono parecchie sedie vote, & è tirato da doi leoni.

La corona in forma di torre dimostra douer esser intesa per la terra, essendo il circuito della terra a guisa di Diadema ornato de'Città, Torri, Castelli, & ville.

La velle con i ricami, l'herbe, & i fiori, denotano le selue, & infinite

spetie delle cose, delle quali la superficie della terra è coperta.

Lo scettro, che tiene con la destra mano significa i Reami, le ricchezze,& la potenza de'Signori della terra.

Le chiaue, secondo che racconta Isidoro, è per mostrare, che la terra al tempo dell' Inuerno si serra, & si nasconde il seme sopra lei sparso, quale germogliando vien suora poi al tempo della rimauera, & allora si dice,

aprirsi la terra.

I leoni, che guidano il carro dimostrano l'vsanza della agricoltura nel seminar la terra, perche i leoni (come dice Solino nel lib. delle cose marauigliose) sono auezzi se sanno il lor viaggio per la poluere, con la coda guastano le vestigie de suoi piedi, accioche i cacciatori da quell'orme non, postano hauere inditio dei suo camino.

Il che

. 4

Il che fanno anco gl'agricoltori del terreno, i quali gettato, che hanno in terra i semi, subito cuoprono i solchi, affinche gl'vcelli non mangino le

Le sedie, come dicémo, altro non vogliono inserire, che dimostrare non solamente le Case, ma anco le Città, che sono stantie de gl'habitatori, rimangono molte volte vacue per guerra, o per peste, ouero che nella superficie della terra molte sedie sieno vote, molti luoghi dishabitati, o che essa terra sempre tenga molte sedie vote per quelli, che hanno à nascere.

CARRO DELLA NOTTE.

Come dipinto da diuerfi Poeti , & in particolare dal Boccaccio , nel primo

libro della Geneologia de gli Dei.

NA donna, come matrona sopra d'vn carro di quattro di rote, per mostrare le quattro vigilie della notte. Tibullo gli da due caualli negri, significando con essi l'oscurità della notte, & alcuni altri la fanno tirare da due gusi, come veelli notturni. Vergilio li da due grand'ali nere, distese in guisa, che paia, che voli, & che mostri con esse ingombrar la terra, & Ouidio gli cinge il capo con vna ghirlanda di papauero significante il sonno.

CARRO DI BACCO.

N giouane allegro, nudo, ma che ad armacollo porti vna pelle di lupo ceruiero, sarà coronato d'hedera, tenendo con la destra mano vn Tirso, parimente circondato dalla medesima pianta: starà detta. Immagine sopra d'vn Carro adorno di ogni intorno de viti con vue bian che, & negre, & sarà tirato detto Carro da Pantere, & Tigri. I Poeti dicono, che Bacco sosse il ritrouatore del Vino, & esser Dio di quello.

Giouane si dipinge, à rappresenta co la ghirlanda d'hedera, è dedicata à lui, & è sepre verde, per la quale si viene à dinotare il vigor del vino posto per Bacco, il quale mai s'inuecchia, anzi quanto è di più tempo;

tant'ha maggior poslanza.

Allegro si dipinge, perche il vino rallegra il cuore de gl'huomini, &

anco beuendolo moderatamente dà vigore, & cresce le forze.

Dipingesi nudo, perche quelli, che beuono suor di misura diuengono ebrij, & manisestano il tutto, ouero perche il bere suor de i termini, conduce molto in pouertà, & restano ignudi, ò perche il bere suor de i termini genera calidezza.

Il Tirso circondato dall'hedera, dinota che questa pianta, si come le-

ga tutto quello, al che s'appiglia, così il vino lega l'humane menti.

Il Carro significa la volubilezza de gl'Ebrij, percioche il troppo vino fà spesso aggirare il ceruello a gl'huomini, come s'aggirano le ruote de i Carri.

La pelle del Lupo Ceruiero, che porta ad arma collo, dimostra che quest'animale è attribuito à Bacco, come anco per dare ad intendere, che il vino pigliato moderatamente cresce l'ardire, & la vitta, dicen-

doff.

Le Tigre che tirano il Carro, dimostrano la crudeltà de gl'imbriachi, perche il carico del vino non perdona ad alcuno.

CARRO DELL'AVRORA.

7 NA Fanciulla di quella bellezza, che i Poeti s'ingegnano d'esprimere con parole, componendola di rose d'oro, di porpora, di rugiada, & simili vaghezze, & questo sarà quanto ai colori, & carnagione.

Quant' all' habito, s'hà da considerare, che ella, come hà trè stati, & hà trè colori distinti, così ha trè nomi, Alba, Vermiglia, & Rancia, si che per questo gli farei vna veste sino alla cintura, candida, sottile, e come trasparente, dalla cintura sino alle ginocchia vna sopraueste di scarlatto con certi trinci, & gruppi, che imitassero quei reuerberi nelle nuuole, quando è vermiglia, dalle ginocchia sino di piedi di color d'oro, per rappresentaria, quando è rancia, auertendo, che questa veste deue essere fesfa, cominciando dalle coscie per fargli mostrare le gambe ignude, & cost la veste, come la sopraueste sieno mosse dal vento, & faccino pieghe, & iuolazzi.

Le braccia vogliano essere nude ancor esse, di carnagione di rose, & spargerà con l'vna delle mani diuersi fiori, perche al suo apparire s'aprono tutti, che per la notte erano serrati.

Hauerà a gl'homeri l'ali di varij colori dimostrando con esse la velocità del suo moto, percioche spenta da i raggi solari tosto sparisce.

In capo porterà vna ghirlanda di rose, & con la finistra mano vna facella accesa, la quale significa quello splendore matutino, per lo quale veggiamo auanti, che si leui il sole il Cielo biancheggiare; ouero gli si mandi auanti vn Amore, che porti vna face, & vn altro dopò, che con vn

altra suegli Titone.

Sia polta a sedere con una sedia indorata, sopra d'un carro tirato dal caualio pegaseo, per esser l'Aurora amica de i poeti, & di tutti gli studiosi, ouero da doi caualli, l'vno de quali sarà di colore splendente in bianco, & & l'altro splendente in rosso, il bianco (secondo, che racconta il Boccaccio lib. 4. della geneologia de gli Dei ) denota, che nascendo l'Aurora dal Sole procede quella chiarezza del Cielo, che si chiama Aurora, & il cauallo rosso il principio della mattina, che ostando i vapori, che si leuano dalla terra, mediante la venuta del Sole, l'Aurora parte, siche dalla venuta del Sole, & la partenza dell'Aurora il Ciel rosseggia..

CARRODEL GIORNO NATVRALE Del Reuerendishmo Danti Perugino Vescouso d'Alatri.

H Vomo in vn circolo sopra d'vn Carro con la face accesa in mano, ti-rato da quattro caualli significanti le quattro suoi parti dell'orto, & dell'occaso, & li dui crepusculi, ouero il mezzo giorno, & mezza norte, she anco essa corre auanti il Sole.

DI CESARE RIPA.

61

CARRO DEL 610RNO ARTIFITIALE

Del sopra detto Auttore.

Vomo sopra vn carro tirato da quattro caualli, per la ragione detta di sopra, con la sace in mano, per il lume, che apporta, & è guidato dall'Aurora.

CARRODELL'ANNO
Dell'istesso Vescouo.

H Vomo sopra vn carro con quattro caualli bianchi guidati dalle quattro stagioni.

CARRO DI CERERE

Al Boccaccio, nella genealogia de gli Dei lib. 8. è fatta la descrittione di Cerere per vna Donna sopra d'vn carro tirato da doi serocissimi draghi: in capo tiene vna ghirlanda di spighe di grano, come dice Ouidio ne i Fasti.

Imposuitque sue spicea serta come. Et in vn altro luogo.

Flana Ceres spices rediroita capillos.

Tiene con la destra mano vn mazzetto di papauero, & con la sinistra

vna facella accesa.

Le si danno li sopradetti animali, per dimostrare li torti solchi, che sanno i boui, mentre arano la terra, che per tale s'intende Cerere, ouero per dinotare il scacciato serpe da Eurilico dell'Isola Salamina, il quale saluatosi nel tempio di Cerere, iui se ne stette sempre, come suo ministro, & seruente.

La ghirianda delle spighe del grano significa, che Cerere sia la terra piena, & larga produttrice di grano, & per il papauero la fertilità d'essa.

Per l'ardente facella, credo, che si debba intendere il tempo dell'Estate, quando più ardono i raggi del Sole, i quali fanno maturare le biade, & anco quando s'abrugiano gli sterpi, & stoppie de i campi, onde i contrarij humori, che sono d'intorno alla superficie della terra estalano, & ella per tale essetto diviene grassa, & rende abondanza grandissima.

CARRO DELL'OCEANO.

N vecc hio ignudo di venerando aspetto, & del colore dell'acqua marina, con la barba, & capelli longhi pieni d'alega, & di chiocciolette, & altre cose simiglianti a quelle, che nascono in mare, starà sopra d'vn carro fatto a guisa d'vno scoglio pieno di tutte quelle cose, che nascono in su gli scogli, & come narra il Boccaccio lib. 7. della genealogia de gli Dei, è tirato da due grandissime balene, nelle mani hauerà vn vecchio marino.

Vecchio, & di venerando aspetto si dipinge, percioche (secondo, che dice il Boccaccio nel sopradetto lib.) l'Oceano è Padre de gli Dei, & di tutte le cose, & Homer o nell'Iliade, doue induce Giunone, dice, che l'Oceano è la natione di tutti gli Dei.

Il carro dimostra, che l'Oceano va intorno alla terra, la rotondità delta quale è mostrata per le ruote dei carro, & lo tirano le balene, perche

queite

queste così scorrono tutto il mare, come l'acqua del mare circonda tutta

Tiene il vecchio marino, per dimostrare, ch'essendo l'Oceano condorto dalle balene per il gran mare, fosse ricco di molti boui marini, & di molte schiere di Ninfe, che l'vno, & l'altro dimostrano le molte proprietà dell'acque, & i diuersi accidenti, che spesso si veggono di quelle.

CARROD' AMORE. Come dipinto dal Petrarca.

Vattro destrier via più che neue biachi
Sopra vn carro di soco vn garzo crudo
Con arco in mano, e con saette a i fianchi

Contro del qual non val elmo, ne scudo
Sopra gl'omeri hauea sol due grand'ali
Di color mille, e tutto l'altro ignudo.

CARRO DELLA CASTITA. Come depinto dal Petrarca.

7 NA bella donna, vestita di bianco, sopra d'vn carro tirato da due leoncorni, con la destra mano tiene vn ramo di palma, & con la. finistra vn scudo di cristallo, in mezo del quale vi è vna colona di diaspro, & alli piedi vn Cupido ligato con le man dietro, & con arco, e strali rotti. Ancorche sopra questa materia si potrebbe dire molte cose, nondimeno per esser opera d'vn huomo tanto famoso senz' altra nostra dichiaratione hauera luogo.

> CARRO DELLA MORTE. Del Petrarca.

NA morte con vna falce fienara in mano, sta sopra vn carro tirato da due boui neri, sotto del quale sono diuerse persone morte, come Papi, Imperatori, Rè, Cardinali, & altri Prencipi, e Signori, & Horatio conforme a ciò, così dice:

Pallida mors aquo pulsat pede, pauper um tabernas, Regumque turres.

Lt Statio in Thebaide:

Mille modes lathi miseros, mors una fatigat

Ferro,peste,fame, vinclis, ardore, calore, Mille modis miscros mors capit vna homines.

CARRO DELLA FAMA. Bel Petrarca.

A Fama nella guisa che habbiamo depinta al suo luogo: ma che stia fopra d'vn carro tirato da due Elefanti, hauendola dichiarata altroue, qui non mi stenderò a dirne altro.

CARRO DEL TEMPO.

Come dipinto dal Petrarca.

TN vecchio con due grand'ali alle spalle, appoggiato à due crocciole,& tiene in cima del capo vn'horlogio da poluere,e starà sopra vn carro tirato da due velocissimi cerui.

CARRODELLA DIVINITA. Del Petrarca.

L Padre, Figliuolo, & sopra d'essi le Spirite santo in vn carro tirato da i quattro Euangelisti.

€ A-

ONNA macilente, & mal vestita, nella destra mano tenga vnramo di salce, nella sinistra vna pietra pomice, & à canto hauerà

vna vacca magra.

Dipingesi la Carestia magra, per dimostrare l'essetto del mancamento delle cose alla vita humana necessarie, perche il danaro solito a spendersi largamente in più selici tempi, nelle sterili stagioni, poco meno che tutto si trasserisce nel dominio di pochi, di modo, che sacilmente i poueri rimangono macilenti, & mal vestiti per carestia di pane, & di denari.

La pietra pomice, & il falice pianta sono sterili, & la sterilità è principal cagione della Carestia, ma alcune volte nasce ancora per l'insatiabile cupidigia d'alcuni mercanti, li quali sogliono (fraudando la natura)

affliggere la pouera gente con i loro inganni.

Dipingesi appresso la vacca magra, per segno di carestia, & questo signisicato lo mostrò Giosesso nelle sacre lettere, quando dichiarò il sogno

di Faraone.

CARITA.

ONNA vestita d'habito rosso, che nella mano destra tenga vn co-

re ardente, & con la sinistra abbracci vn fanciullo.

La Carità è habito della volontà infuso da Dio, che ci inclina ad amar lui come nostro vitimo fine, & il prossimo come noi stessi, così la descri-

uono i Sacri Theologi.

Et si dipinge co'l cuore ardente in mano, & co'l fanciullo in braccio, per notare, che la carità è vno essetto, & puro, & ardente nell'animo verfo Dio, & verso le creature. Il cuore si dice ardere quando ama, perche mouendosi gli spiriti di qualche oggetto degno, fanno restringere il sangue al cuore, il quale per la calidità d'esso alterandosi, si dice che arde per similitudine. Però i due Discepoli di Christo S. N. diceuano, che ardeua loro il cuore, mentre egli parlaua, & si è poi comunemente vsurpata questa traslatione da i Poeti nell'amor lasciuo.

Il fanciullo si dipinge à conformità del detto di Christo: Quod vni ex mi-

nimis meis fecistis, mibi fecistis.

Il vestimento rosso, per la simiglianza che hà co'l colore del sangue, mostra che sino all'essussione d'esso si stende la vera carità, secondo il testimonio di S. Paolo.

Carità.

Onna vestita di rosso, che in cima del capo habbia vna siamma di suoco ardente, terrà nel braccio sinistro vn fanciullo, al quale dia il latte, & due altri gli staranno scherzando a' piedi, vno d'essi terrà alla

detta figura abbracciata la destra mano.

Senza carità vn seguace di Christo, è come vn armonia dissonante d'vn Cimbalo discorde, & vna sproportione, (come dice S. Paolo) però la carità si dice esser cara vnità, perche con Dio, & con gl'huomini ci vnisce in amore, & in affettione, che accrescendo poi i meriti, col tempo ci fa degni del Paradiso.

La veste



La veste rossa significa carità, per la ragione tocca di sopra: però la Sposa nella Cantica amana questo colore nel suo diletto.

La siamma di suoco per la vinacità sua è insegna, che la carità non mai rimane d'operare, secondo il solito suo amando: ancora per la carità volle, che s'interpretasse il suoco Christo N.S. in quelle parole: Ignem veni mittere in terram, & quid volo, nis vi ardeat?

I tre fanciulli dimostrano, che se bene la carità è vna sola virtu, ha non dimeno triplicata potenza, essendo senz'essa, & la sede, & la speranza di nissun momento. Il che molto bene espresse il Signor Giouan Buondelmonte nel sonetto satto da lui in questo proposito, ad imitatione delleparole di San Paolo, e dice così.

O più

### DI CESARE RIPA.

O più d'ogn'altro raro, e pretioso
Dono, che in noi vien da Celeste mano
Così haut s'io lo stile alto, & sourano,
Come son di lodarti desioso.
Tu in cos superbo mai, ne ambitioso
No hai tuo albergo, ma in benigno, e huTu patiente sei, non opri in vano (mano

Ne del ben far sei tumido, è fastoso.
Ogni cosa suf frisci, e credi, e speri,
Non pensi al mal, di verità sei pieno
In ricchezze, in honor non peni affetto
O dolce carità, che mai vien meno
Deh co'l tuo suoco i bassi miei pensieri
Scaccia, e di te sol mi riscalda il petto

### CARITA.



V Na carità viddi al Signor Isidoro Ruberti Auditor del Cardinal Saluiati gentil'huomo di molta bonta, & di varia eruditione ornato, & però assai caro al suo Signore. Era questa carità rappresentata da vn'arbore d'oliua, al quale cominciaua à seccar'alcuni rami, e dal tronco d'es-

E

fo vici-

fo vsciua vn liquore, che daua nodrimento ad alcune herbe, e alboretti, parte de quali vsciuano dalle radici dell'arbor grande, e parte d'essi più di lontano. Credo vogli significare, che la carità, & colui, che la vuol vsare deue toglier del nodrimento a se, per compartirlo ad altri, e prima a più prossimi, e poi a più lontani. Quell'herbette credo significhino alcuni aiuti, che da a maritar Zitelle secondo intendo, & gl'alboretti certo sono alcuni Giouani, che a sue spese tiene qui in Roma a studio, tra quali sono Ludouico, & Marc'Antonio Ruberti, vno Nipote del Signor Gio. Matteo Ruberti, che su Secretario di Paolo IV. e poi di Pio V. l'altro Nepote del Sig. Francesco Ruberti, che su Secretario di Sisto V. mentre crano Cardinali, i quali restati poco commodi sono dal detto Sig. Isidoro, in tutto nodriti. Et perche sopra l'arbore vi è vn motto, che dice: Monens reuniscit, par che anche voglia dire, che mentre egli inuecchia, & va alla sine, nodrendo quelli giouani in esso rinasca..

CASTITA

ONNA vestita di bianco s'appoggi ad vna colonna, sopra la quale vi sarà vn criuello pieno d'acqua, in vna mano tiene vn ramo di cinnamomo, nell'altra vn vaso pieno d'anella, sotto alli piedi vn serpente morto, & per terra vi saranno danari, & gioie.

Vestesi questa donna di bianco per rappresentare la purità dell'animo, che mantiene questa virtù, & s'appoggia alla colonna, perche non è fin-

to, & apparente, ma durabile, & vero.

Il criuello sopra detta colonna per lo gran caso, che successe alla Ver-

gine Vestale è inditio ò simbolo di castità.

Il Cinnamomo odorifero, & pretioso dimostra, che non è cosa dellacastità più pretiosa, & suaue, & nascendo quest'albero nelle rupi, & nelle spine mostra, che fra le spine della mortificatione di noi stetti nasce la castità, & particolarmente la verginale.

L'anella sono indicio della castità matrimoniale.

Il serpente è la concupiscenza che continouamente ci stimola per mezo d'amore.

Le monete che si tiene sotto a'piedi danno segno, che il suggir l'auaritia è conueniente mezo per conseruar la castità.

Castità.

Onna bella, d'honesta faccia, nella destra mano terrà vna sserza al al ata in atto di battersi, & vn cupido con gl'occhi bendati gli stia sotto a i piedi, sarà vestita di lungo, come vna Vergine vestale, & cinta nel mezo d'vna fascia, come hoggi in Roma vsano le vedoue, sopra la quale vi sia scritto il detto di S. Paolo: Castigo corpus meum.

Castità Matrimoniale.

N A donna vestita di bianco, in capo hauerà vna ghirlanda di ruta, nella destra mano tenga vn ramo d'alloro, & nella sinistra vna tortora.

La ruta ha proprietà di raffrenare la libidine, per l'acutezza del suo odore

odore, il quale essendo composto di partisottili per la sua calidità risolue la ventosità, & spegne le fiamme di Venere, come dice il Mattiolo nel

3. lib. de suoi Commenti sopra Dioscoride.

Tiene il ramo d'alloro, perche quest'albero hà grandissima simiglianza con la castità, douendo essa esser perpetua, come è perpetuo il verde del lauro, & Aridere, & fare resistenza alle fiamme d'amore, come Aridono, & resistono le sue foglie, & i suoi rami gettati sopra il suoco. Però Quidio nel 1. lib. delle Metamorfosi finge, che Daphne donna casta si trasformasse in lauro.

La Tortora c'infegna co'l proprio essempio à non contaminare giamai l'honore, & la fede del Matrimonio conuersando solamente sempre con

quella, che da principio s'elesse per compagna.

Si può ancora dipi ngere l'armellino per la gran cura, che hà di non imbrattare la sua bianchezza, simile à quella d'yna persona casta.

CASTITA.

ONNA, che habbia velato il viso, vestita di bianco, stia in atto di caminare, con la destra mano tenga vno scettro, & con la sinistra due Tortore.

La castità, come afferma S. Tomasso in 2. 2. quest. 151. art. 1. è nome di virtu, detta dalla castigatione della carne, ò concupiscenza, che ren de l'huomo in tutto puro, & fenza alcuna macchia carnale.

Gli si sà velato il viso per esser proprio del casto rassrenar gli occhi percioche, come narra S. Gregorio ne i Morali si deuono reprimere gli occhi

come rattori alla colpa.

Il vestimento bianco denota, che la castità deue esser pura, & netta da ogni macchia, come dice Tibullo nel 2. lib. Epistola prima.

Casta placent superis, pura cum veste vente, Et manibus puris sum te sontis aquam. Lo stare in atto di caminare dimostra, che non bisogna stare in otio

causa, & origine d'ogni male, & però ben disse Ouidio de remedio amoris. Otia si tellas periere cupidinis arcus.

Le tortori sono come riserisce Pierio Valeriano nel lib. 22. de gli suoi Ieroglifici, il simbolo della castità, perciòche la tortora, perduto che hà

la compagna, non si congiunge mai più.

Lo scettro significa il dominio che ha sopra di se il casto, perciòche se bene la carne è principalmente nemica dello spirito, nondimeno quando egli vole non può esser mai abbattuto, ne vinto da quello, & se bene è scritto. Continua pugna, rara victoria nondimeno come siè detto di sopra, quan do l'huomo hà faldoproponimento, in contrario non può esser superato in alcun modo, &prima si deue mettere in essecutione quel verso d'Oui dio nel terzo librodelle Metamorfosi, quando dice.

Ante ait morian quam sit tibi copia nostri.

Che miseramente traboccare nel vitio delle carnali concupiscenze.

CECITA DELLA MENTE.

ONNA vestita di verde, stia in prato pieno di varij siori, col ca-po chino, & con vna talpa appresso.

Cecità si dice la prinatione della luce de gl'occhi, & per similitudine, ouero per analogia, si domanda ancora l'offuscatione della mente, però l'yna si dimostra con la talpa per antico costume de gl'Egittij, come racconta Oro Apolline: l'altra con la testa china verso li caduchi fiori della terra, che sono le delitie mondane, che allettano l'anima, e la tengono occupata senza profitto, perche quanto di bene il mondo lusinghiero cipromette, tutto è va poco di terra non pur sotto falsa speranza da breue piacere ricoperta:ma con grandissimi pericoli di tutta la nostra vita, come ben dice Lucretio lib.2. de natura rerum.

O miseras hominum mentes & pectora caca Degitur hoc, aui quodcumque est.

Qualibus in tenebris vita quantifq; periclis.

Et Ouidio nel lib.6. delle Metamorfosi. Pro superi quantum mertalia pectora caca Noctis habent.

CELERITA.

ONNA che nella destra mano tiene vn folgore, come narra Pierio Valeriano nel lib.43.de'fuoi Ieroglifici, à canto hauerà vn delfino, e per l'aria vn sparuiero ancor'egli posto dal sopradetto Pierio nel lib. 21. per la celerità, ciascuno di questi è velocissimo nel suo moto dalla cognitione del quale in essi si sa facilmente che cosa sia celerità.

CHIAREZZA.

7 N A giouane ignuda, circondata di molto splendore da tutte le

bande, & che tenga in mano il Sole.

Chiaro si dice quello che si può ben vedere per mezo della luce, che l'illumina, & fà la chiarezza, dimandaremo quella fama che l'huomo, ò con la nobiltà, ò con la virtù s'acquista, come dimostra Pierio Valeriano nel lib. 44. & S. Ambrogio chiama chiariffimi quelli, i quali fon stati al mondo illustri di Santità, & di dottrina, si dice ancora Chiarezza vna delle quattro doti de'Beati in Cielo, & in ciascuno di questi significati.

Si dipinge giouane, perche nel fiorire de'fuoi meriti, ciascuno si dice.

essere chiaro per la similitudine del Sole, che sa visibile il tutto.

CLEMENZA.

ONNA sedendo sopra vn leone, nella sinistra mano tiene vn'asta, e nella destra vna saetta, la quale mostri di non lanciarla: ma di gittarla via, così è scolpita in ma medaglia di Seuero Imperatore con queste lettere INDVLGENTIA AVG. INCAR.

Il leone è fimbolo della clemenza, perche come raccontano i Naturali se egli per forza supera, & gitta à terra vn'huomo, se non sia ferito da lui,

non lo lacera nè l'offende se non con leggierissima scossa.

La saetta nel modo che dicemmo è segno di Clemenza, non operando-

si in per-

# DI CESARE RIPA.



si in preginditio di quelli che sono degni di castigo; onde sopra di ciò Seneca nel libro de Cremenza così dice: Clementia est lenitas superioris admersus inferiorem in constituend s pænis. Clemenza.

Ohna che calchi vn monte d'armi, & con la destra mano porga vn ramo d'olivo, apoggiondosi con il braccio sinistro ad vn tronco del

medesimo albero, dal quale pendana i fasci consolari.

La Clemenza non è altro, che vn'assimenza da correggere i rei col debito cassigo, & essendo vn temperamento della seruità, viene à comporre vna persetta maniera di Giustitia, & à quelli che gouernano, è molto necessaria.

Appoggiasi al tronco dell'oliuo, per mostrare, che non è altro la Cle-

menza, che inclinatione dell'animo alla misericordia.

E 3

Porge

O ICONOLOGIA

Porge il ramo della medema pianta per dar segno di pace, e l'armi gittate per terra co'fasci consolari sospesi, nota il non volere contra i colpenoli essercitar la forza, secondo che si potrebbe, per rigor di giustitia, però si dice, che propriamente è Clemenza l'Indulgenza di Dio à nostri peccati però il Vida Poeta religioso in cambio di Mercurio, singe che Gioue della Clemenza si serua nell'ambasciaria, nel lib. 5. della Christiade. E Seneca in Ottauia ben'esprime quato s'è detto di sopra della Clemenza, così dicedo: Pulchrum est eminere inter illustres viros Hac summa virtus, petitur hac Calum via Consulere Patria, parcere affictis, sere Sicilla Patria primus Augustus parens Ceda abstinere, tempus, atq; ira dare Complexus astra e st, colitur et templis Deus. Orbi quietem, Saculo pacem suo. Clemenza.

Onna che con la finistra mano tenga vn processo, & con la destra lo cassi con vna penna, & sotto à i piedi vi saranno alcuni libri.

Clemenza, e Moderatione. Nella Medaglia di Vitellio.

Onna à sedere, con vn ramo di lauoro in vna mano, & con l'altratiene vn bastone vn poco lontano.

La Clemenza è vna virtù d'animo, che muoue l'huomo à compassione,

& lo sà facile à perdonare, & pronto à souuenire.

Si dipinge che sieda per significare mansuetudine, e quiete.

Il bastone mostra che può, & non vuole vsare il rigore; però ben si può dire alludendosi al presente Pontificato:

Cedan mille Seueri ad vn Clemente.

Et potrebbesi anco dire quel che dice Quidio nel lib.3. de Ponto. Principe nec nostro Deus est moderatior vilus Iustitia vires temperat ille suas.

Il ramo del lauro mostra, che con esso si purificauano quelli c'haueano

offesi gliDij. COGNITIONE.

Onna che stando à sedere tenghivna torcia accesa, & appresso haurà vn libro aperto, che con il dito indice della destra mano l'accenni.

La torcia accesa, significa, che come à i nostri occhi corporali, sa bisogno della luce per vedere, così all'occhio nostro interno, che è l'intelletto
per riceuere la cognitione delle spetie intelligibili, sa mestiero dell'astrumento estrinseco de'sensi, & particolarmente di quello del vedere, che dimostrarsi col lume della torcia, perciòche come dice Aristotele: Nibil est in
intellectu, quod prius non suerit in sensu, ciò mostrando ancora il libro aperto,
perche ò per vederlo, ò per vdirlo leggere si sa in noi la cognition delle co
se.

Cognitione delle cose.

Onna che nella destra mano tiene vna verga, ouero vn scettro, & nella sinistra vn libro; da che si comprende, che la cognition delle cose s'acquista per mezo de l'attenta lettione de'libri, il che è vn dominio del-

l'anima. COMEDIA.

ONNA in habito di zingara:ma il suo vestimento sara divarij colori,nella destra mano terrà vn cornetto da sonar di musica,nella sinistra vna maschera, & ne'piedi i socchi. La diuersità de'colori,nota levarie,

& diuer-

# DI CESARE RIPA.



& diuerse attioni, che s'esprimono in quella sorte di poesia, la quale diletta à l'occhio dell'intelletto, non meno, che la varietà de'colori diletti àl'occhio corporeo, per esprimere gl'accidenti dell'humana vita, virtù, vitij, & conditioni mondane, in ogni stato, & qualità di genti, suorche nel stato Reale. & questo si mostra con li socchi, i quali surono da gli antichi adoprati in recitar Comedie, per mostrare la mediocrità dello stile, & delle persone, che s'introducono à negotiare.

La Comedia hà propositioni facili, & attioni difficili, & però si dipinge in habito di zingara, per essere questa sorte di gente larghissima in promettere altrui bene di fortuna, le quali difficilmente, per la pouertà pro-

pria possano communicare.

Il cornetto, & la maschera s'adopranano nelle Comedie de gl'antichi & notano l'uno l'armonia, & l'altro l'imitatione.

I socchi sono calciamenti comici, come habbiamo detto.

COMEDIA.

Onna d'età matura, d'aspetto nobile, in mano terrà la tibia, in piedi i socchi, nell'acconciatura della testavi saranno molti trauolgimenti, con grande intrigo di nodi, con questo motto: Describo mores hominum.

COMEDIA VECCHIA.

ONNA ridente, vecchia, ma con volto grinzo, & spiaceuole, hauera il capo canuto, e scarmigliato de vesti stracciate, & rappezzate, & di più colori variate, con la man destra terrà alcune saette, ouero vna sterza, auanti à lei vi sarà vna scimia, che gli porge vna cestellacoperta, la quale scoprendo da vn canto la detta donna, con la sinistramano faccia mostra di dinersi brutti, & venenosi animali, cioè, vipere,

aspidi, rospi, & simili.

Si dice della Comedia vecchia à distintione della nuoua, la quale successe à lei in assai cose disserente, perciòche li Poeti nelle scuole della. vecchia Comedia dilettauano il popolo (appresso del quale all'hora era la somma del gouerno) col dire, & raccontare cose facete, ridicolose, acute, mordaci, in biasmo, & irrisione dell'ingiustitia de i Giudici, dell'auaritia, & corruttela de'Pretori, de'cattiui costumi, & disgratie de i Cittadini, & simili altre cose, la qual licenza poi riformando, & le scio cchezze del riso, & bustonerie, à fatto togliendo la Comedin nuoua (richiedendo così altra fortuna di stato, e di gouerno, & altra ingegnosa,& fania inuentione de gl'huomini) s'astrinse à certe leggi, & honestà più ciuili, per le quali il suggetto, la locutione, & ancora la dispositione di essa è fatta molto diuersa da quello che soleua essere della sopradetta. Comedia vecchia, come può il Lettore vedere à pieno le disserenze, trà l'yna, e l'altra nella Poetica dello Scaligero nel primo libro detto l' Istoria al cap. 7. L'offitio dunque della vecchia Comedia, essendo di tirare li vitij, & attioni de gl'huomini in riso, & sciocchezza; perciò si è fatta la detta figura di tal viso, & forma, che se andrà di mano in mano dichiarando.

Le vesti stracciate, & rappezzate, così per il soggetto che haueua alle mani, come per le persone che faceuano così satta rappresentatione, non vinteruenendo come nella Tragedia persone Regali; nè come nella Co-

raedia togata, ò pretestata de'Romani Cittadini di conto.

Per li varij colori del suo vestimento si dimostra la diuersità, & inconuenienza di più cose, che poneua insieme in vna compositione, & anco il

vario stile, meschiando insieme diuersi generi di cose.

La scimia che li porge la cestella, mostra la sozza imitatione per mezo la quale faceua palesi li vitij, & le bruttezze altrui, che si dimostrano, ò per li sozzi, & venenosi animali, che ella con riso, & sciocchezza scopre al popolo, di che vn'esempio si può vedere nel Gurguglione di Plauto.

Tumi

Tum iste graci politati, capite operto, qui ambulatur
Oni incedunt suffarcinati, cum libris, cum sportulis
Constant; conferunt, sermones inter se tamquam drapeta
Obstant, cossistunt, incedunt cum suis sententis
Quos semper bibentes videas esse in anopolio
V bi quid sarriquere, operto capitulo, caldum bibant
Tristes, atque ebrioli meniunt:

Le saette nella destra significano gl'acuti detti, & l'aspre maledicenze, con le quali licentiosamente serina, & occidena la sama, & riputatione de parcicolari huomini; onde Horatio nella Poetica parlando della spetie di

poesia viene à dire della Comedia vecchia in tal modo.

Successit vetus bis comedia, non fine multa Dignam lege Regi, lex est accepta, chorusque Laude, sed in vitium libertas excidit, or vim Turpiter obticuit sublato iure nocendi.

Et il detto Horatio ancora nel lib. 1. de'sermoni, nella Satira quarta

così parlò delli Scrittori della Comedia vecchia.

Eupolis, atque Cratinius, Aristophanesque Foeta Atque aly, quorum Comadia prisca virorum Si quis erat dignus describi, quod malus, aut sur Quod machus foret, aut Siccarius, aut alioqui Famosus multa cum libertate notabant.

COMPVNTIONE.

DONNA vestita di cilitio, adolorata, con la bocca aperta in atto di parlare, con gl'occhi riuolti al Cielo, che versino copiose lagrime, con vna corona di pungenti spine in capo, tenendo con la sinistra manovn cuore parimenti coronato di spine, terrà la destra mano alta, & il dito indice dritto verso il cielo.

Si fa vestita di cilitio, & lagrimeuole, perche dice S. Gio: Grisostomo, nel suo libro de compunct. cord. Sola compunctio facit horrere purpuram, deside-

rare cili cium: amare lacrimas, fugere risum est enim mater fletus.

Se li fanno due corone di spine, perche per la spina nel salmo 31 in quel versetto che dice: Dum configitur spina, vien denotata la colpa contratta dal peccato, la quale del continuo morde, & punge la coscienza significata per la corona, che tiene in capo, & non bastando questa compuntione, come infruttuosa, nascendo per l'ordinario dal timore della pena, & conoscimento del male. Però se gli aggiunge la corona delle spine al cuore, denotando per quest'altra la vera compuntione del cuore, che nasce da quello immenso dolore, & conoscimento d'hauer osseso Iddio sommo bene, & persa la gratia sua, & perche la persetta compuntione deue hauere quattro conditioni, cioè che habbia quel sommo dolore già detto, però si sa addolorata, e lagrimeuole.

Secondo che habbia fermo proposito di non commettere più peccato,

che si dimostra per l'indice alzato della man destra.

Terzo, che similmente habbia saldo proponimento di confessarsene, il che vien significato per la bocca aperta.

Vltimo,

### ICONOLOGIA COMPUNTIONE.



Vltimo, c'habbia sodisfare, come parimente si promette per la destra alta, & pronta in operare bene, conforme alla sua bona, & santa risolutione.

COLERICO PER IL FVOCO.

N giouane magro di color gialliccio, & con sguardo fiero, che essen do quasi nudo tenghi con la destra mano vna spada nuda, stando con prontezza di voler combattere.

Da vn lato (cioè per terra) sarà vno scudo in mezo del qual sia dipin-

ta vna gran fiamma di fuoco, & dall'altro latò vn feroce leone.

Dipingesi magro, perche (come dice Galeno nel 4. delli aphorismi nel com mento 6.) in esso predomina molto il calore, il qual essendo cagione delle siccità si rappresenta con la fiamma nello scudo.

Il co-

### COLLERICO PER IL FVOCO.

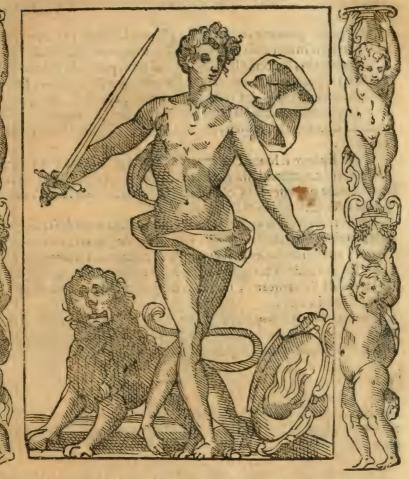

Il color gialliccio, significa, che il predominio dell'humore del corpo spesso si viene à manisestare nel color della pelle; d'onde nasce, che per il color bianco si dimostra la ssemma; per il pallido, ouero ssauo la collera; per il rubicondo misto con bianco la complessione sanguigna; & per il soco la malenconia, secondo Galeno nel 4. de sanitate tuenda al cap. 7. & 1el 1.dell'Aphorismi nel commento 2.

Si dipinge con fiero sguardo, essendo ciò suo proprio, come ben dimo-

dra Ouidio nel lib. 3. de arte amandi.

Bratument ira nigrescunt sanguine venæ Lumina gorgoneo sæuius angue micant.

Et Persio nella 3. Satira.

Junc face supposita feruescit sanguis, & ira Scintillant oculi, &c.

La spada nuda, e la prontezza di voler combattere, dinota non solo il colerico esser pronto alla rissa: ma anco presto di tutte l'altre operationi, come ancora significa la sopradetta siamma di suoco, essendo suo proprio di risoluere.

Si dipinge giouane, quási nudo, & con lo scudo per terra; perciòche guidato dall'impetuosa passione dell'animo non si prouede di riparo: ma senza giuditio, & consiglio s'espone ad ogni pericolo, secondo il detto di Seneca in Troade: Iuuenile vitium est regere non posse impetum. Et però bene disse Auicenna nel 2. del 1. della ditrione 3. al cap. 3. che quando l'opere sono fatte con maturità danno segno di vn temperamento persetto: ma quando si fanno con impeto, & con poco consiglio danno segno di molto calore.

Glissi dipinge il leone à canto, per dimostrare la sierezza, & animosità dell'animo nascente dalla già detta cagione. Oltre di ciò metteuisi questo animale per essere il Colerico simile à l'iracondo leone, del quale così

fcrisse l'Alciato ne i suoi Emblemi.

Alceam retures caudam dixere leonis Luthed cum surgit bilis crudescere, & atro Quastimulante iras concipit, ille graues, Felle dolor surias excitat indomitas.

Denota anco il leone esseril colerico di natura magnanima, & liberale, anzi che passando li termini, diuiene prodigo, come gl'infrascritti versi della scuola Salernitana, non solo di questa: ma di tutte l'altre qualità sopradette dicono.

Est humor cholera, qui competit impetussis : Inde,et magnanimi sut,largi suma petetes Hoc genus est hominu cupies precellere custos Hirsutus, fallax, irascens, produgus, audax, Us leuiter diseut, multu comedut, cito crescunt Astutus, gracilis, siscus, croceiq; coloris.

SANGVIGNO PERL'ARIA.

N giouane allegro, ridente, con una ghirlanda di varij fiori in capo, di corpo carnoso, & oltre i capelli biondi hauerà il color della faccia rubicondo misto con bianco, & che sonando un leuto dia segno con riuolgere gl'occhi al Cielo, che gli piaccia il suono, & il canto, da una parte d'essa figura vi sarà un montone, tenendo in bocca un grappo d'una & da l'altra banda vi sarà un libro di musica aperto.

Giouane, allegro, con la ghirlanda di fiori, & ridente fi dipinge il fanguigno, perche (fecondo Hippocrate) in quelli che abondano di fangue temperato, & perfetto; fi generano spiriti vitali puri, & sottili, da quali nasce il riso, & l'allegrezza; onde questi sono piaceuoli, faceti, & ama-

no i fuoni, & i canti.

L'esser di corpo carnoso, secondo Galeno nel 2 libro del temperamento al cap. 9. & Auicenna nel lib. 1 significa, che dalla virtù assimulatina, che ne i sanguigni è molto potente, nasce l'habito del corpo caruoso.

Dipinge si rubicondo misto con bianco, perche (secondo Auicenna nel 2. del 1.) questo colore denota abondanza di sangue, & però dice Galeno nel 2 de gli Aphorismi nel commento 2. che l'humore, che nel corpo predomina, da il colore alla carne.

Il mon-

## SANGVIGNO PERL'ARIA.



Il montone con il grappo d'vua, significa il sanguigno esser dedito à Venere, & à Bacco; per Venere s'intende la natura del montone, essendo questo animale assai inclinato alla lussuria, come narra Pierio Valeriano lib. 10. & per Bacco il grappo d'vua; onde Aristotele nel problema 31. dice, checiò auuiene nel sanguigno, perche in esso abonda molto seme, il quale è cagione dell'appetiti venerei, come anco si può vedere per la descrittione della Scuola Salernitana.

Natura pingues isti sunt, atq;rocantes
Omnibus bissudis babiles sunt et magis apti
Rumoresq;noues cupiunt audire frequenter
Oualibet ex causa non bos facile exenct ira
Hos Venus, et Bacchus delectat fercula risus Largus, amans blaris, rubens, rubeiq; colorts
Et facit hos bilares, & dulcia verba loquetes Cantus, carnosus, satis audax, atq; bemgnus.

## FLEMMATICOMPERL' ACQVA.



VOMO di corpo grasso, & di color bianco, che stando à sedere sia vestito di pelle di tasso, tenendo ambe le mani in seno, & la testa china, la quale sia cinta d'vn panno negro, che gli cuopra quasi gl'occhi, & d canto vi sia vna tartaruga.

Dipingesi grasso, perche si come la siccità del corpo procede da calidità, così la grassezza deriua da frigidità, & humidità, come dice Galeno

nel secondo del temperamento al cap. 6.

Si veste di pelle di tasso, perche si come questo animale è sonnacchioso e pigro, così è il slemmatico per hauer egli pochi spiriti, & quelli oppressi da molta frigidità, che in esso predomina; onde auuiene ch'è anco poco atto à gli studij hauendo l'ingegno ottuso, & adormentato, & non habi-

le à me -

DI CESARE RIPA.

le à meditare quello che sarebbe cagione di solleuarlo dalle cose vili, &

basse, che però li si cinge il capo di panno negro.

Si rappresenta con il capo chino, perche egli è pigro, negligente è tardo sì nell'operationi dell'intelletto, come in tutte l'altre del corpo, simile alla tartaruga, che si gli sà à lato, il che tutto vien ottimamente espresso dalla Scuola Salernitana ne i versi che seguono.

Phlegma dabit vires modicas, latofq; breuefq; Sefus habes, tardus motus, pigritia fomnus Phlegma facit pingues sanguis reddit medio- Hic somnolentes piger in sputamine multus Otiano studio tradut sed corpora somno (cres Est huic sesus hebes pinguis facie color albus

MALENCONICO PERLA TERRA.



VOMO di color fosco, che posandosi con il piede destro sopra di vna figura quadrata, ò cuba, tenghi con la sinistra mano vn libro aperto mostrando di studiare.

Hauera

Hauerd cinta la bocca da vna benda, & con la man destra terrà vna

borsa ligata, & in capo vn passero vcello solitario.

La benda che gli copre la bocca, significa il filentio, che nel malinconico suol regnare, essendo egli di natura fredda, e secca, & si come la calidità sa loquace, così per lo contrario la frigidità è cagione del filentio.

Il libro aperto, & l'attentione del studiare, dimostra il malenconico esfer dedito alli studij, & in essi far progresso; sugendo l'altrui conuersatio-

ni; onde Horatio nell'vltima Epistola del 2.lib.dice: Scriptorum chorus omnis amat nemus Et sugit Vrbes.

Che però gli si dipinge il passero solitario sopra il capo, essendo vcello, che

habita in luochi folitarij, & non conuersa con gli altri vcelli.

La borsa serrata significa l'auara natura, che suole per lo più regnarene i malenconici, come dicono i seguenti versi della Scola Salernitana.

Restat adductristis cholera substantia nigra Seruat propositu sibi nil reputat sore tutum Qua reddit prauos, per tristes pauca loquetes Inuidus, er tristis cupidus dextraq; tenacis Hi vigilant studys: nec mens est dedita somno Non expers fraudis, timidus luteiq; coloris.

CONCORDIA MARITALE. Di Pier Leone Casella.

N' huomo à man dritta di vna donna, ambi vestiti di porpora, & che vna sola catena d' oro incateni il collo ad ambidue, & che la detta catena habbia per pendente vn core, il quale venghi sottentato da

vna mano per vna di detti huomo, e donna.

La collana nella guisa che dicemmo, dimostra, che il Matrimonio è composto di amore, di amicitia, & di beneuolenza trà l'huomo, & ladonna, ordinato dalla narura, & dalle diuine leggi, le quali vogliono, che il marito, & la moglie siano due in vna carne, che non possino essere diusse se non per morte.

CONCORDIA.

NA donna in piedi, che tiene due spighe di grano in vna mano, & con l'altra vna tazza piena d'vcelletti viui, ouero di cuori.

La tazza piena di vcelletti, ouero di cuori, significa conformità di più persone, per le quali ne segue l'abbondanza, significata, per le spighe del grano.

CONCORDIA MILITARE.

Nella Medaglia di Nerua.

ONNA che tenghi con la destra mano vn rostro di naue, sopra del quale vi è vn'insegna militare, & in mezo d'essa, cioè in mezo dell'asta vi sono due mani giunte, come quando si da la sede, con lettere, che dicono.

CONCORDIA EXERCITVVM.

Le due mani nella guisa che dicemmo, dimostrano la Concordia l'insegna, & il rostro gl'Eserciti. CONCORDIA.

ONNA, che tiene in mano vn fascio di verghe strettamente legatori La Concordia è vna vnione di volere, & non votere di molti, che viuono, & conuersano insieme. Però si rappresenta con vn fascio di verghe, delle quali ciascuna per se stessa è debile, ma tutte insieme sono forti, & dure, onde disse Salamone: Funiculus triplex, difficile rumpitur. Et mediante l'vnione si stabilisce maggior forza nell'operationi de gli huomini, come dimostra Salustio in bello Iugurtino: Concordia parua res crescunt. concordia maxime dilabuntur. Concordia.

Onna bella, che mostri grauità, nella destra mano tenghi vna tazza, nella quale vi sarà vn pomo granato, nella sinistra vno scettro che in cima habbia fiori, & frutti di varie sorti: in capo ancora hauera vna ghirlanda di mele granate, con le foglie, & con frutti, infieme con la ghirlanda, per acconciatura vi sard vna mulachia, & così nelle me-

daglie antiche si vede scolpita.

Concordia.

Onna, che nella destra mano tiene vn pomo granato, & nella sinistra vn mazzo di mortella, e si fabrica tal maniera, secondo il detto di Pierio Valeriano, con l'autorità di Democrito, dicendo, che la mortella, & i pomi granati s'amano tanto, che se bene le radici di dette piante sono poste alquanto lontane l'vna dall'altra, si auuicinano nondimeno, & s'intrecciano insieme. Concordia.

Onna coronata d'oliuo, che tenga con la man destra vn fascio di frezze, legato con vna benda bianca da vn capo d'essa, & con vna rossa dall'altra; nella mano sinistra tenga vn Cornucopia.

Si corona d'oliuo, per segno di pace, essetto della Concordia...

Il fascio di frezze legato al modo detto, significa la moltitudine de gl'animi vniti insieme co'l vincolo della carità, & della sincerità, che difficilmente si possano spezzare, somministrandosi fra se stesse il vigore, & la gagliardezza. onde poi è la concordia produttrice di frutti piaceuoli, come dall'altra banda la discordia non sà se non produrre spine, & triboli di maledicenza, & liti, che sturbano la compagnia, & l'amoreuolo consortio de gl'huomini nel viuere politico, & ragioneuole.

Concordia nella Medaglia di Papieno.

Onna sedente, che nella destra ha vna patena, & nella sinistra due corni di douitia con lettre: CONCORDIA AVGG. & S.C. Vedi Sebastiano Erizzo.

La patena significa esser cosa santa la concordia, alla quale si debbe. rendere honore, e sacrifitio, (bondanza.

Li due corni di douitia, mostrano, mediante la concordia duplicata a-

Concordia Militare.

Onna armata, con le mani tenga vn gran viluppo di serpi, perche è preparata per difendere se stessa con l'armi, e per nocere altrui col veleno, che somministra l'ira.

CON-

ICONOLOGIA

CONCORDIA DI PACE.

ONNA, che tiene due corna d'abondanza ritorre insieme 'ne sons l'vnione de pensieri, e delle volontà di diuerse persone, & cc... l'altra mano vn vaso di suoco, perche la concordia nasce dall'amore scambieuole, il quale s'assomiglia al suoco materiale, per essere effetto di calore interiore dell'anima.

CONCORDIA DEGL'ANTICHI.

ONNA, che nella mano destra tiene alcuni pomi granati, & nella sinistra vn cornucopia, con vna cornacchia, la quale si vede in molte Medaglie di Faustina Augusta scolpita co'l motto: CONCORDIA, por l'eccena sedeltà, ch'vsa questo animale co la sua copagnia, però disse l'Alci eto: Cornou mira inter se concordia vue Mutua stata, illis intemerata sides.

I pomi granati presso a gl'antichi significanano concordia, perche tali denono essere gl'animi concordi, & in tale vnione trà se stessi, come sono le granella di questi pomi, dalla quale vnione, nasce poi l'abondanza,

che è il neruo di viuere politico, & concorde.

CONCORDIA INSVPERABILE.

ER la concordia insuperabile si rappresenta Gerione huomo armato, con tre visi, co'l capo cinto d'vna corona d'oro, sei braccia, & altre tante gambe, che tenga in vna mano destra vna lancia, con l'altra vna spada nuda, & nella terza vno scetro. Et l'altre tre mani de la parte senifira, si posano sopra d'vno scudo.

Dicesi, che Gerione su Re de Spagna, il quale perche haucua tre Regni su detto tricorpore, cioè, che h ueua tre corpi; su amazzato da Hercole; altri dicano essere stati tre fratelli, così concordi, che erano giudi-

cati vn solo.

CONFIDENZA.

ONNA con i capelli sparsi, co ambedue le mani sostenti vna naue. I a considenza porta seco la cognitione dell'imminente pericolo, & la salda credenza di douerne scampare libero, & senza queste due qualità variarebbe nome, & cangiarebbe l'essere suo. Però si dipinge con la naue, che è segno di considenza, con la naue i nauiganti ardiscono di pratticare l'onde del mare, le quali solo con la facilità del perpetuo moto, par che minaccino ruina, morte, & esterminio all'huomo, che quando passa la terra, esce suora de suoi consini. A questo proposito disse Horatio nel la 3. ode del primo libro.

Idirobur, Fastrip ex Circa pelius erat, que fragilem truci Commist pelago ratem,

Primus, & poi,
Quem mortis timuit gradum?
Con quel, che segue.

CONFUSIONE.

ONNA giouane, confusamente vestita de diuersi colori, che hae uendo i capelli mal composti, posi la destra sopra quattro elementi confusamente vniti, & la sinistra sopra la torre di Babel co'l motto, che dica: BABIL ONIA, VNDIQVE.

Giouae

Giouane si dipinge, come età più atta alla consusone, ron hauendo esperienza, senza la quale non può terminare, essendo trasportata da diuersi appetiti, quali nell'opere rendono confusione.

Li capelli longhi, & corti, & mal composti denotano i melti, & varif

pensieri, che confondano l'intelletto.

Li diuersi colori del vestimento significano le vane, & diserdinate at-

tioni confusamente operate: Et vbi multitudo, ibi confusio.

La torre di Babel è posta, come cosa molto conosciuta per segno di confusione:poiche nel fabricare d'essa, Iddio, si come cosuse il linguaggio de i fabricatori, con fare, che ciascuno di loro dinersamente parlasse, così anco confuse la mente loro, facendo, che l'oprarimanesse impersetta per castigo di quelle superbe, & empie genti, che prouorno di fare quell'impresa contro la sua onnipotenza, & per maggior chiarezza per rappresentare la confusione, vi si dipinge il Chaos, in quel modo, che rappresenta Ouidio nel primo libro delle Metamorsos, oue dice.

Fines erat toto natura vulcus in orbe Quem dixere chaos rudis, indigethe moles.

Et l'Anguillara nella traduttione.

Pria che't ciel fosse, il mar, la terra, e'l foco. Che vi era, e terra, e cielo, e mare, e seco Era il foco, la terra, il ciel, c'l mare:

Douc era e cielo, e terra, fuore, e mare

Ma il mar rendeua il ciel, la terra, e'l foco

La terra, il foco, c'l mare era nel cielo

Deforme il foco, il ciel, la terra, e il mare Nel mar, nel foco, e nella terra il cielo.

CONFERMATIONE. Come depinta nel Palazzo di N.S.à monte cauallo.

ONNA con due chiani nella destra mano, & tien con la sinistra. una piramide, nella quale è scritto: Super hanc petram.

COSCIENZA.

ONNA con vn cuore in mano dinanzi a l'occhi con questo scrite. to in lettera d'oro: ei neia emi tett, cioè la propria coscienza, stando in piedi in mezo vn prato di fiori, & vn campo di fpine.

La coscienza è la cognitione, che ha ciascuno dell'opere, & de'pensie-

ri nascosti, & celati a gl'altri huomini.

Però si dipinge in atto di riguardare il proprio cuore, nel quale ciascuno tiene occultate le sue secretezze, le quali solo a lui medesimo sono a

viua forza palefi.

Sta con piedi ignudi nel luogo sopradetto, per dimostrare la buona, e cattina via, per le quali ciascuno caminando, ò con le virtu, ò co'vitij, è atto a sentire l'aspre punture del peccato, come il suaue odore della. virtu.

Coscienza.

Onna di sembiante bellissimo, vestira di bianco, con la sopraueste nera, nella destra mano terrà vna lima di serro, hauera scoperto il petto dalla parte del cuore, donde la mordera vn serpe, oucro vn verme, che sempre stimola, & rode l'anim i del peccatore, però bene disse Lucano nel sectimo libro. Heu quantum misero pana mens conscia denat.

CON-

# CONOLOGIA CONSERVATIONE.

Di Pier Leone Casella.



DONNA vestita d'oro, con una ghirlanda d'oliuo in capo, nella mano destra terrà un fascio di miglio, & nella sinistra un cerchio d'oro.

L'oro, & l'oliuo fignificano conseruatione, questo, perche conserua si corpi dalla corruttione, & quello, perche difficilmente si corrompe.

Il miglio parimente conserua le Città.

Il cerchio, come quello, che nelle figure non ha principio, ne fine può fignificare la duratione delle cose, che per mezo d'una circolare trafinutatione si conservano. DONNA che nella finistra mano tiene vn regolo, nella destra vn compasso, & ha a canto vna grue volante con vn sasso in vn piede.

Sarà detta figura vestita di color perso.

Tiene il regolo in mano, & il compasso per dimostrare, che si come sono questi instromenti mezani per conseguire con l'opera quella drittura, che l'intelletto dell'artesice si forma, così li buoni esempij, & i sauij ammaestramenti guidano altrui per dritta via del vero fine, al quale generalmente tutti aspirano, & pochi arriuano, perche molti per torte vie quasi ciechi, si lasciano dal cieco senso alla loro mala ventura trassportare.

La grue si può adoprare in questo proposito lecitamente, & per non, portare altre auttorità, che possino infastidire, basti quella dell'Alciato,

che dice in lingua nostra così. Pittagora insegnò, che l'huom douesse

Considerar con ogni somma cura L'opera, ch' egli fatta il gioruo bauesse S'ella eccedeua il drittose la misura, E quella, che da far pretermettesse. Ciò fa la grue, che l velo suo misura Onde ne' piedi suol portar un sasso Per non cessar ò gir troppo alto, ò basso.

CONSIGLIO.

H VOMO vecchio, vestito d'habito graue, & di color rosso, hauerà vna collana d'oro, alla quale sia per pendente vn cuore, nella destra mano tiene vn libro, & nella sinistra vna ciuetta.

Consiglio è vn discorso, & deliberatione, che si fa intorno alle cose incerte, & dubbie, che sono da farsi, il quale con ragione elegge, & risol-

ue il più virtuoso, & miglior effetto.

L'huomo vecchio dimostra consiglio, come dice S. Ambrogio in Hexameron: Senettus est in consilus viilior, perche l'età matura è quella, che partorisce la persettione del sapere, & dell'intendere, non potendo nella giouentù essere per lo poco tempo molta maturità, onde Aristotele nel libro primo Polyticorum dice, che: Consilium pueri est impersettum.

Il libro nella mano destra fignifica, che il configlio nasce dallo studio di

sapienza.

La ciuetta su l'insegna de gl'Ateniesi huomini di gran sapienza, & consiglio, su consecrata ancora a Minerua Dea della sapienza, & nata dalle ceruella di Gioue, perche chi consiglia, deue veder lume, quando a gli altri è oscuro, & giudicare, & discernere il bene dal male, & il bianco dal nero, come la ciuetta, che vede benissimo di notte, come scriuono i naturali.

Si vedono ancora mediante il configlio le cose, quantunque difficili, & occulte, & leuato dall'animo il velo delle menzogne, si penetra con la vista dell'intelletto la verità.

Vestesi di rosso, perche questo colore significa Carità, per la quale si deue muouere il saggio a consigliare li dubbiosi, il che è vna delle.

3 ferre

sette opere della misericordia spirituali.

Oli si mette al collo il cuore, percioche, come narra Pierio Vaseriano nel libro 34. de suoi Ieroglissi, gli Egittij metteuano per simbolo del consiglio il cuore, essendo, che il vero, & persetto consiglio viene dal cuore.

COSTANZA.

ONNA che tiene la destra mano alta, con la sinistra vn'asta, & si

posa co'piedi sopra vna base quadra.

Costanza è una dispositione serma di non cedere a dolori corporali, ne lasciarti vincere a tristezza, ò satica, ne a tranaglio alcuno per la via della virtu, in tutte l'attioni.

La mano alta è indicio di costanza ne fatti proponimenti.

La base quadrata significa sermezza, perche da qualsiuoglia banda si posi sta salda, se contrapesara egualmente dalle sue parti, ilche non hanno in tanta persettione i corpi d'altra sigura.

L'asta parimente è consorme al detto volgare, che dice. Chi bene si

appoggia cade di rado.

Et esser costante non è altro, che stare appoggiato, & saldo nelle ragioni, che muouono l'intelletto a qualche cosa.

Costanza, & Intrepidità.

Touane vigoroso, vestito di bianco, & rosso, che mostri le braccia ignude, & starà in atto di attendere, e sostenere l'impeto di vn. toro.

Intrepidità è l'eccesso della fortezza, opposto alla viltà, & codardia, & all'hora si dice vn'huomo intrepido, quando non teme, etiamdio quel

che l'huomo costante è solito temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare considenza del proprio valore, e combatte col toro, il quale essendo molestato diviene ferocissimo, & hà bisogno, per resistere solo delle prove d'vna desperata sortezza..

Costanza.

NA donna, che con il destro braccio tenghi abbracciata vna colonna; & con la sinistra mano vna spada ignuda sopra d'vn granvaso di succo acceso, & mostri volontariamente di volersi abbrugiare la mano, & il braccio.

CONSVETVDINE.

VOMO vecchio, in atto di andare, con barba canuta, & appoggiato ad vn bastone con vna mano, nella quale terrà ancoravna carca con vn motto, che dica: Vires acquirit eundo. porterà in spalla vn tascio d'istromenti, co' quali s'esercitano l'arti, & vicino haura vna ruota d'arrotare coltelli.

L'vso imprime nella mente nostra gl'habiti di tutte le cose, li conserva a posteri, li si decenti, & a sua voglia si sabrica molte leggi nel viuere, &

nella conneriatione.

Et si dipinge vecchio, perche nella lunga esperienza consiste la sua autro-

auttorità, & quanto più è vecchio, tanto meglio stà in piedi, il che s'accenna col motto che tiene in mano, il quale è conuemente ancora alla ruota, perche se essa non si muoue in giro, non ha forza di consummare il ferro, ne di arrottarlo, come non invouendosi l'vso con elercitio del consenso commune non acquista auttorità, ma volgendosi in giro vnisce talmente la volontà in vn volere, che senza saper assegnare i termini di ragione tiene gl'animi vniti in vna medesima occupatione, & constantemente se gli conserua. Però si dice, che le leggi della consuctudine sono valide, come quelle dell'Imperatore istesso, & in tutte l'arti, & in tutte le professioni, per prouar vna cosa dubbia, si pone in considerazione l'iso nato dal contenso vniuersale, quasi che sia impossibile esser le cose diuerse da quello, che esso approua. Però disse Horatio, che le buone parole del Poeta si deuono prendere dall'vso; & in somma si nota, & si offerua in tutte le cose, accioche non venga violato il decoro tanto necessario nel corso della ciu ile conuersatione.

Et però porterà in spalla vn fascio d'instromenti artistiali, secondo il capriccio del pittore, non si curando noi dargli in questo altras

legge.

CONTENTO.

TIOVANE in habito bianco, & giallo, mostri le braccia, e gam-J be ignude, & i piedi alati, tenendo vn pomo d'oro nella mano de-Ara, & nella finistra vn mazzo di fiori, sia coronato d'olivo, e gli risplenda in mezo al petto vn rubino.

Contente Amorofo.

G ouanetto di bello aspetto, con saccia ridente, con la ueste dipinta in sinori, in capo terrà una ghirlanda di mirto, & di siori insieme. intenuti, nella finistra mano vn vaso pieno di rose, con vn cuore, che si veda tra esse. Stia con l'altra mano in atto di leuarsi i siori di capo, per fiorirne il detto cuore, essendo proprietà de gl'amanti cercar sempre di far partecipe altrui della propria allegrezza.

Contento.

N giouane pomposamente vestito, con spada a lato, haura gioie, & penne per ornamento della testa, & nella destra mano vno specchio, & con la finistra un bacile d'argento, appoggiato alla coscia, il qua-

le sarà pieno di monete, & gioie.

Il contento, dal quale pende quel poco di felicità, che si gode in questa vita, nasce principalmene dalla cognitione del bene posseduto, perche, chi non conosce il proprio bene (ancorche sia grandissimo) non na può sentire contento, & così restano li suoi meriti fraudati dentro di se

Però si dipinge l'imagine del contento, che guarda se medesima nello fpecchio, & cofi fi contempla, & fi gode ricca, bella, e pompota di corpo,



IOVANE armato, con vna trauersina rossa sotto il corsaletto, tenga vna spada ignuda in atto di volerla spingere contro alcun nemico, con vna gatta a'piedi da vna parte, & dall'altra vn cane.

Il contrasto è vna sorza di contrarij, de'quali vno cerca preualere all'altro, & pero si dipinge armato, & presto a disendersi, & offendere il ne-

mico.

Il color rosso ci dimostra l'alterezza dell'animo, & il dominio delle parfioni, che stanno in moto, & muouono il sangne.

Si sa in mezzo d'vn cane, & d'vna gatta, perche da dissimili, e contrazie nature prende esso l'origine.

.

Contrasto.

Iduanetto, che sotto all'armatura habbia vna veste di color rosso, nella destra mano tenga vn pugnale ignudo con siero sguardo, con vn'altro pugnale nella sinistra, tirando la mano in dietro, in atto di voler serire.

CONTRITIONE.

DONNA d'aspetto gratioso, & bello, stia in piedi co'l pugno della mano dritta serrato in atto di percuotersi il petto nudo, dalla sinistra banda, co'l braccio sinistro steso alquanto in giù, & la mano aperta, gl'occhi pieni di lachrime, riuolti verso il Cielo, con sembiante mesto, & dolente.

La Contritione, è il dolore grandissimo, che ha vn peccatore d'hauer offeso la diuina Maesta: onde sopra di ciò l'auttore de i seguenti versi

dille.

Dolce dolor, che da radice amara

Nasci, e de' falli all' bor, c'hai mag gior dolo

Più gioui all' alma, che consorto ha solo
Quanto dolersi, e lagrimar impara.

En
Doglia felice, auuenturosa, e rara,
Cos
Che non opprimi il cuor: ma l'alzi al volo
Rel tuo dolce languire io mi consolo
Et il Petrarca nel Sonetto 86. doue dice.

Che ben fei tu d'ogni gioir più cara.
Sebri aspra altrui, pur meco è tuo soggiorno
Suaue, e per te fuor d'abisso oscuro
Erto camin poggiando al Ciel ritorno.
Così doppò calle spinoso, e duro
'Prato si scorge di bei siori adorno,
Che rende stanco piè lieto, e sicuro.

l'vo piangendo i miei passati tempi. Contritione.

Onna bella in piedi, con capelli sparsi, vestita di bianco, con il petto scoperto, mostrando di percuoterlo con il pugno dritto, & con la simistra mano si spogli della sua veste, la quale sarà stracciata, & di colore berrettino, in atto diuoto, & supplicheuole, calchi con i piedi vnamaschera.

Dipingesi la contritione di faccia bella, per dimostrare, che il cuore contrito, & humiliato non è sprezzato da Dio, anzi è mezano a placar-lo nell'ira, come dice Dauid nel Salmo 1. & è questa vna dispositione contraria al peccato, ouero, come definiscono i Teologi, vn dolore preso de proprij peccati, con intentione di confessarli, & di sodisfare: il nome istesso non significa altro, come dice San Tomasso nell'addittione della terza parte della sua somma al primo articolo: che vna confrattione, & sminuzzamento d'ogni pretensione, che ci potesse dare la superbia, per qualche bene in noi conosciuto.

La maschera sotto a i piedi, significa il dispregio delle cose mondane, le quali sono beni apparenti solo, che lusingano, ingannano, & risardano la

vera cognitione in noi stessi.

Sta in atto di spogliarsi de vestimenti stracciati, perche è la contritione vna parte della penitenza, per mezzo della quale ci spogliamo de vestimenti dell'huomo vecchio, riuestendoci di Christo istesso, & della

ICONOLOGIA

fua gratia, che adorna, & assicura l'anima nostra da ogni cattino incontro.

CONTINENZA.

ONNA d'età virile, che stando in piedi sia vestita d'habito semplice, come ancor cinta da vna zona, è cintola, terrà con l'vna del-

le mani con bella grafia vn candido armellino.

Continenza, è vn'affetto dell'animo, che si muoue con la ragione, à contrastare con il senso, & superare l'appetito de i diletti corporei, & per ciò si dipinge in piedi, & d'età virile, come quella più perfetta dell'altre ctadi, operando si con'il giuditio, come anco con le forze al contralto di ogni incontro, che se gli rappresenta.

L'habito semplice, & la zona fignificano il ristringimento de gli sfre-

nati appetiti.

Il candido armellino dimostra essere il vero simbolo della continenza, percioche non solo mangia vna volta il giorno, ma anco per nonimbrattarsi, più tosto consente d'esser preso da i cacciatori, li quali per pigliare questo animaletto gli circondano la sua tana con il fango.

CONTINENZAMILITARE Come su rappresentata nella Pompa sunerale del Duca di Parma AleBandro Farnese, in Roma.

ONNA con vna celata in capo, & con la destra mano tiene. vna spada con la punta in giù nel fodero, & il braccio sinistro steso con la mano aperta, voltando però la palma di essa mano in fu.

CONVITO.

IOVANE ridente, & bello di prima lanugine, stando dritto in. piedi, con vna vaga ghirlanda di fiori in capo, nella destra mano vna facella accesa, & nella finistra con vn'asta, & sarà vestito di verde, così la dipinse Filostrato.

Et si fa giouane, per essere tale età più dedita alle feste, & à solazzi,

che l'altre non sono.

I conuiti si fanno a fine di commune allegrezza tra gl'amici, però si dipinge bello, & ridente con yna ghirlanda di fiori, che mostra relassation d'animo in delicature, per cagione di conuersare, & accrescere l'amici-

tie, che suole il conuito generare.

La face accela si dipingeua da gl'antichi in mano d' Himenco Dio delle nozze, perche tiene gl'animi, & l'ingegni suegliati, & allegri il conuito, & ci rende iplendidi, & magnanimi in sapere egualmente fare, & riceuere con gl'amici offitij di gratitudine.

TVOMO mesto, malineonioso, & tutto rabustato, con ambe le sarà veltito di berrettino vicino al nero, il detto vestimento sarà stracciato, solo per dimostrare il dispregio di le stetle, a che quando vno è in.

trauagli dell'animo, non puo attendere alla coltura del corpo, & il color negro fignifica l'olei na ruina, & le tenebre della morte, alla quale conducono i ram narichi, & i cordogli.

Il petto aperto, & il capre dalle serpe cinco, di notano i fastidij. & i tranagli mondani , che sempre mor lendo il capre, & infondano in noi stessi

veleno di rabbia, & di rancore.

CORRETTION F.

ONNA d'età matura, che nella mano dentra tenga vn lituo con vn fascetto di scritture, & la simistra in acco di ammonire.

Qui per la correctione intendiamo l'atto del drizzare la torta attione humana, & che si dilunga dalla via della ragione. Il che deue sarsi da perfone, che habbino auttorità, & dominio topra coloro, che deuono ester corretti, & però si sa co'l lituo in mano vsato, segno di signoria presso gi' antichi Rè Latini, & Imperatori Romani.

Il fascetto di scritture significa le querele, quasi materia di correttione.

CORPOHVMANO.

occor ne il corpo humano, & l'anima, ciascuno da se, habbiamo formate le presenti sigure dell'vna, & dell'altra, come si potrà vedere al suo luogo, ma è d'anuertire prima, che per il corpo humano noi non intendiamo il corpo realmente separato dall'anima, perciòche così se descriuerebbe vn cadauero, ma si bene il corpo all'anima collegato, che ambe due sanno il composito dell'huomo tutto, che per certa significatione poetica. & astrattione mentale si presuppositio, come se ciascuna di queste parti stesse per se sola; lo rapresenteremo dunque huomo coronato di siori ligustri, vestito pomposamente, terrà in mano vna lanterna di tela, di quella, che s'alza, & abbassa, senza lume con questo motto: A L V M I N E V I T A.

Si corona di ligustri, per esser da grauissimi huomini assimigliata la vita dell'huomo, rispetto alla fragilità, & caducità di questo nostro corpo alli fiori, de quali non so, che altra cosa fia più sugace, ende il Salmista.

cantò nel Salmo 102.

Recordatus est, queniam puluis sumus: homo sicut sanum, dies eius tamquam slos agri sic essercit. Et nel Salmo 89.

Mane sicut berbatranseat, mane floreat, & transeat; vespere decidat, induret, & arescat.

Et similmente il patientissimo Iob.

Quasi flis egreditur, & contentur.

Il vestimento delitioso, dimostra quello, che è proprio del corpo, cioè l'amare, & abbracciare i piaceri, & delettationi sensuali, si come per lo

contrario aborrire li disagi, asprezze, & le molestie.

La lanterna, nella guisa, che dicemmo, dimostra, che il corpo non ha operationi senza l'anima, si come la lanterna senza il lume non sa l'omitio suo, come il motto molto bene dichiara.

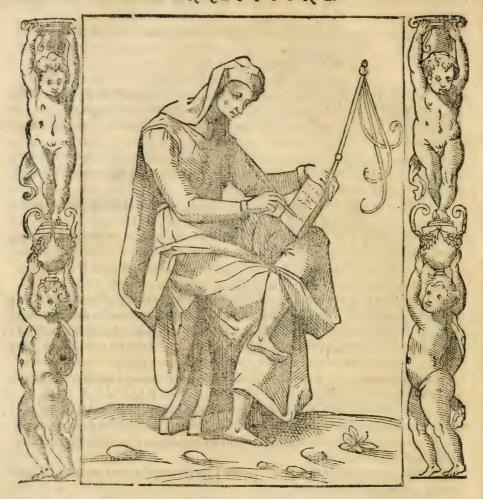

Onna vecchia, grinza, che sedendo nella sinistra mano tenga vna ferula, ouero vno stassile, & nell'altra con la penna emendi vna scrittura, aggiungendo, & togliendo varie parole.

Si dipinge vecchia, & grinza, perche, come è effetto di prudenza la correttione in chi la sta, così è cagione di rammarico in quello, che da occafione di farla, perche non suole molto piacere altrui sentir correggere, & emendare l'opere sue: & perche la correttione s'essercita nel mancamen-

to, che facciamo nella via ò dell'attioni, ò delle contemplationi.

Si dipinge con lo staffile, & con la penna, che corregge le scritture, prouedendo l'vna co'l dispiacere del corpo alla connersatione politica, l'altra con li termini di cognitione alla beatitudine Filosofica...

CORRVI-

CORRVTTELA NEGIVDICI.

DONNA, che stia a sedere per trauerso in Tribunale, con vn me-moriale, & vna catena d'oro nella mano dritta, con vna volpe a

piedi, & sarà vestita di verde.

Dipingesi a sedere in Tribunale nella guisa, che dicemmo, perche la corruttela cade in coloro, che sententiano in giuditio, essendo esta vno Aorcimento della voluntà del giudice a giudicare ingiustamente per forza de doni.

Il memoriale in mano, & la collana sono indicio, che ò con parole, ò

con danari la giustitia si corrompe.

La volpe per lo più si pone per l'astutia, & perciò è conueniente a quefto vitio, essendo, che s'essercita con astutia, per impadronirsi de denari, & delle volontà de gl'altri huomini.

Vestesi di verde per li fondamenti della speranza, che stannonell'haue-

re, come detto habbiamo di fopra.

CORTE.

ONNA giouine, con bella acconciatura di testa, vestita di verde, & di cangiante, con ambe le mani, s'alzi il lembo della veste dinanzi in modo, che scuopra le ginocchia, portando nella veste alzata molte ghirlande di varie sorti di fiori, & con vna di dette mani terrà anco de gli ami legati in filo diseta verde, hauerà a i piedi vna statuetta di Mercurio, alla quale s'appoggiarà alquanto, & dall'altra banda vn paro di ceppi di oro, ouero i ferri, che si sogliono mettere ad ambi li piedi, & che vi sieno con essi le catene parimente d'oro: sarà la terra, oue si posa sassosa, ma sparsa di molti fiori, che dalla veste le cadano; ne piedi hauera le scarpe

di piombo.

La corte è vna vnione d'huomini di qualità alla seruitù di persona segnalata, & principale, & se bene io d'essa posso parlare con qualche tondamento, per lo tempo, che vi ho consumato dal principio della mia fanciullezza fino a quest'hora, nondimeno racconterò folo l'Encomio d'alcuni, che dicono la corte esser gran maestà del viuere humano, sostegno. della politezza, scala dell'eloquenza, teatro de gl'honori, scala delle grandezze, & campo aperto delle conuerfationi, & dell'amicirie: che impara d'obedire, & di commandare, d'esser libero, & servo, di parlare, & di ta-. cere, di secondar le voglie altrui, di dissimular le proprie, d'occultar gli odij, che non nuocono, d'ascondere l'ire, che non offendono, che integna esser graue, & assabile, liberale, & parco, seuero, & faceto, delicato, & patiente, che ogni cosa sa, & ogni cosa intende de'secreti de Prencipi, delle forze de Regni, de prouedimenti della Città, dell'elettioni de parciti, della conservatione delle fortune, & per dirla in vna parola sola, di trette le cose più honorate, & degne in tutta la fabrica del mondo, nel quale n fonda, & afferma ogni nostro oprare, & intendere.

Però si dipinge con varie sorti di ghirlande nella veste alzata. 100

quali

ICONOLOGIA

quali significano quest'odorifere qualità, che essa partorisce, se bene ve ramente molte volte a molti con interesse delle proprie facoltà, & quasi con certo pericolo dell'honore, per lo sospetto continuo della perdita. della gratia, & del tempo passato, il che si mostra nelle ginocchia ignude, & vicine a mostrare le vergogne, & ne'ceppi, che lo raffrenano, & l'impediscono, onde l'Alciati nelle sue embleme così dice.

Vana palatinos quos educat aula clientes, Duitur aurates nectere compedibus.

I fiori sparsi per terra in luogo sterile, & sassoso, mostrano l'apparenza nobile del cortegiano, la quale è più artifitiosa per compiacere il suo Signore, che naturale per appagare se medesimo.

L'acconciatura della testa maestreuolmente fatta, è segno di delicatu-

ra, & dimostratione d'alti, & nobili pensieri.

La veste di căgiate, mostra che tale è la corte, dado, e togliedo a suo piacere in poco tépo la beneuoléza de Principi, e có essa l'honori, e facultà. - Tien con vna mano l'hami legati co filo di color verde, per dimostrare, che la corte prende gl'huomini con la speranza, com'hamo il pesce.

Le scarpe di piombo mostrano, che nel seruigio si dee esser graue, e non facilmente mouersi a'venti delle parole, ouero delle vnioni altrui, per cocepirne odio, sdegno, rancore, & inuidia, con appetito d'altra persona.

Se gli pone appresso la statua di Mercurio, la quale da gl'antichi fu po-Aa per l'eloquenza, che si vede esser perpetua compagna del cortegiano.

Estata da molte persone in dinersi modi dipinta, secondo la varietà. della Fortuna, che da lei riconoscono; fra gl'altri il Sig. Cesare Caporale Perugino, huomo di bellissimo ingegno, di lettere, & di valore la dipinic, come si può vedere nei seguenti suoi versi, che così dice.

La Corte si dipinge vna matrona Con viso asciutto, e chioma profumata Dura di schiena, e molle di persona. La quel se'n và d'un drappo verde armata Benche à trauer so à guisa d'Hercol tiene Vna gran pelle d'afino ammantata. Le pendon poi dal collo aspre catene Per poca dapocaggine fatale, Che scior se le potrebbe, e pscir di pene. · Hadi specchi, e scopette vna reale Corona; tien sedendo su la paglià. Vn piè in bordello, e l'altre à la spedale. Softien con la man destra vna medezha

Seco il tempo perduto alberga, estanza, Che vede incanuir la promissione Di fargli vn di del ben se gli n'auanza. Poinel roue [cio v'è l'adulatione, Che fa col vento de le sberrettate, Gl'ambitiofi gonfiar, come un pallone. Vi son anco le muse affatichate, Per solleuar la misera, e mendica Virtute oppressa da la pouertate. Ma si gittano al veute ogni faticha, Che ha si'l corpo pua macina da guato, E Fortungadogn hor troppo nimics. Tien poi nell altra man l'ham' indorato, Con esca pretiosa cruda, e cotta, Che per la più diuenta pan muffato.

Ne lasciaro di scriuere il Sonetto del Sig. Marc'Antonio Cataldi, il quale dice a quest'istesso proposito. Vn pario stato, pna petubil sorte, In guadagno dubbiojo, on canno aperso.

Oue scultanel mezo è la speranza,

Che fu stentar la misera canaglia.

Vn sperar non sicuro, vn danno certo, Vn con la vita amministrar la morte.

D'Ma:

Vna prigion di sensi, un laccio forte, Vn vender libercade, a prezzo incerto, Vn'aspettar merce contraria al merto-E qu'fto, be il vil volgo appella Co. te. Quint bangl'adulatori albergo fido

Tenebre il ben' oprar, la fraude lume Sedel'ambition, l'inuidia mido. L'ordine insidie, il farsi idolo, e nume Vn buom mortal, l'effer di se de infide, Appar qui gloria: che fecolo? ahi coftumet

CORTESIA.

DONNA vestita d'oro, coronata à guisa di Regina, e che sparge collane, danari, & gioie.

La Cortesia è virru, che serra spesso gli occhi ne demeriti altrui, pes

.non serrar il passo alla propria benignità.

TANCIVLLO di carnagione bruna, c'habbia l'ali a gli omeri del medesimo colore, stando in atro di volura in ali a gli omeri del CREPVSCVLO DELLA MATTINA. del capo vna grande, & rilucente stella, & che con la finistra mano tenghi vn'vrna riuolta all'ingiù veriando con essa minutissime gocciole d'acqua & có la destra vna facella accesa, riuolta da la parte di dietro, e per l'aria vna rondinella.

Crepusculo (per quello che riferisce il Boccaccio nel primo libro della Geneologia de gli Dei) viene detto di cupro che fignifica dubbio, conciosia che pare si dubiti, se quello spatio di tempo sia da concedere alla notte passata, o al giorno venente, essendo ne li confini tra l'vno, & l'altro. Onde per tal cagione dipingeremo il crepusculo di color bruno.

Fanciullo alato lo rappresentiamo, come parte del tempo, e per signi-.ficare la velocità di questo internallo che presto passa.

Il volare all'in su dimostra, che il crepusculo della mattina s'alza spen-

to dall'alba che appare in Oriente.

La grande, & rilucente stella, che ha sopra il capo si chiama Lucifer, cioè, apportatore della luce, & per essa gli Egittij, (come riferisce Pierio Valeriano nel libro 46. de' suoi Ieroglifici) significauano il crepusculo della mattina, & il Petrarca nel trionfo della Fama, volendo moitrare, che questa stella appare nel tempo del crepusculo cosi dice:

Qual in sul giorno l'amorosa stella Suol venire d'Oriente innanzi al Sole.

Lo spargere con l'vrna le minutissime gocciole d'acqua, dimostra, che nel tempo d'estate cade la ruggiada, & l'Inuerno per il gelo la brina, onde l'Ariosto sopra di ciò cosi disse.

Rimase adietro il lido, & la meschina Finche l'Aurora la gelata brina Olimpia che d'imia senza desturse

Dalle dorate ruote in terra sparse.

Et Giulio Camillo in vn suo Sonetto.

Rugiadose dolcezze in matutini Hor tra gl'oscuri, e lucidi confini Celesti humor, che i bojchi inargentate Della nate, & del di , &c.

La facella ardente riuolta nella guisa, che dicemmo, ne dimostra, che il crepusculo della mattina è messaggiero del giorno.

## ICONOLOGIA

: 95

# CREPVSCVLO DELLA MATTINA.

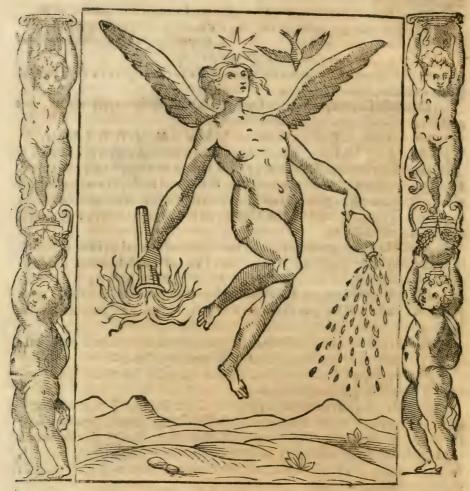

La rondinella suol cominciare a cantare auanti giorno nel crepusculo. come dimostra il Dante nel cap. 23. del Paradiso così dicendo.

Nell'hera, che comincia i tristi lai

La rondinella presso alla mattina

Forse à memoria de suoi tristi guai...

Et Anacreonte Poeta Greco in quel suo lirico così disse in sua sentenza.

Ad Hirundinem.

Quibus loquax, quibufnam
Te ple Et im birundo pænis?
Virum ne vis volucres
Alas tibirecidam
Imam secemue linguam?

Tibi, quod ille Tereus
Fecisse fertur olim?
Nam tu quid ante lucem
Meas strepens ad aures
E somnijs beatus

DI CESARE RIPA

Mihirepie bathyllum. Ilche su imitato dal Signor Filippo Alberti in quelli suoi quadernali.

Perche 10 pianga al tuo pianto Rondinella importuna innanzi al die Da le dolcezze mie. I u pur camando mi richiami al fia 180 o

### CREPVSCVLO DELLA SERA.



F ANCIVLLO ancor'egli, e parimente alato, & di carnagione bruna, stard in atto di volare all'ingiù verso l'Occidente, in capo haueta vna grande, & rilucente stella, con la destra mano terrà vna frezza in atto di lanciarla, & si veda per l'aria, che n'habbia gettate dell'altre, & che caschino all'ingiù, & con la sinistra mano tenghi vna nottola conl'ali aperte.

G

Il vo-

Il volare all'in giù verso l'Occidente, dimostra per tale effetto essere il crepusculo della sera.

La stella che ha in cima del capo si chiama Hespero, la quale apparisce nel tramontar del Sose, appresso gl'Egittij, come dice Pierio Valeriano nel

luogo citato di sopra, significana il crepusculo della sera.

Le frezze nella guisa che dicemmo, significano i vapori della terra tirati in alto dalla potenza del Sole, il quale allontanadosi da noi, e non hauendo detti vapori, chi li sostenghi, vengono à cadere, & per essere humori grossi, nuocono più, ò meno, secondo il tempo, e luoghi humidi, più freddi, ò più caldi, più alti, ò più bassi.

Tiene la nottola con l'ali aperte, come animale proprio, & si vede vo-

lare in questo tempo.

CRAPVLA.

ONNA grassa, brutta nell'aspetto, & mal vestita con tutto lo stomaco ignudo, hauerà il capo fasciato sino a l'occhi, nelle mani terrà vna testa di leone, che stia con la bocca aperta, & per terra vi faranno de gl'vcelli morti, & de'pasticci, ò simili cose.

Si fa donna brutta, perche la Crapula non lascia molto alzare l'huomo

da'pensieri seminili, & dall'opere di cucina.

Si veste poueramente, per mostrare, che li crapuloni, ò per lo più sono huomini sprezzatori della politezza, e solo attendono ad ingrassare, & empire il ventre, ò perche sono poueri di virtù, & non si stendono con il

pensier loro fuor di questi confini.

Lo stomaco scoperto mostra, che la crapula ha bisogno di buona complessione, per smaltire la varietà de'cibi, & però si fa c on la testa fasciata, doue i sumi ascendono, & l'ossendono. La grassezza è essetto prodotto dalla crapula, che non lascia pensare a cose fastidiose, che fanno la faccia macilente.

La testa del leone è antico simbolo della crapula, perche questo animale s'empie tanto souerchio, che facilmente poi sopporta per due, o tre giorni il digiuno, & per indigestione il siato continuamente li pute, come dice Pierio Valeriano al suo luogo.

Gl'vcelli morti, & i pasticci, fi pongono, come cose, intorno alle qua-

li s'esercita la crapula.

Crapula.

Onna mal vestita, e di color verde, sarà grassa, di carnagione rossa, sa appoggierà con la man destra sopra vno scudo, dentro del quale vi sarà depinta vna tauola apparecchiata con diuerse viuande co vn motto nella touaglia che dica: Pera selicitas, l'altra mano la terrà sopra vn porco.

La crapula è vn'effetto di gola, e consiste nella qualità, e quantità de ci bi, e suole communemente regnare in persone ignoranti, & di grossa pa-

La, che non fanno pensar cose, che non tocchino il senso.

Vestesi la crapula di verde, percioche del continuo ha speranza di mumr varij cibi, & passar di tempo in tempo con allegrezza.

Lo scude

DI CESARE RIPA.

Lo scudo nel sopradetto modo è per dimostrar il fine di quei, che artea dono alla erapula, cioè il gusto, il quale credono, che porti seco la selle

cità di questo mondo, come voleua Epicuro.

Il porco da molti scrittori è posto per la crapula, percioche ad altro no attende, ch'a mangiare, e mentre diuora le sporcitie nel fango, non alza la testa, ne mai si volge indietro, ma del continuo seguita auanti per trouar miglior cibo.

CRVDELT A.

ONNA di color rosso nel viso, e nel vestimeto, di spauentosa guardatura, in cima del capo habbia vn rossignuolo, e con ambi le mani
amogni vn fanciullo nelle sasce: perche grandissesserto di crudeltà è l'occidere, chi non nuoce altrui: ma è innocenti in ogni minima sorte di delit
to però si dice, che la crudeltà è insatiabil'appetito di male nel punir l'innocenti, rapir'i beni d'altri, ossendere, e no disendere i buoni; e la giustitia.

Il vestimento rosso dimostra, che Psioi pensieri sono tutti sanguigni.

Per lo rossignuolo si viene accennando sa fauola di Progne, e di Filome.

na, vero indicio di crudeltà, onde disse l'Alciato:

Acquid Colchi pulet, vel te Progne improba?morte eu volueris proprie prolis amore subio

Donna ridente vestita di serruggine, con vin grosso diamante in mezo al petto, che stia ridendo in piedi, co le mani appoggiate a i sianchi, e miri vi incedio di case, & occision di fanciulli riuolti nel proprio sague.

La crudeltà è vna durezza d'animo, che sa gioire delle calamità de l'altri, & però le si sa il diamante, che è pietra durissima, e per la sua durez za è molto celebrata da Poeti in proposito della crudeltà delle donne.

L'incendio, e l'occisione rimirante col viso allegro, sono i maggior segni di crudeltà, di qualsiuoglia altro, & pur di questa sorte d'huomini ha voluto poter gloriarsi il mondo a'tempi passati nella persona di più di va Nerone, & di molti Herodi, accioche non sia sorte alcuna di sceleraggine, che non si conserui a perpetua memoria nelle cose publiche, che son l'hi-storie fabricate per esempio de'posteri.

CVPIDITA.

ONNA ignuda, c'habbia bendati gl'occhi con l'ali alle spalle.

La cupidità è vn'appetito suor della debita misura, ch'insegna la ragione, però gl'occhi bendati sono segno, che non si serue del lume dello intelletto. Lucretio lib. 4. de natura rerum.

Nam faciunt homines plerumque cupidine ceci, Et tribuut'ea, que non funt tibi commoda.

L'ali mostrano velocità, con le quali essa segue, ciò che sotto spetie di buono, & di piaceuole le si rappresenta.

Si fa ignuda, perche con grandifima facilità scuopre l'esser suo.

C V R 10 S 1 T A.

DONNA con vestimento rosso, & azurro, sopr'il quale vi siano sparfe molt'orecchie, & rane hauerà i capelli dratti, con le mani alte, col capo che sporga in suora, & sard alata.

1 Lacu-

La curiosità è desiderio sfrenato di coloro, che cercano sapere più di

quello, che deuono.

Gl'orecchi mostrano, che il curioso ha solo desiderio d'intendere, & di sapere cose riferite da altri. E S. Bernardo de gradib superb volendo dimostrare un Monaco curioso lo descriue con questi segni così dicendo: si viderio monacumo uagari e iput erectum, aures portare supetas rar o sama gnoscas

Le rane, per hauer l'occhi groffi, son'inditio di curiosità, e per tal significato son prese da gl'antichi, percioche l'Egittij, quando volcuano significare vn'homo curioso rappresentauano vna rana, e Pierio Valeriano dice, che l'occhi di rana, legati in pelle di ceruo, insieme co carne di rosigno-lo, san no l'huomo desto, & suegliato, dalche nasce l'esser curioso.

Tien alte le mani, con la testa in suora, perche il curioso sempre sta desto, & viuace per sapere, e intendere da tutte le bande le nouità. Ilche dimostrano ancora l'ali, & i capelli dritti, che sono i pensieri viuaci, & i co-

lori del vestimento significano desiderio di sapere.

CVSTODIA.

ONNA armata, che nella destra mano tenga vna spada ignuda.

D & 2 canto haura vn drago.

Per la bona custodia due cose necessarijssime si ricercano, vna è il preuedere i pericoli, e lo star desto, che no venghino all'improuiso, l'altra è la potenza di resistere alle sorze esteriori, quando per la vicinanza no si può col consigio, e co'discorsi ssuggire: però si dipinge semplicemente col drago, come bene dimostra l'Alciati nelle sue Emblemi dicendo:

Vera hec effizies innup a est Pall du cius Huic data, sie lucos, sacraque templa colit, Hic draco qui domine constitut ante pedes. Innuptas opus est cura asseruare puellas Cur diu a comes hoc animal custodia rerum Peruigil, laqueos, vndique tendit amor.

Et con l'armature, che difendano, e danno ardire ne vicini pericoli.

DAPOCAGGINE.

ONNA con capelli sparsi, vestita di berrettino, che tiri più al bianco, che al nero, la qual veste sarà stracciata, stia a se dere con le ma-

ni fopra le ginocchia, col capo basso, & a canto vi sia vna pecora.

Dipingesi la dapocaggine con capelli sparsi, per mostrare la tardità, e pigritia nell'operare, che è diserto cagionato da essa medesima, essendo l'huomo da poco, lento, e pigro nelle sue attioni, e però come inetto a tutti gli esercitij d'industria, sta con le mani posate sopra alleginocchia.

La veste rotta ci rappresenta la pouertà, & il disagio soprauenente z

coloro, che per dapocaggine non si sanno gouernare.

Stafil a federe col capo chino, perche l'huomo dapoco non ardifee di alzare la testa, a paragone de l'altri huomini, e di caminare per la via della lode, la quale consiste nell'operatione delle cose difficili.

La pecora è molto stolida, ne sa pigliare partito in alcuno auuenimen-

20. Però disse Dante nel suo Inferno:

Muomini state, e non pecere matte.

DER 1510 NE CONNA con la lingua fuori della boesa, vestita di pelle d'istrice, con braccia, & piedi ignudi col dito indice della mano destra stetto, tenendo nella finistra vn mazzo di penne di pauone, appoggiando la desta mano sopra vn'asino, il quale starà co'l capo alto in acto di Igrignare, mostrando i denti.

Derissone, secondo San Tomasso in 2. 2. quest. 75. è quando l'huomo prende in scherzo il male, & il disetto altrui, per proprio diletto sodissa-

cendosi, che il delinquente ne senta vergogna:

Il cauar la lingua fuori della bocca (perche è atto deforme, facendosi alla presenza d'alcuno è segno, che se ne tiene poco conto, & però la natu-

ra l'insegna a fare a'fanciulli in questo proposito.

La pelle d'istrice, che è spinosa, mostra, che senz'arme il derisore è come l'istrice, il quale punge chi gli s'auuicina, & perche il principale pensiero del derisore, è notare l'impersettioni altrui; però si farà co'l dito nel modo detto.

Le penne del pauone si dipingono, per memoria della superbia di questo animale, che stima fra tutti gl'altri se stesso bellissimo, perche non è alcuno, che rida de mali costumi altrui, che quelli stessi non riconosca lontani da se medesimo.

L'asino nel modo detto sù adoprato da gl'antichi in questo proposito, come ne sà testimonianza il Pierio Valeriano, & altri.

DESIDERIO VERSO 1 DDIO.

GIOVANETTO vestito dirosso, & giallo, i quali colori signisicano desiderio. Sarà alato, per signissicare la prestezza con cui l'az nimo inseruorato subitamente vola a pensieri celesti, dal petto l'esca vna siamma, perche è quella siamma, che Christo N.S. venne a portar'in terra.

Terrà la sinistra mano al petto, & il braccio destro disteso, il viso riuolto al Cielo, & hauerà a canto vn ceruo, che beua l'acqua d'vn ruscello, secondo il detto di Dauid nel Salmo 41. doue assomigliò il desiderio dell'anima sua verso Iddio, al desiderio, che ha vn ceruo assetato d'aunicinarsi a qualche limpida sontana.

La sinistra mano al petto, & il braccio destro disteso, & il viso riuolto al Cielo è per dimostrare, che deuono l'opere, gl'occhi, il cuore, & ogni cosa

essere in noi riuolte verso Iddio.

#### DESIDERIO.

DONNA ignuda, che habbia ad armacollo vn velo di varij colori, farà alata, & che mandi fuora dal cuore vna fiamma ardente.

Il desiderio è vn intenso volere d'alcuna cosa, che all'intelletto per buona si rappresenti, però tale operatione ha assai dell'impersetto, e all'intelletto della materia prima s'assomiglia, la quale dice Aristotele desiderare la forma nel modo, che la semina desidera il maschio, con ragione: essendo l'appetito di cose suture, che non si possedono, però il desiderio sotto forma di donna si rappresenta.

G 3 Si può

# DESIDERIO VERS'IDDIO.



Si può anco dire, che il desiderio è moto spiritale d'animo, che non posa mai, sin che la cosa a che lo muoue la inclinatione, vien conseguita, agita sempre intorno le cose, che mancano, & co'l possesso di quelle s'estingue.

Il velo di vari) colori significa, che l'oggetto del desiderio è il bene, à come si trouano diuersi sorte di beni, così sono diuerse sorte di de-

fiderij.

L'ali notano la sua velocità, che in subito viene, & sparisce.

La fiamma ci dimostra il desiderio essere vn suoco del cuore, & delle mente, che quasi ha materia secca, s'appiglia, tosto che gli si presenta cosa, che habbia apparenza di bene.

DETRA-

ONNA a sedere con bocca alquanto aperta mostrando la lingua doppia simile a quella del serpe, terrà in capo vu panno nero, tirand) in fuori parte d'esfo, con la sinistra mano in modo, e le faccia ombra al viso, & il restante del vestimento sarà di colore della rugine, rorco in più luoghi, hauera fotto a i piedi vna tromba, & con la dettra mano vn pugnam le nudo in atto d'offendere.

Detrattione secondo S. Tomasso 2. 2. quest. 72. art. 4 altro non è, che occulta maledicenza contro la fama, & reputatione altrui.

A sedere si dipinge, percioche l'otio è potentissima causa della mormo-

ratione, & si suol dire, che chi ben siede, mal penta.

La bocca aperta, & la lingua serpentina ne dimostra la prontezza del detratore in dir male di ciascuno, alludendo al detto del profeta nel salmo 139. che dice : Acuerunt linguam, sicut sirpentes, renenum aspedum sub labus co um.

L'atto del panno nero sopra il capo, che fa l'ombra alla faccia, fignifica le proprietà del mormoratore, che è dir male occultamente, & essendo l'effetto d'esso d'osfuscare, opprimere, & occultare la riputatione altrui, ò co'ldire,ò co'ltacere,però si dipinge,che calpestri vna troniba,che significa la buona fama d'altrui, & però ben disse l'erentione Phormione. Quin male narrando puffit d. p. anarcer Nibil est Antipho.

Tu id, quod bom est, excerpis, dicis, quod mali est.

Il vestimento rotto, & del colore della ruggine mostra, che la mormoratione regna in huomini bassi, vili, & pusillanimi, & come la ruggine rode il ferro, & altri metalli; così la detrattione consuma la buona estimatione altrui. Plauto in capt. assomigliando i detrattori a i lorci, i quali cercono fempre di rodere l'altrui cibo, così disse: Quasi mures seper edimus alier u cibu, Vbi res prolata sunt, quum rus homines eunt Simul prolata res sunt nosti is dentibus.

Il tenere il pugnale nudo, con la destra mano in atto d'offendere significa che il detrattore è humicidiale, percioche per quanto è in lui, spoglia l'anima di quella virtù, della quale ella viue, onde il Profeta nel Salmo

(6. fopra di ciò così diffe.

Fily bominum dentes corum arma, & sagitta, lingua corum gladius acutus ..

DIVOTIONE.

ONNA inginocchione con gl'occhi riuolti al Cielo,& che confu

destra mano tenghi vn lume acceso.

Diuotione è vn particolar atto della volotà, che rende l'homo pronto a darsi tutto alla familiarità di Dio co affetti, e opere, che però vie ben mo-Arato col lume, e con le ginocchia in terra, & con gl'occhi riuolti al Cielo.

DIALETTICA. ONNA giouane, che porti vn'elmo in capo con due penne, l'vna bianca, & l'altra nera, & per cimiero vna Luna, & con vn flocco nella man dritta, che d'ambe due le parti puga & tagli, pigliandosi con la mano in mezzo fra l'vna, & l'altra ponta, tenga le due prime dita della mano manca alte, & stese, stando in piedi con prontezza, & ardire.

L'elmo

L'elmo fignifica vigor d'intelletto, quale nella Dialettica particolarmente si richiede.

Le due penne moltrano, che cosi il vero, come il falso con probabili ragioni questa facolt à difende, & l'vn'e l'altro facilmente solleua, come facilmente il vento follena le penne: & le ragioni, effetti d'intelletto gagliar do, sono come le penne mantenute su la durezza dell'elmo, che si moltrano dritte, e belle egualmente nell'occasione. La luna che porta per cimiero fignifica il medefimo, percioche (come riferisce Pierio Valeriano nel 11b.44. de'suoi seroglifici) Clitomaco simigliana la Dialettica alla Luna, per la varietà delle forme, che piglia.

Il medesimo dimostra lo stocco da due pute, e la sinistra mano alta con le dita acconcie, in modo d'aiutare il discorso co'gesti, per mostrare, ch'il proprio fine di quest'arte è il disputare, & discorrere di qualsiuoglia cosa, che si proponga. Et però si dice Dialettica, che significa disputa.

DIGNITA.

ONN A ben'ornata, ma c'habbia vn grandissimo sasso sopra le spalle, il qual fasso sia ornato di molti fregi d'oro, e di geme:stia con la testa, e le spalle alquanto curuate. Dal che si coprende chiaro quello, che molto più chiaro vede chi lo proua, che l'honori non sono altro che pesi, e carichi, e però si prende molte volte questa parola carichi in lingua nostra in cambio d'honori, & è felice colui che sa portarli senza guastarsi la schiena, & fracassarsi l'ossa.

DILIGENZ A.

ONNA vestita di rosso, che nella mano destra tenghi vno spero-ne, & nella sinistra vn'horologio.

Diligenza è vn desiderio efficace di far qualche cosa per vedern'il fine. L'horologio, & lo sperone mostrano i due effetti della diligenza, l'vn de'quali è il tempo auanzato, l'altro è lo stimolo, dal quale vengono incitati gl'altri a fare il medesimo, & perche il tempo è quello, che misura la diligenza, & lo sperone quello che la fa nascere, si dipinge detta figura con queste due cose.

DISCORDIA.

ONNA in forma di furia infernale, vestica di varij colori, sarà sca pigliata, li capelli saranno di più colori, & vi saranno mescolati di molti serpi, hauerà cinta la fronte d'alcune bende insanguinate, nella de-Itra mano terrà vn fucile d'accendere il fuoco, & vna pietra focaia, & nella finistra vn falcio di scritture, sopra le quali vi siano scritte citationi,e-

famini, procure, & cose tali.

Discordia è vn moto alteratiuo dell'animo, & de'sensi, che nasce dalle varie operationi de gl'huomini,& gl'induce à nimicitia:le cause sono ambitione, sete d'hauere, dissimilitudine di nature, stati, professioni, complesfioni, & nationi. I varij colori della veste sono i varij pareri de gli huomini,da'quali nasce la discordia,& come non si trouano due persone del medesimo parere in tutte le cose, così ne anche è luogo tanto folitario,

ancor-

#### DIGNITA.

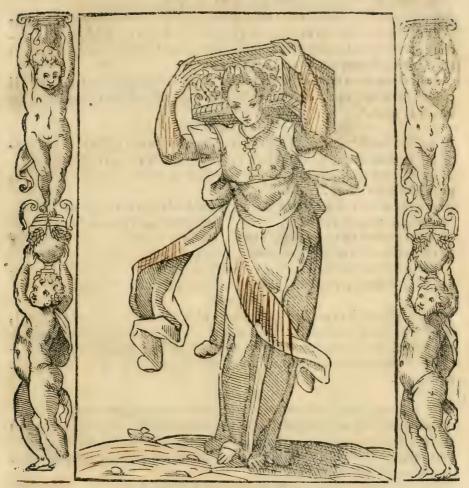

ancorche da pochissima gente habitato, che in esso non si lasci vedere la discordia però dissero alcuni Filosofi, ch'ella era vn principio di tutte le cose naturali chiara cosa è, che se fra gl'huomini sosse vn'intiera concordia, che gl'elementi seguissero il medesimo tenore, che saremmo priui di quanto ha di buono, e di bello il mondo, e la natura. Ma quella discordia, che tende alla distruttione, e non alla conservatione del ben publico, si dee riputar cosa molto abominevole. Però si dipingono le serpi a questa figura, percioche son'i cattivi pesseri, i quali partoriti dalla discordia, son sempre cinti, e circondati dalla morte de gl'huomini, e dalla distruttione delle samiglie, per via di sangue, e di serite, e per questa medesima ragione gli si benda la fronte, però Virgilio disse:

Annoda

Annoda, estringe alla discordia pazza Il crin vipereo sanguinosa benda.

Et l'Ariosto del fucile, parlando della discordia.

Dilli che l'esca, e'l fucil seco preda, E nel capo de' Mori il fueco acceda e quel che segue Dicesi anco, che la Discordia è vn fuoco, che arde ogni buon'vso, perche come fregandosi insieme il focile, & la pietra, fanno suoco, così contrastando gl'animi pertinaci, accendono l'ira.

Le scritture nel modo, che dicemmo, significano gli animi discordi di coloro, che litigano, che bene spesso per tale essetto consumano la rob-

ba, & la vita.

Discordia.

Onna vestita, come di sopra, con capelli di varij colori, con la mano destra tenga vn mantice, & con la simistra vna facella accesa.

La varietà de'colori significa la diuersità de gl'animi, come s'è detto.

però l'Ariosto scrisse.

La conobbe al vestir di color cento

Fatto a lifte inequali, e infinite,

Leggiero aprendo, chi erano faruscite,

I crin hausa qual d'oro, e qual d'argento,

Eneri, e bigi hauer pareano lite

C'hor la coprano, bor no, ch i passi, e'l reto Altri in treccia, altri in nastro era raccoli Mortialle spalle, alcuni al perto screlti.

Il mantice, che tiene, con il vaso di suoco, mostrano, ch'ella deriua. dal soffio delle male lingue, & dall'ira fomentata ne' petti humani.

Discordia.

Onna con il capo alto, le labbra liuide, smorte, gli occhi biecchi, J guasti, & pieni di lagrime, le mani in atto di mouerle di continuo con vn coltello cacciato nel petto, con le gambe, e piedi sottili,& inuolta in foltissima nebbia, che a guisa di rete la circondi, & così la dipinse Aristide.

Discordia.

Come è descritta da Petronio Arbitio Satirico con li seguenti versa.

Vtremuent tube, ac scisso discordia crine Tabo lingua fluens, obsessa draconibus or a Atque inter toto laceratam pectore veste, Cocretus saguis, cotusaq; lumina flebat (ore Saguinea tremula quatiebat lapade dextre stabant irati scabra rubigine dentes

DISPERATIONE.

ONNA vestita di berrettino, che tiri al bianco, nella sinistra mano tenga vn ramo di cipresso, con vn pugnale dentro al petto, cuero vn coltello, starà in atto quasi di cadere, & in terra vi sarà vn compasso rotto.

Il color berretino significa disperatione.

Il ramo des cipresso ne dimostra, che si come il detto albero tagliaro non risorge, ò de virgulti, così l'huomo datosi in preda alla disperatione, estingue in se ogni seme di virtù, & di operationi degne, & illustri.

Il compasso rotto, il quale è per terra, mostra la ragione nel disperato esfere venuta meno, nè hauer più l'vso retto, & giusto, & perciò si rappresenta col coltello nel petto.

DISPRE-

# DISTREGIO DEL MONDO.

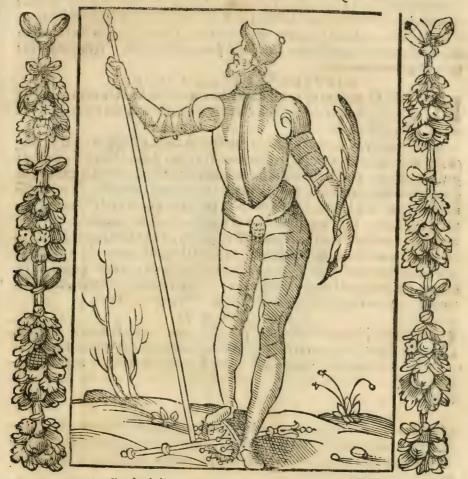

HVOMO d'età virile, armato, con vn ramo di palma nella finistra mano, & nella destra con vn'asta, tenendo il capo riuolto verso il cielo, sara coronato d'alloro, e calchi co i piedi vna corona d'oro convn scettro.

Il dispregio del mondo altro non è, che hauer à noia, & stimar vilele ricchezze, & gli honori di questa vita mortale, per conseguire li beni della vita eterna. Il che si mostra nello scettro, & nella coronacalpestrata.

Tien la testa volta vers'il Cielo, perche tal dispregio nasce da pensieri,

t stimoli santi, e dirizzati in Dio solo.

Si dipinge armato, perche non s'arriua a tanta perfettione senza la guerra, che sa con la ragione il senso aiutato dalle potenze infernali, e da gl'huo-

gl'huomini scelerati lor ministri, de'quali al fine restando victorioso meritamente si corona d'alloro, hauendo lasciato adietro di gran lunga coloro, che per vie torte s'affrettano a peruenire alla selicità salsamente, credendo, che essa sia posta in vna breue, e vana rappresentatione di cose piaceuoli a gusti loro, onde l'Apostolo ben disse: Non coronabitur nisi qui legitime certaucrit.

DISTREGIO DELLA VIRTV.

H VOMO vestito di color di verderame, nella sinistra mano tien'vn ardiolo, e con la destra li sa carezze, a canto vi sarà vn porco, il qua

le calpestri rose, & fiori.

Il color del vestimento significa malignità della mente, la qual'è radice del dispregio della virtù, & di amare il vitio, il che chiaro si dimostra per le carezze, che sa all'ardiolo, il quale è vcello colmo d'inganno, & d'infiniti vitij, come ne sa testimonio l'Alciato ne l'emblemi, da noi spesso citato per la diligeza dell'auttore, & per l'esquisitezza delle cose a nostro proposito. Fù vsanza presso a gl'Egitij, quando voleuano rappresentare vn mal costumato dipingere vn porco, che calpestrasse le rose. alche si conforma la sacra Scrittura in molti luoghi, ponendo le rose, & altri odori per la sincerità della vita, & de'costumi. Però la sposa nella cantica diceua, che l'odore del sposo, cioè dell'huomo virtuoso, che viue secondo Dio, era simile all'odore d'vn campo pieno di fiori.

DISEGNO.

SI potrà dipingere il disegno (per esser padre della scoltura, pittura, & architettura, con tre teste vguali, e simili, & che con le mani tenghi diuersi istromenti conueneuoli alle sopradette arti, & perche questa pittura per se stessa è chiara, mi pare sopra di essa non farci altra dichiaratione.

DIVINITA.

DONNA vestita di bianco, con vna siamma di suoco in cima il capo, & con ambi le mani tenga due globi azurri, & da ciascuno esca vna siamma, ouero, che sopra il capo habbia vna siamma, che si di-

uida in tre fiamme vguali.

La candidezza del vestimento mostra la purità dell'essenza, che è nelle tre persone dinine, oggetto della scienza de lacri Teologi, & mostrato nelle tre siamme vguali, per dinotare l'vgualità delle tre persone, ò invna siamma partita in tre, per significare anco l'vnità della natura conla distintione delle persone.

Il color bianco è proprio della diuinità, perche si fa senza composition di colori, come nelle cose diuine non vi è compositione di sorte alcuna.

Però Christo N.S. nel monte Tabor trassigurandosi apparue col vesti

to come di neuc.

I due globi di figura sferica, mostrano l'eternità, che alla diuinità è inseparabile, & si occopa la mano dritta, & la manca con esse, perche l'huomo ancora, per l'opere meritorie satte tali per i meriti di Christo,

partecipa.

DIVINIT A.



partecipa dell'eternità celeste.

Et questo basti hauer detto lasciando luogo di più lungo discorso alle persone più dotte.

# DIVINATIONE

Secondo i Gentili.

ONNA con vn lituo in mano, istromento proprio de gl'auguri; le

si vederanno sopra alla testa varij vcelli, & vna stella.

Così la depinse Gio. Battista Giraldi, perche Cicerone sa mentione di due maniere di diuinatione, vna della natura, l'altra dell'arte. Alla prima appartengono i sogni, & la commotione della mente, il che significano i varij vcelli d'intorno alla testa; all'altra si riscono riscono

ICONOLOGIA

riscono l'interpretationi de gl'oracoli, de gl'auguri, de'folgori, delle stelle dell'interiori de gl'animali, & de prodigij, le quali cose accennano la stella, & il lituo. La Divinatione su attribuita ad Apolline, perche il Sole il-Iustra gli spiriti, & li fa atti a preuedere le cose future con la contemplatione dell'incorrottibili, come stimorno i gentili, però noi Christiani di douemo con ogni diligenza guardare da queste superstitioni.

DOLORE.



VOMO mezzo ignudo con le mani, & piedi incatenati, & circondato da vn serpente, che fieramente gli morda il lato manco, sarà in vista molto malinconoso.

Le mani, & piedi incarenati, sono l'intelletto, con cui si camina, discorrendo l'opere, che danno effetto, & discorso, & vengono legati dall'actr-

DI CESARE RIPA.

bità del dolore, non si potendo se non difficilmente attendere alle solite

operationi ?

Il serpente, che cinge la persona in molte maniere, significa ordinariamente sempre male, & il-male, che è cagione di destruttione, è principio

di dolore nelle cose, che hanno l'essere.

Nelle sacre lettere si prende ancora alcune volte il serpente per lo diavolo infernale con l'auttorità di S. Girolamo, e di S. Cipriano, li quali, dichiarando quelle parole del Pater noster, Libera nos àmalo, dicono, che esso è il maggior nostro male, come cagione di tutte l'impersettioni del-Thuomo interiore, & esteriore.

Dolore, di Zeusi.

H Vomo mesto, pallido, vestito di nero, con vn torchio spento in ma-no, che ancora renda vn poco di sumo; gl'inditij del dolore, sono necessariamente alcuni segni, che si scoprano nella fronte, come in vna piazza dell'anima, doue esso, come disse vn Poeta, discuopre tutte le sue mercantie,& sono le crespe, le lagrime, la mestitia, la pallidezza, & altre simili cose, che per tale essetto si faranno nella faccia della presente figura.

11 vestimento nero su sempre segno di mestitia,& di dolore, come quello, che somiglia le tenebre, che sono prinatione della luce, essendo essa. principio, & cagione della nostra allegrezza, come disse Tobia cieco, rac-

contando le sue disgratie al figliuolo.

Il torchio spento, mostra, che l'anima (secondo alcuni filosofi) non è altro, che fuoco, & ne continui dolori, & fastidij ò s'ammorza, ò non da tanto lume, che possa discernere l'vtile, & il bene nell'attioni, & che l'huomo addolorato è simile ad vn torchio ammorzato di frescho, il quale non ha fiamma, ma solo tanto caldo, che basta a dar il sumo, che puote, seruendosi della vita l'addolorato, per nodrire il dolore istesso, & s'attribuisce l'inuentione di questa figura à Zeusi antichissimo dipintore.

DOMINIO DI SE STESSO.

YOMO a sedere sopra vn leone, che habbia il freno in bocca, & H regga con vna mano detto freno, & con l'altra punga esso leone con yno stimolo.

Il leone presso a gl'antichi Egittij, su sigurato per l'animo, & per la sua forza, però il pierio Valeriano dice vedersi in alcuni luoghi antichi vn. huomo figurato nel modo detto, per mostrare, che la ragione deue tenere il freno all'animo, oue troppo ardisca, & pungendo oue & mostri tardo, & sonnolento.

DOTTRINA.

ONNA vestita d'oro, che nella sinistra mano tenga vna siamma ardente alquanto bassa:si che vn fanciullo ignudo accenda vna candela, & detta donna mostri al fanciullo vna strada dritta in mezzo d'vna grande oscurità.

Il vestimento d'oro sembra la purità della dottrina, in cui si cerca la

mida verità, mostrandosi insieme il prezzo suo.

La fiame

## DOMINIO DI SE STESSO.

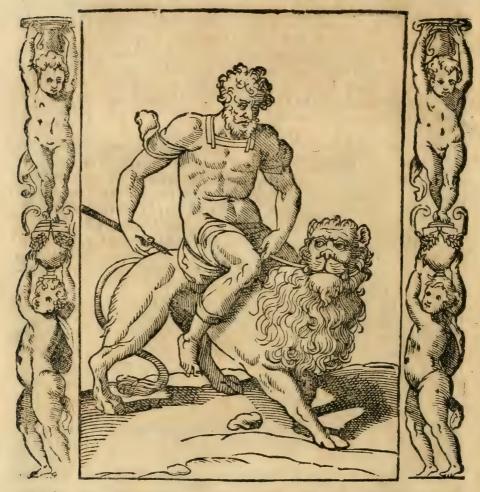

La fiamma nella mano, alquanto bassa, onde vn fanciullo n'accenda va candela, è il lume del sapere, communicato all'intelletto più debole, e men capace, inuolto ancora nelle cose sensibili, e materiali, e accomodandosi alla bassezza, mostra al fanciullo la buona via della verità, rimouendolo dal precipitio dell'errore, che sta nelle tenebre oscure della commune ignoranza del volgo, fra la quale è sol beato colui, che tanto può vedere, che bassi per non inciampare caminando. Et ragione-uelmente la Dottrina si assemis lia alla siamma, perche insegna la strada all'anima, la viuissea, e non perde la sua luce, in accendere altro suoco.

### DOTTRINA.

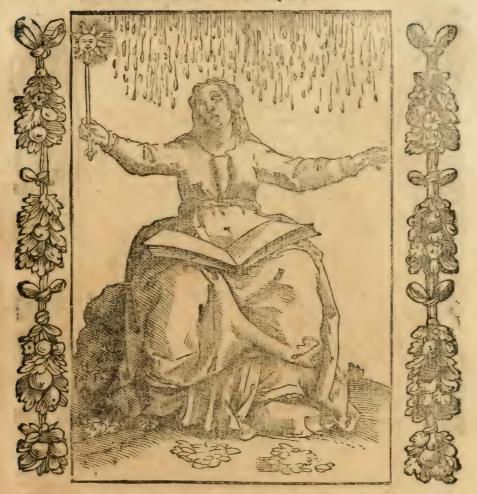

ONNA d'età matura, vestita di paonazzo, che sta disedere conle braccia aperte, come volesse abbracciare altrui, con la destramano terrà vno scettro, in cima del quale vi sia vn Sole, hauerà ingrembo vn libro aperto, & si veda dal Ciel sereno cadere gran quantità di rugiada. (trine.

L'età matura mostra, che non senza molto tempo s'apprendono se dot-Il color paonazzo significa granità, che è ornamento della Dottrina.

Il libro aperto, & le braccia aperte parimente denotano essere la dottrina liberalissima da se stessa.

Lo scettro con il Sole è inditio del dominio, che ha la dottrina sopra li horrori della notte dell'ignoranza.

H

Il cadere dal Cielò gran quantità di rugiada, nota secondo l'auttorità de gl'Egittij, come racconta Oro Apolline, la dottrina, perche, come essa intenerisce le piante giouani, & le vecchie indura, così la dottrina gl'ingegni piegheuoli, con il proprio consenso arricchisce di se stessa, & altri ignoranti di natura lascia in disparte.

DVBBIO.

TIOVANETTO senza barba, in mezo alle tenebre, vestito di ca-🚺 giante, in vna mano tenga vn bastone, nell'altra vna lanterna, e stia col piè finistro in fuora, per segno di caminare.

Dubbio è va'ambiguità dell'animo intorno al sapere, & per conseguen

za ancora del corpo intorno all'operare.

Si dipinge giouane, perche l'huomo in quest'eta, per no esser habituato ancora bene nella pura, e semplice verità, ogni cosa facilmente riuoca in dubbio, & facilmente da fede egualmente a diuerse cose.

Per lo bastone, e la lanterna si notano l'esperienza, & la ragione, con lo

aiuto delle quali due cose il dubbio facilmente,o camina,o si ferma.

Le tenebre sono i campi di discorsi humani, ond'egli, che non sa stare in otio, sempre con nuoui modi camina, & però si dipinge col piè sinistro in fuora.

Dubbio .

T Vomo che tenga vn lupo per l'orecchie, percioche gl'antichi haueuano in prouerbio dire, di tener il lupo per l'orecchie, quando non sapeuano come si risoluere in qualche cosa dubbiosa, come si legge in per sona di Demisone nel 3. atto della comedia di Terentio, detta Formione, e la ragione è tanto chiara, che non ha bisogno d'altro commento. Dubbio.

Vomo ignudo, tutto pensoso, incontratos in due, ouero tre strade, mostri esser consuso, per non saper risoluere qual di dette vie debe bia pigliare. Et questo è dubbio con speranza di bene, come l'altro con timore di cattino successo, & si fa ignudo, per essere ieresoluto.

ECONOMIA.

NA matrona d'aspetto venerando, coronata d'oliuo, che tenghi con la finistra mano vn compasso, & con la destra vna bacchetta, &

à canto vi sia vn timone. Perche alla felicità del comun viuere politico se richiede l'vnione di

molte famiglie, che fotto le medesime leggi viuano, & per quelle si gouernino, & per mantenersi ciascuna famiglia con ordine conueniente, ha bifogno di leggi particolari, & più riftrette dell'universali. però questo prinato ordine di gouernare la famiglia se dimanda da i nostri con parola venuta da i Graci Economia, & hauendo ogni casa, ò famiglia communemete in se tre rispetti per esser ella pertinete alla vita, come suo membro di padrone, & di serui, di padri, & di sigliuoli, di marito, & di moglie, perciò questa figura si dipingerà con la bacchetta, che significa l'imperio, che hà il padrone sopra i suoi serui, & il timore dimostra la cura, & il reg-

gimento,

## ECONOMIA.



gimento, che deue tenere il padre de i figliuoli, perche nel mare delle delitie giouenili eglino non torcano il corso delle virtà, nelle qualisi denono alleuare con ogni vigilanza, & studio.

La ghirlanda de l'olivo dimostra, che il buono Economo deve neces-

sariamente mantenere la pace in casa sua.

Il compasso insegna quanto ciascuno debba misurare le sue sorze, & secondo quelle gouernarsi tanto nello spendere, come nell'altre cose, per mantenimento della sua famiglia, & perpetuità di quella, per raezo della misura, che per ciò si dipinge matrona, quasi che à quella età conuenza il gouerno della casa, per l'esperienza, che ha delle cose del mendo, ciò può vedere nel seguente Epigramma satto da un bellissimo ingegno.

Ha 14: do-

Illa domus felix, ecrtis qua frenat babens Produga non eris mater, & ipfa vigil Qua caucat nati feopulis ne forte iuuentus Allidat fauis, nec fuperetur aquis,

1 20

Vt bene concordes, cunti sua iussa capes. Int V naque sit varia gente coatta domus Si caput auellas migrauit corpore vita, Sic sine matre proba quanta ruina domus

ELEMOSINA.

ONNA di bello aspetto, con habito lungo, & graue, con la faccia coperta d'vn velo, perche quello, che sa elemosina, deue veder à chi

la fa, e quello che la riceue non deue spiar da chi venga, ò donde.

Habbia ambe le muni nascoste sotto alla veste, porgendo così danari a due sanciulli, che stiano aspettando dalle bande. Hauerà in capo vna lucerna accesa circondata da vna ghirlanda di oliua con le sue soglie, & frutti.

Elemosina è opera caritatiua, con la quale l'huomo soccorre al pouero

in alloggiarlo, cibarlo, veltirlo, visitarlo, redimerlo, & sepelirlo.

Le mani fra i panni nascose significano quel che dice S. Matteo cap. 6. Nesciat sinistra tua quid faciat dextera, & quell'altro precetto, che dice: Vt sit Eleemosina tua in abscond to, & pater tuus, qui videt in abscondito reddat tibi.

La lucerna accesa dimostra, che come da vn lume s'accede l'altro, senza diminutione di luce, così nell'esercitio dell'elemosina Iddio non pate, che alcuno resti con le sue facoltà diminuite, anzi che gli promette, e do-

na realmente centuplicato guadagno.

L'oliua per corona del capo, dimostra quella misericordia, che muoue l'huomo à sar elemosina, quando vede, che vn pouero n'habbia bisogno. però disse Dauid nel Salmo 51. Oliua fructifera est in domo Domini. Et Hesichio Gierosolimitano, interpretando nel Leuitico: Superfusum oleum, dice significare Elemosina..

ELEMENTI. FVOCO.

on NNA che con ambe le mani tenga vn bel vaso pieno di soco, da vna parte vi sarà vna salamandra in mezo d'vn soco, e dall'altra vna senice parimente in vna siamma, sopra la quale sia vn risplendente sole, ouero in cambio della senice il pirale, che è animale con le penne, il quale (come scriue Plinio, & riserisce il Thomai nella sua idea del Giardino del mondo al cap. 5 E.) viue tanto, quanto sta nel suoco, & spengendosi quello, vola poco lontano, & subito si muore.

Della salamandra Plinio nel lib. 10.cap.67.dice, che è animale similealla lucertola, pieno di stelle, il quale non vien mai, se non à tempo di lun-

ghe pioggie, & per sereno manca.

Questo animale è tanto freddo', che spegne il suoco tocco non altrimente, che sarebbe il ghiaccio, & dicesi anco, che quest'animale sta, & viue nel suoco, & più tosto l'estingue, che da quello riceua nocumento alcuno, come dicono Aristotele, & altri scrittori delle cose naturali ONNA con i capelli folicuati, & sparsi al vento, chessedenti a le pra le nuuole, tenga in mano vn bel panone, come animale consecrato à Giunone Dea dell'aria, & si vedranno volare per l'aria varij veclii, & a i piedi di detta figura vi sarà vn camaleonte, come ani nale, che non mangia cosa alcuna, ne beue: ma solo d'aria si passe, & vine. Ciò riferisce Plinio nel lib. 8. cap. 33.

ONNA nuda, marche le parti veracquesse siene coperte con bella gratia da vn panno ceruleo, & che sedendo à piè di vno scoglio circondato dal mare, in mezo del quele siano vno, è due mostri marini, tenghi con la destra mano vno scettro, & appoggianiosi con il gomito sinitaro sopra d'un' vrna, & che da detta vrna esca copia d'acqua, & varij pesei, in capo hautra una ghislanda di canne palustre, ma meglio sarà, che

porti vna bella corona d'orón . 1

A quest'elemento dell'acqua si da lo scettro, & la coronas perche non R troua elemento alla vita humana; e al compimento del mondo più necessario dell'acqua, della quale scriutndo Hesiodo Poeta, & Talere Milesio; dissero, che esta non solamente era principio di tutte le cose, ma Signora di tutti gl'Elementi; percioche questa consuma la terra, spegne il fuoco, saglie sopra l'aria, & cadendo dal Cielo qua giù, è cagione, che tutte le cose necossarie all'momo nascano in terra. Onde su anticamente appresso Gentili in tanta stima, & veneratione, che temeuano giurare per quella, & quando giuranano, era segno (come dice Virgilio nel sessione dell'Eneide), d'infallibile giuramento, come anco riserisce; & approua Tomasso. Tomai nell'idea del Giardino del Mondo, al capitolo quarantaquattro.

TERRA.

V NA matrona à sedere, vestita d'habito pieno di varie herbe, e siori, con la destra mano tenghi vn globo, in capo vna ghirlanda di fronde, siori, e frutti, & de i medesimi ne sarà pieno vn corno di donitia, il quale tiene con la destra mano, & à canto vi sarà vn leone, & altri anima-

li terrestri.

Si sà matrona, per essere ella da i Poeti chiamata gran madre di tutti gl'animali, come bene trà gl'altri disse Ouidio nel 1. della Metamorfosi cosi. Osaq, post tergummagna instata parentis. Et in altro luogo, del medesimo 1. lib. disse anco.

Magna parens terra eft , lapidesq. in corpore Terra ,

Oßa recr dici iaccre bes post terga iubemur.

Et l'stesso anco replicò nel a. lib. de Fasti, come anco meglio so dice Lucretio lib. 2. de natura retum.

Si dipinge con il globo, & che stia d'sedere, per esser la terra sferica, & immobile, come dimostra Manilio nel 1. lib. Astronom. doue dice.

Vluma subsedit glomerato pondere tellus. Et poco dopoi. Est igitur tellus mediam sortita cauernam acris. Et con quello che segue appresso.

H 3 Si veste

Si veste con habito pieno di varij siori, & herbe, & con il cornucopia pieno di più sorte di frutti, & con la ghirlanda sopradetta in capo, percioche la terra rende ogni sorte di frutti, come ben dimostra Ouidio nel lib. 1. de arte amandi, doue dice:

Hec tellus eadem parit omnia vitibus illa Conuenit, hac oleis, bic bene farra virent.

lit Statio nella Thebaide, come riferisce il Boccaccio nel libro 1. della

geneologia de gli Dei, così dice della terra.

O eterna madre d'huemini, e di Dei Che generi le sclue,i siumi, e tutti, Del mondo i semi, gl'animali, e siere Di Prometeo le mani, e insieme i sassi Di Firra, e quella sosti, la qual diede Prima d'ogn'altra gl'clementi primi. Et gl'huomini caugiasti, & che camini El mare guidi, onde à te intorno siede. La quieta gente de gl'armenti, & l'ira Delle siere, e'l riposo de gl'vcelli, Et appresso del mondo, la fortezza. Stabile, e ferma, & del Ciel d'Occident e,

La machina veloce, & l'vno, & l'altro
Carro circonda te, che in aere voto

Pendente stai. o de le cose mezo
Et indiussa a i grandi tuoi fratelli,

Adunque insieme sola a tante genti,

Et vna basti a tante alte Cittadi,

Et populi di sopra, anco di sotto,

Che senza sopportar fatica alcuna

Atlante guidi, il qual pur affatica

Il Ciel à sostener le stelle, e i Dei.

ELEMENTI.

Quattro Elementi, per compositione de i quali si fanno le generationi naturali, participano in sommo grado delle quattro prime qualità, & con tal rispetto si trouano nell'huomo quattro complessioni, quattro virtù, quattro scieze principali, quattro arti le più nobili nel modo, quattro tempi dell'anno, quattro siti, quattro venti, quattro disserenze locali, & quattro cause, ò cagioni delle humane scienze. Et verranno questi quattro Elementi bene, & piaceuolmente rappresentati co i loro visibili essetti, senza hieroglissico metasorico, hauendo satto così per rappresentare alla viltal'istesse cose visibili, molte volte ancora gli antichi, & però con l'aiuto solo della definitione materiale si fara prima la terra.

TERRA.

ONNA vecchia, vestita di manto lungo, & fosco, si sostenti inaria sopra vn bastone, il quale pendendo egualmente alla figura dall'vna, & dall'altra parte, habbia nell'vna, & nell'altra sommità vna stella, attrauersi detto bastone la figura sin doue possono arrivar le braccia stese all'in giù, stando la figura dritta, e posandosi con le mani in detto bastone, la testa alzata in alto, & a soggia di treccie, hauera vna selua d'arbori, & nelle spalle si vederanno come monili due piramidi, che rappresentino Città, & tenendo le mammelle suori del petto, getti suora acqua, che si raccoglia sopra il lembo della veste, & sopra al detto bastone si vedano pendere grappi d'vue, & spighe di grano, & tenga detta figura al collo vn monile di soglie d'eliue.

Così si rappresentano i tre frutti principali della terra, il deriuar che sa il mare da i sonti, la stabilità della terra librata dal proprio peso, so senura, per dir così, dalle lationi celesti, mostrate nelle due stelle, che

fignifi-

Agnisticano anco i due Poli, il bastone mostra l'asse del cielo, i luoghi habitati, & siluestri sono espressi nella selua, & nelle Piramidi.

Il color della velte è color della terra, & la faccia di vecchia è, perche

di lei si dice a gl'huomini tutti: Tornate alla gran madre antica.

Rhea, oucro Cibale ancora era già rappresentata per la terra, come si vede appresso gli scrittori della Deità.

ACQVA.

ONNA giouane vestita di veste sottili, & di color ceruleo, in modo, che ne traspariscano le carni ignude, con le pieghe la veste per tutto imiti l'onda del mare, mostri detta signra di sostener con sat ca vna naue sopra la testa, stia co i piedi sopra vn' ancora in sorma di caminare all'in giù, habbia pendente di coralli, & d'altre cose marine, al petto si vedano due conchiglie grandi, che rassembrino la sorma delle mammelle, s'appoggi ad vna canna, o remo, o scoglio con diuerse sorte di pesci d'intorno, disposti al giuditio del discreto pittore.

Gli antichi per l'acqua faceuano Nettunno vecchio, tirato per l'onde da due caualli, con tridente in mano, di che sono scritte l'interpretatio-

ni da gl'altri.

Per l'istesso pigliauano ancora Dori, Galatea, Naiadi, & altri nomi, secondo che volcuano significare, ò siume, ò mare, & questo ò c'hauesse calma, ò fortuna.

ARIA.

ONNA giouanetta, & di vago aspetto, sia vestita di color bianco, e trasparente più dell'altro dell'acqua, con ambe le mani mostri di sostentare vn cerchio di nuuole, che la circondi d'intorno alla veste, & sopra dette nuuole si veda la forma dell'arco Celeste.

Tenga sopra la testa il Sole, quale si mostri, che si serua per raggi suoi delle chiome di lei, tenga l'ali alle spalle, & sotto a i piedi ignudi vna vela, si potrà dipingere ancora il camaleonte animale, che si nodrisce d'aria,

secondo si scriue, & si crede.

E di facile dichiaratione, il Sole mostra quest'elemento esser diafane di sua natura, e sentir più de gl'altri, & comunicare anco i benesitij del Sole.

La vela dimostra il natural sito suo essere sopra l'acque.

Finsero gl'antichi per aria Gioue, & Giunone, Gioue per la parte più pura, Giunone per la parte più mista, e con tutte le sauole a loro spettanti, che sono quasi infinite, si simboleggia sopra la natura dell'aria, & delle varie trasmutationi per mezo suo.

FVOCO.

IOVANETTO nudo di color viuace, con vn velo rosso a trauerso, il qual velo si pieghi diuersamente in sorma di siamma. Porti la testa calua, con vn sol siocco di capelli all'in su, si veda sopra la testa vn cerchio con l'imagine della Luna, per mottrare che questo sra gli elementi ha luogo superiore, tenga vn piede sospeso in aria, per mostrare la sua leggierezza, & sotto alle piante de i piedi si mostrino i ven-

H 4 ti, che

10 ONOLOGÍA

ti, che soffano; sotto alla regione del fuoco.

Vulcano, & la Dea Vesta surono da gli antichi creduti Dei del suoco & da i sapienti conosciuti, che l'uno ci significasse i carboni, e l'altra le siamme: ma in questo io non mi stendo, per esserui altri, che se parlano lungamente.

FVOCO.

ONNA con la Fenice in capo, che s'abbrugi, & nella man destra tonga il sulmine di Gioue, con le scintille tuete ssauillanti, & saa vestita di rosso.

AERE.

ONNA che con ambe le mani tenga l'iride, ouero arco celeste, & habbia in capo vna calandra con l'ali distese, & col becco aperto, e sia vestita detta figura di turchino assai illuminato.

ACQVA.

ONNA che habbia vn pesce in capo assai grande, nelle mani tenga vna naue senza vela: ma con l'albero, antenna, e sarte, e siano nel vestimento scolpite l'onde del mare.

TERRA.

ONNA con vn Castello in capo, & con vna torre nelle mani tenga dinerse piante, il vestimento sarà di tanè, con vna sopraneste di color verde.

Terra.

A Terra è vn'elemento il più infimo, il più graue, & minimo di tutti, fituato in mezo del mondo tra l'vno, e l'altro Polo, per naturagraue, & immobile fostenuta dalla propria grauezza, restringendosi verio il centro, quale sta in mezo d'essa, perche tutte le cose graui vanno al centro, & perciò essendo graue, hauendo il centro in le, sta per se stessa torno al suo centro.

Hauendoss à far figura, che ne rappresenti la terra, sarà impossibile darii tutte le sue qualità, perche sono infinite, se ne piglierà dunque delle

più proprie, & più à proposito nostro con farla

Donna d'età matura, non molto grande, con vna veste berrettina del color della terra, nella quale vi saranno alcuni rospi, & sopra la detta veste hauerà vn manto verde con diuerse herbette, siori, & spighe di grano, & vue bianche, e negre, con vna mano terrà vn fanciullo che zinna, & con l'altra abbracciato vn'huomo morto, dall'altra zinna ne scatorirà vn sonte, cuale anderà sorto li piedi, nel quale vi saranno diuersi serpenti, sopra la testa terrà vna Città, hauerà al collo dell'oro, & dell'egioie alle mani, & a i piedi ancora.

Si lard donna artempata, per esser come madre di tutta la generatione, d'etal matura, per esser creata dal principio del mondo, e da durare sin' al fine, non molto grande, per esser il minimo tra l'altri eleméti, la veste berrettina significa l'issessa, coi i rospi sopra, perche il rospo viue di terra

Heaznro

Il manto verde con nerbe, fiori, spighe di grano, e vue bianthe, e negre, è il proprio vestimento della terra, percioche, secondo le stagioni ella si veste, con dare abondantemente tutti quei beni, che sono necessarij a tutti il viuenti.

Il fanciullo che tiene nella destra zinnando, ci mostra, come lei è no-

stra nutrice, somministrandoci il vitto:

L'huomo morto, che tiene abbracciato dall'altro lato, ne fignifica, come i viui sostenta, & i morti abbraccia, tenendoci in deposito sino alla. Resurretione.

La zinna, che scatorisce acqua, ne rappresenta i sonti, & i siumi, che

ella scatorisce.

L'acqua che ella tiene sotto a i piedi con i serpenti, sono l'aque sotterrance nelli meati della terra con i serpenti, che si rinchiudono nelle cauerne d'ess.

- La Città, che tiene in testa, ne dinota, come la terra è sossentamento

nostro, & di tutte le nostre habitationi.

Le gioie, che stanno al collo, à le mani, & à li piedi, sono la varietà de l'oro, argento, & altri metalli, & delle gioie, che stanno dentro le visce-re della terra, apportandole à noi, per nostro vtile, & dilettatione, & come racconta Plinio nel primo libro è benigna madre, & sempre gioua, e mai nuoce.

Terra, come dipinta nella medaglia di Commodo.

Onna a giacere in terra, meza nuda, come cosa stabile, con vn braccio appoggiato sopra d'vn vaso, dal quale esce vna vite, & con l'altro riposa sopra vn globo, intorno al quale sono quattro picciole sigure, che le presentano vna dell'vue, l'altra delle spighe di grano, co vna corona di siori, la terza vn vaso pieno di liquore, e la quarta è la Vittoria con vna ramo di palma con lettere. TELLVS STABILIS.

ELEMENTI SECONDO EMPEDOCLE.

Mpedocle Filosofo disse essere i principij i quattro elementi, cioè il suoco, l'acre, l'acqua, & la terra, ma con due principali potenze, amicitia, & discordia, l'vna delle quali vnisce, l'altra separa, da altri dette combinationi possibili, & impossibili; le sue parole greche tradotte poi in Latino son queste in Diogene Lacretio:

ZDs άργης προτε φερίστιος, ηδ' άϊδωνος Nissis S'ηδακρίοις έπικροϊόμμα βρότοιος. Iuppiter albus, Oralma Joros Iuso, atque potens Dis Et Nejtis, lacrimis homiuum qua lumina complet.

Che furono volgarizati da Seluaggio, Academico occulto, in cotal guisa, se bene nel secondo, & vltimo verso è alquanto lontano dal testo Greco, & Latino.

O di quattro radici delle cese

Gione alto, alma Ginnone, e Pluto vicco, E Nesti, che di pianto n'empie i fiumi.

Ond'egli Gioue parimente intende per lo suoco, che è sopra l'aero, '& chiamalo Fisicamente Gioue, percioche niuno maggiore giona.

mento altronde si riceue, che dal suoco. L'alma Giunone intende per lo aere, & in questo molto con esso lui si concordano i Poet i, i quali singono Giunone moglie, & sorella di esso Gioue, atteso quasi l'istessa qualità, o pochissima disterenza dell'vno, & dell'altra, onde Homero nel suo linguaggio disse.

Iunone me cano aurithronam, quam peperit Phase

Immortalem reginam, exceljam formam habentem.

Iouis valdisoni sororem, vxoremque,

Inclytam, quam omnes beati per longum Olympum Lati honorant simul cum Ioue oblittante fulminibus.

Pigliasi poi il padre Dite per la terra, & è chiamato Plutone, cioè Re. & Signore ricco della terra, percioche in essa sono riposti i più pretiosi

tesori, & da lei si cauz oro, argento, & ogn'altro metallo.

Nesti vltimamente si mette per li siumi, cioè per lo generare dell'acque. Ne voglio in questo luogo tralasciare vn'epigramma di Gio. Zarattino Castellini, altra volta nominato, nel quale con sensi mistici, di Empedocle, in sorma di enigma espone, come alla morte d'vn rosignuolo interuennero tutti gl'elementi, mentre egli staua cantando in cima d'vn alloro, à piè del quale scorreua vn riuo d'acqua. (pinqui,

Du prissu tenera Philometa in vertice Daph In lacrimas Nestis cecidit moribunda pro-Plorabat querulo gutture masta dolu (nes Nestis, & in lacrimis funditus interist. Perculit incaute srudeli vulnere Pluto, Extinctam lento combussit Iuppiter astu. Quam Iuno band potnit sustinuisse diu. In vino tumulo sic tumulata suit.

ELOQVENZA.

GIOVANE bella, col petto armato, & con le braccia ignude, in cappo hauerà vn'elmo circondato di corona d'oro, al fianco hauerà lo flocco, nella mano destra vna verga, nella sinistra vn fulmine, & sarà ve-

stita di porpora.

Giouane bella, & armata si dipinge, percioche l'eloquenza non ha altro sine, ne altro intento, che persuadere, & non potendo sar cio senz' allettare, & muouere, però si dee rappresentare vaghissima d'aspetto, essendo l'ornamento, & la vaghezza delle parole, delle quali deue esser secondo chi vuole persuadere altrui, però ancora gl'antichi dipinsero Mercurio giouane, piaceuole, & senza barba, i costumi della quale età sono ancora consormi allo stile dell'eloquenza, che è piaceuole, audace, altera, lasciua, & considente.

La delicatura delle parole s'insegna ancora nelle braccia ignude, le quali escono suora dal busto armato, perche senza i sondamenti di salda dottrina, & di ragione essicace, l'eloquenza sarebbe inerme, & impotente a conseguire il suo sine. Però si dice, che la dottrina è madre dell'eloqueza, & della persuasione; ma perche le ragioni della dottrina sono per la difficulta mal volentieri vdite, & poco intese, però adornandosi con parole, si sasciano intendere, & partoriscono spesse volte effetti di persuasioni, & così si sonuiene alla capacità, & a gl'effetti dell'animo mal composte, però si vede, che, ò per dichiarare le ragioni difficili, & dubbie, o per

ipro-

spronar l'animo al moto delle passioni, o per rassenzilo, sono necessarij i varij, & artistiosi giri di parole dell'oratore, fra'quali egli sappia celare il suo artistio, & così potra muouere, & incitare l'altiero; ouero suegliando l'animo addormentato dell'huomo basso, & pigro, & con la verga delsa piu bassa, & commune maniera di parlare, o con la spada della mezzana, & piu capace d'ornamenti, o finalmente col solgore della sublime, che ha forza d'atterrire, & di spauentare ciascuno.

La veste di porpora con la corona d'oro in capo, da chiaro segno, come ella risplende nelle menti di chi l'ascolta, & tiene il dominio degl' animi humani, essendo, che, come dice Platone in Pol. Oratoria dignitas cum regia dignitate coniuncta est, dum quod iustum est, persuadet, & cum illa Respublicas gubernat.

Eloquenza.

Onna vestita di rosso, con ghirlanda in capo d'herba chiamata iride, nella mano destra tiene un solgore, en nella sinistra un libro aperto. La ghirlanda della sopradetta herba, significa come narra il Pierio Valeriano nel lib. 187. de i suoi Ieroglissi, eloquenza, perciòche Homero volendo dimostrare, che gl'ambasciatori Troiani sossero eloquentissimi, disfe, che hauestero mangiato l'iride, isiori della quale, si come sono di varij colori, così l'oratione deue essere vestita, e di più concetti ornata, e iride viene anco detto da gl'antichi l'arco celeste, il quale dicesi essere Dea de l'eloquenza, per essere messaggiera, e ambasciatrice di Giunone.

Per lo libro si mostra, che cosa sia eloquenza, che è l'effetto di molteparole acconcie insieme con arte, & è in gran parte scritta, perche si conferui à posteri, & per lo sulmine si mostra, come narra Pierio Valeriano nel lib. 43. che non con minore sorza l'eloquenza d'vn huomo sacondo, & sapiente, batte à terra la pertinacia fabricata, & sondata dall'ignoranza nelle menti de gli stolidi prosuntuosi, che il sulmine percuote, & abbatte

le torri, che s'inalzano sopra gl'alti edifitij.

Eloquenza.

Onna vestita di rosso, nella man destra tiene un libro, con la finistra mano alzata, & con l'indice, che è il secondo dito dell'istessa mano steso, & presso à suoi piedi vi sarà un libro, & sopra esso un'orologio da poluere, vi sarà ancora una gabbia aperta con un papagallo sopra.

Il libro, & l'orologio, come si è detto è indicio, che le parole sono l'istromento dell'eloquente: le quali però deuono essere adoprate in ordine, & misura del tempo, essendo dal tempo solo misurata l'oratione, & da esso riccuendo i numeri, lo stile, la gratia, & parte dell'attitudine à persuadere.

Il papagallo, è simbolo dell'eloquente, perche si rende marauiglioso con la lingua, & con le parole, imitando l'huomo, nella cui lingua sola-

mente consiste l'essercitio dell'eloquenza.

Et si dipinge il papagallo suora della gabbia, perche l'eloquenza non è ristretta i termine alcuno, essendo l'ossitio suo di saper dire probabilmente di qualsiugglia materia proposta, come dice Cicerone nella Rettotorica, & gl'altri, che hanno scritto prima, & dopoi.

Il vesti-

. Il vestimento rosso dimostra, che l'oratione deue estere concirata, & affettuosa in modo, che ne risulti rossore nel viso, accioche sia eloquente, & arta alla persuasione, conforme al derre d'Horatio.

Si vis me flore, flendum est primum ipsi tibi.

Et questa assertione concitata si dimostra anco nella mano, & nel dito alto:perche vna bona parte dell'eloquenza cossiste nel gesto dell'oratione. Elequenza.

A Atrona vestita d'habito honesto, in capo hauera vn Papagallo, & la mano destra aperta in suora, 8: l'altra serrata mostri d'asconderla sotto le vesti.

Questa figura è conforme all'opinione di Zenone Stoico, il quale diceua, che la Dialetica era somigliante à vna mano chiusa, perche procede aftutamente, & l'eloquenza simigliante à vna mano aperta, che si altarga, & diffonde assai più. Per dichiaratione del Papagallo servirà quanto si è detto di sopra.

Eloquenza nella Medaglia di Mare. Antonio.

Ra da gli antichi Orfeo rappreientato per l'eloquenza, & lo dipiniero in habito filosofico, ornato dalla tiara Persiana, sonando la lira, & auanti d'esso vi erano Lupi, Leoni, Orsi, Serpenti, & diuersi altri animali, che gli leccauano i piedi, & non solo v'erano anco diuersi veelli, che volauano, ma ancora monti, & alberi, che se gli inchinauano, & parimente sassi dalla musica commossi, & tirati.

Per dichiaratione di questa bella figura ci seruiremo di quello, che hà interpretato l'Anguillara à questo proposito nelle Metamoriosi d'Ouidio allib. 10. dicendo, che Orfeo ci mostra quanta forza, & vigore habbia l'eloquenza, come quella, che è figliuola d'Apollo, che non è altro, che

la sapienza.

La lira è l'arte del fauellare propriamente la quale hà somiglianza della lira, che và mouendo gl' affetti col fuono hor acuto, hor graue deila

voce, & della pronuntia.

Le selue, & i monti, che si muouono, altro non sono, che que l'huomini fissi, & ostinati nelle loro opinioni, & che con grandissima dishcultasi. lassano vincere dalla suauità delle voci, & della sorza del parlare, perche gi'alberi, che hanno le loro radici ferme, & protonde notano gl'huomini, che fissano nel centro dell'ostinatione le loro opinioni.

. Ferma ancora Orfeo i fiumi, che altro non tono, che i disonesti, & lascivi huomini, che quando non fono ritenuti dalla forza della lingua dalla loro infame vita, scorrono senza ritegno alcuno sin'al mare, ch'è il pentimento, & l'amarezza, che suole venire subito dietro à i piaceri carnali.

Rende mansuete, & benigne le fiere, per le quali s'intendono gl'huomini crudeli, & ingordi del sangue altrui, estere ridotti dal giudizioso fauel-

latore à più humana, & lodenole vira.

Eloque 174.

P Er la figura dell'Eloquenza dipingeremo Anfione, il quale co il suono della Citara, & con il canto, si veda, che tiri à se molti sassi, che sa-

ranno sparsi in diuersi luoghi.

Ciò significa, che la dolce armonia del parlare dell'Floquenza persua-

de,& tira à se gl'ignoranti,rozzi,& duri huomini, che quà è là sparsi dimo rino,& che insieme conuengono,& ciuilmente vinino.

EMVLATIONE.

ONNA giouane, bella con braccie ignude, & capelli biondi, & ricciuti, che riuolti in gratiofi giri, facciano vna vaga acconciatura al capo, l'habito farà fuccinto, e di colore verde. Stard in atto di correre, hauendo i piedi alati, & con la destra mano tenghi con bella gratia vno sperone, ouero vn mazzo di spine.

L'Emulatione, secondo Aristotile nel 2. lib. della Rettorica è vn dolore, il quale sì, che ci paia vedere ne i simili à noi di natura alcun ben honorato, ancora possibile da conseguirsi, a questo dolore non nasce perche colui non habbia quel bene, ma perche noi ancora vorressimo hauer-

lo, & non l'habbiamo.

Giouane si dipinge, percioche l'emulatione regna in età giouenile,

essendo in quella l'animo più ardito, e generoso.

I capelli biondi, & riccinti, sono i pensieri, che incitano gl'emuli alla gloria.

L'habito succinto, e di color verde, significa la speranza di conseguire.

quello, che si desidera.

Le braccia, & i piedi ignudi alati, e la dimostratione del correre, dinotano la prontezza, & la velocità d'appareggiare almeno, se non trapassa-

re le persone, che sono adornate di virtuose, & lodeuoli conditioni.

Gli si da lo sperone, come racconta il Caualcante nella sua Rettorica, nel lib. 4. dicendo, che l'emulatione è vno sperone, che sortemente punge, & incita non già i maluagi a desiderare, & operare contra il bene d'altrui come inuidiosi, ma i buoni, & generosi à procacciare à loro stessi quello, che in altrui veggendo, conoscono a loro stessi mancare, & a questo proposito si dice: Stimulos dedit amula virtus.

### EQVITA

Nella medaglia di Gordiano.

ONNA vestita di bianco, che nella destra tiene le bilance, & nella

Inistra vn cornucopia.

Si dipinge vestita di bianco, perche, con candidezza d'animo senza lasciarsi corrompere dagl'interessi, questa giudica i meriti, & demeriti altrui, & li premia, & condanna, ma con piaceuolezza, & remissione, signisicandosi ciò per le bilance, & per il cornucopia.

Equità in molte Medaglie.

V Na donzella discinta, che stando in piedi, tenga con vna mano vnparo di bilance pari, & con l'altra vn bracciolare.

Equità

Equità del Reuerendis. Padre Fr. Ignatio.

Onna con vn regolo Lesbio di piombo in mano, perche i Lesbij fabricauano di pietre a bugne, & le spianauano solo di sopra, & di sotto, & per essere questo regolo di piombo, si piega secondo la bassezza delle pietre, ma però non esce mai del dritto: così l'equità si piega, & inchina all'impersettione humana, ma però non esce mai del dritto della giustitia. Questa sigura su fatta dal Reuerendiss. Padre Ignatio Vescouo di Alatri, & Matematico gia di Gregorio 13. essendosi così ritrouata trà le sue scritture.

E Q V A L I T A, Come dipinta nella Libraria Vaticana.

DONNA, che tiene in ciascuna mano vna torcia, accendende l'vna con l'altra.

EQVINOTTIO DELLA PRIMAVERA.

I O V A N E di giusta statura, vestito dalla parte destra da alto, & a basso di color bianco, & dall'altro lato di color negro, cinto in mezzo con vna cintura alquanto larga, di color turchino, seguita senza nodi con alcune stelle, à vso di circolo, terrà sotto il braccio destro con bella gratia vn'ariete, & con la sinistra mano vn mazzo di varij siori, & alli piedi hauera due alette del color del vestimento, cioè dal lato bianco bianche, & dal lato negro nere.

Equinottio è quel tempo, nel quale il giorno è eguale con la notte, & questo auuiene due volte l'anno, vna di Marzo alli 21. entrando il sole nel segno dell'Ariete, portando à noi la Primauera, & di Settembre alli 23.

portando l'Autunno con la maturità de'frutti.

Si dice Equinottio, cioè eguale, & equinottiale, cioè equidiale, & anco equatore, cioè eguagliátore del giorno con la notte, & per quello, che ne mostra il Sacrobosco nella sua ssera: equinottiale è vn circolo, che diuide la ssera per mezzo, cingendo il primo mobile, lo diuide in due parti, &

similmente i poli del mondo.

Si dipinge giouane, perche venendo l'equinottio nel principio della. Primauera, nel mese di Marzo, gli antichi saccuano, che in detto mese sosse solla primauera, nel mese di Marzo, gli antichi saccuano, che in detto mese solla primo dell'anno. Dicesi anco, che sosse la creatione del mondo, & anco l'anno della Redentione, & della Passione di N. S. & anco da quello nel primo grado dell'Arriete essere stato creato il Sole, auttore del detto Equi notio; onde non suor di proposito gl'antichi secero, che in questo mese sosse principio dell'anno, essendo che egli sia privilegiato piu degl'altri, non solo per le ragioni dette di sopra, ma perche da questo si pigliano l'Epatte, le lettere Dominicali, & altri computi celesti.

Si rappresenta di giusta statura, per essere eguagliatore, che vuol dire-

eguale, cioè pari.

Il color bianco fignifica il giorno, di li negro la notte, la metà per eguaglianza l'vn dell'altro, il bianco dalla destra, perche il giorno precede alnotte, per esser più nobile.

La cin-

## EQVINOTTIO DELLA PRIMAVERA:



La cintura di color celeste, nella quale sono alcune stelle, ne rappresenta il circolo, che sa detto Equinotio, che cinge il primo mobile.

Si cinge anco il detto cerchio, per esser egli senza nodo, & perche li cir-

coli non hanno principio, ne fine, ma sono eguali.

L'Ariete, che tiene sotto il braccio destro, ne dimostra, che entrando il sole nel detto segno, si sa l'equinotio di Primauera, che per tale dimostratione tiene con la sinistra mano il mazzo de i varij fiori, come anco dimostra, che l'ariete l'inuerno giace nel lato sinistro, & la primauera nel destro, così il sole nell'inuerno sta dal lato sinistro del sirmamento, & nell'equinotio comincia à giacere nel destro.

L'ali à' piedi ne dimostrano la velocità del tempo, & corso de i detti se-

gui,

IZ2 ICONOLOGIA

gni, il bianco dal pie destro, per la velocita del giorno, & il negro dalla finistra per la notte.

EQVINOTIO DELL' AVTVNNO.



To VOMO d'età virile vestito nella guisa dell'altro, & cinto parimete dal cerchio con le stelle, & turchino, terrà con la destra mano il segno della libra, cioè vn paro di bilance egualmente pendenti con due globi, vno per lato in dette bilance, la metà di ciascun globo sarà bianco, & l'altra metà negro, voltando l'vno al rouerscio dell'altro, & con la sinistra mano alcuni rami di più frutti, & vue, & alli piedi l'ali, come dicemmo all'Equinotio di sopra.

Per hauer noi detto, che cosa sia Equinotio, & dichiarato il color del ve stimento, come anco quello, che denota il cerchio, & l'ali alli piedi, sop ra di ciò mi par che basti anco per dichiaratione à quest'altra sigura, essendo DI CESARE RIPA.

che in essa significa il medesimo di quella di sopra; solo dirò quello, che fignifica l'essere di età virile, dico dunque, che con essa si dimostra la persettione di questo tempo, percioche in esso molti dicono, che il no-Atro Signore creasse il mondo, à noi basta sapere, che nel mese di Settembre alli 13. fa l'Equinotio, & ne porta l'Autunno con la maturità, e perfettione de i frutti, che per tal significato si mostra, che con la sinistra manone tenghi di più sorte.

La libra, ouero bilancia è vno de i dodici segni del Zodiaco, nel quale entra il Sole il mese di Settembre, & fa si in questo tempo l'Equinotio, cioè s'vguaglia il giorno con la notte, dimo trandosi con li due globi, meta bianchi per il giorno, & meta negri per la notte, volti per vn contrario all'altro vgualmente pendenti per l'vgualità dell'vso del giorno con-

la notte.

ERRORE.

TVOMO quasi in habito di viandante, c'habbia bendati gl'occhi; \* wada con vn bastone tentone, in atto di cercare il viaggio, per an

dare afficurandofi, & questo va quasi sempre con l'ignoranza.

L'errore (secondo gli Stoici) è vn'yscire di strada, & deuiare dalla linea, come il non errare è vn caminare per la via dritta senza inciampare dall'vna, ò dall'altra banda, talche tutte l'opere ò del corpo, ò dell'intelletto nostro si potrà dire, che siano in viaggio, ò pellegrinaggio, dopo il quale

non storcendo, speriamo arriuare alla felicità.

Questo ci mostrò Christo N.S. l'attioni del quale surono tutte per instruttione nostra, quando apparì à suoi discepoli in habito di pellegrino, & Iddio nel Leuitico commandando al popolo d'Ifrael, che non volesse, caminando torcere da vna banda, ò dall'altra. Per questa cagione l'errore si douerà fare in habito di pellegrino, ouero di viandante, non potendo essere l'errore senza il passo delle nostre attioni, ò pensieri, come si è detto.

Gl'occhi bendati significano, che quando è oscurato il lume dell'intelletto con il velo de gl'interessi mondani, facilmente s'incorre ne gli

errori.

Il bastone, con il quale va cercando la strada, si pone per il senso, come l'occhio per l'intelletto, perche come quello è più corporeo, cosi l'atto di questo è meno sensibile, e più spirituale, e si nota in somma, che chi procede per la via del senso, facilmente può ad ogni passo errare, senza il discorso dell'intelletto, & senza la vera ragione di qualsiuoglia cosa, questo medesimo, & più chiaramente dimostra l'ignoranza, che appresso si dipinge.

ESILIO.

Come depinto dal R.F. Ignatio Perugino Vescouo d' Alarri.

HVOMO in habito da pellegrino, che con la destra mano tiene vn bordone, & con la sinistra vn falcone in pugno.

Due esilij sono, vn publico, e l'altro priuato, il publico è quando l'huo-

ESILIO.

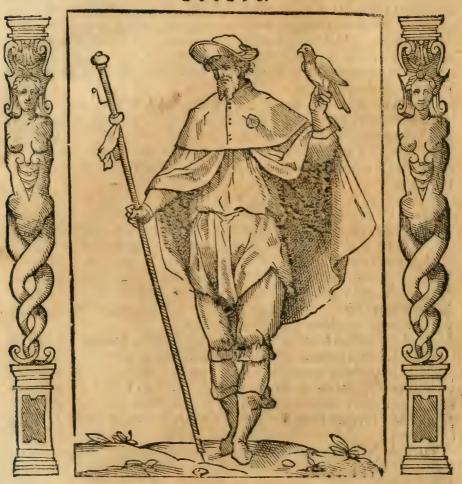

mo ò per colpa, ò per sospetto è bandito dal Prencipe, ò dalla Republica, & condannato à viuere suor di patria perpetuo, ò à tempo-

Il priuato è quando l'huomo volontariamente, ò per qualche accidente si elegge di viuere, e morire suor di patria, senza esserne cacciato, che ciò signinea l'habito del pellegrino, & il bordone.

Et per il publico lo dinota il falcone con i getti alli piedi.

ETICA.

ONNA di aspetto graue, terrà con la sinistra mano l'istromento detto archipendolo, & dal lato destro hauerà vn leone imbrigliato.
L'etica significa dottrina di costumi, contenendosi con essa il concupisceuole, & irasceuole appetito nella mediocrità, e stato di mezo, oue consiste la virtu, per consistere l'estremi, il vitio al quale detto appetito s'accosta.



costa tutta volta, che dall'vna, ò dall'altra parte declina.

Tiene appresso di se il leone, nobile, & feroce animale, imbrigliato, per significare, ch'ella rassirena questa parte animale dell'huomo già detta.

L'archipendolo ne da per similitudine ad intendere, che si come allora vna cosa essere bene in piano si dimostra, quando il silo pendente tra le due gambe di detto istrumento non transgredisce verso veruno de l'estremi, ma s'aggiusta con la linea segnata nella parte superiore, ond'egli descende; così questa dottrina dell'Etica insegna l'huome, che alla rettitudine, & vguaglianza della ragione il sensuale appetito si consorma, quando non pende à gl'estremi, ma nel mezo si ritiene.

ICONOLOGIA ETA DELLORO.

NA bella giouanetta all'ombra d'vn faggio, ouer d'oliuo, in mezzo del quale sia vn sciamo d'api, che habbiano satto la fabrica, della quale si veda stillare copia dimele. Hauerà li capelli biondi com'oro, & sparsi giù per le spalle senz'artissicio alcuno, ma naturalmente si veda la vaghezza loro.

Sarà vestita d'oro senz'altro ornamento, con la destra mano terrà vn Cornucopia pieno di varij siori, corgnole, fraole, castagne, more, &

ghiande.

Giouanetta, & vestita d'oro si rappresenta per mostrare la purità di

quei tempi.

Il semplice vestimento d'oro, & i capelli senz'artificio significano, che nell'età d'oro la verità siì aperta, e manisesta à tutti, & à questo proposito Ouidio nel libro primo delle Metamorfosi tradotto dall' Anguillara così dice.

Questo vn secolo sù purgato e netto D'ogni maluaggio, e persido pensiero Vn proceder real, libero, e selnetto, Seruando ogn'vn la sè, dicendo il vero Non v'era chi temesse il siero aspetto Del giudice implacabil,e seuero Ma giunti essendo all'hor semplici,e puri Viuean senza altro giudice sicuri.

Mostra lo star'all'ombra del saggio, che in quei tempi selici d'altra habitatione non si curauano, ma solo di star sotto gl'arbori si contenta-

uano.

Il cornocopia pieno delle sopradette cose, & il sauo di mele, per dichia ratione d'esse cose, ne scriueremo dell'auttorità del nominato auttore

nel sopradetto lib. che cosi dice.

Senz'esser rotto, e lacerato tutto
Dal vomero, dal rostro, e dal bidente
Ogni soaue, e delicato frutto
Daua il grato terren liberamente,
E quale egli venia da lui produtto
Tal sel godea la fortunata gente,
Che spreggiando condir le lor viuande (de
Magiauan corgne, e more, e fraghe, e ghiã

Feho fempre più lieto il suo viaggio
Facea girando la suprema sfera,
E confecondo, e temperato raggio
Recaua al mondo eterna Primauera.
Zesiro i sior d'Aprile, e i sior di Maggio
Notria con aura tepida, e leggiera
Stillaua il miel da gl'elcì, e da gl'oliui
Correan nettare, e latte i siumi, e i riui.

ETA DELL'ARGENTO.
A giouane, ma non tanto bella, come quella di

NA giouane, ma non tanto bella, come quella di sopra, stando appresso d'una capanna, sarà vestita d'argento, il quale vestimento sarà adorno con qualche bel ricamo, & anco artificiosamente acconcia la testa con belli giri di perle; con la destra mano s'appoggiarà sopra d'un'aratro, & con la sinistra mano tenghi un mazzo di spighe di grano, & nelli piedi pertarà st uaietti d'argento.

L'esser questa giouane men bella di quella dell'età dell'oro, & vestita nella guisa che dicemmo; & con la conciatura del capo, mostra la varietà di questa alla prima età dell'oro, onde sopra di ciò per dichiaratione seguitaremo quanto dice il sopradetto Anguillara nel libro citato.

Poi che

Poiche al più vecchio Dio, noiofo, e lento Dal suo maggior figliuol fu tolto il Regno, Segui il secondo secol de l'argento Men buon del primo, e del terzo più degno Che fu quel viuer lieto in parte spento, Che al huom conuene vsar l'arte, e l'inge-Seruon modi, costumi, e leggi noue, (gno, Si come piacque al suo tiranno Gione.

Egli quel dolce tempo, ch'era eterno Fece parte dell'anno molto breue, Aggiungendoui Estate, Autuno, e Verno, Foco empio, acuti morbi, e fredda neue. (no S'hebber l'homini all'hor qualche gouer-Nel magiar, nel vestir, hor graue, hor leue S'accomodaron al variar del giorno Secondo ch' era in Cancro, o in Capricorno.

L'aratro, le spighe del grano, come anco la capanna, mostrano la coltiuatione, che cominciò nell'età dell'argento, & l'habitatione, che in. quei tempi cominciorno à vsare, come appare nella sopradetta autorità

nel libro primo, doue dice.

Già Tirsi, e Mop so il sier giouenco atterra Per porlo al giogo, ond'ei vi mugge, e ge-Già il rozzo agricoltor fere la terra (me Col crudo aratro, e poi vi spar ge il seme,

Nelle grotte al coperto ogn' vn s'inserra Ouero arbori, e frasche intesse insieme, E questo, e quel si fa capanna, è loggia Per fug gir sole, e neue, e venti, e piog gia.

ETADEL RAME.

ONNA d'aspetto siero, armata, e con la veste succint'a tutta ricamata in varij modi, in capo porterà vn'elmo, che per cimiero vi sia vna testa di leone, & in mano terrà vn'asta, stando in atto di fierezza, così la dipinge Ouidio nel libro primo delle Metamorfosi, doue dice.

Dal metallo, che fuso in varie forme Rende adorno il Tarpeo, e'l Vaticano Sorti la terza età, come conforme A quel che troud poi l'ingegno humano Che nacque al huom si vario, e si deforme Che li fece venir con l'arme in mano L'vn contra l'altro impetuosi, e fieri I lor discordi, e ostinati pareri.

Al'huom, che già viuea del suo sudore S'aggiunse noia, incommodo, & affanno Pericol nella vita, e nell'honone, Espesso in ambidue vergogna, e danno. Ma se ben v'era rissa, odio, e rumore Non v'era falsità, non v'era inganno. Come fur nella quarta età più dura, Che dal ferro pigliò nome, e natura.

ETA DEL FERRO.

ONNA d'aspetto terribile, armata, & il vestimento sarà del color del ferro, hauerà in capo vn'elmo con vna testa di lupo, con la destra mano terrà vna spada nuda in atto di combattere, & con la finistra scudo, in mezo del quale vi sia depinta la fraude, cioè con la faccia d'huomo giusto, & il resto del corpo di serpente, con diuerse macchie, & colori, ouero in luoco di questo mostro vi si potrà dipingere vna sirena, & à canto della sopradetta figura vi saranno diuerse armi, & insegne, tamburi, trombe, & fimili.

Il mostro, ouero la sirena l'vno, e l'altro son il simbolo, della frande, come si può vedere, doue in altri luoghi io ho parlato d'essa, & per gl'essetti, e natura della sopradetta età seguitaremo per dichiaratione il piùvolte nominato Ouidio, che di ciò così parla.

Il ver, la fede, e ogni bontà del mondo En terra vsciron dal tartareo fondo Fuggirn'e vers'il Ciel spiegaron l'ali

La menzogna, la fra ude, e tutti i mali,

IGONOLOGIA

Ogn'infame pensier, ogn'atto immondo Entrò ne' crudi petti de'mortali, Et le pure virtu candide, e belle Giro à splender nel Ciel fra l'altre stelle. Vncieco, & vano amor d'honori, e Regni Gl'huomini indusse à diuentar tiranni

Fer le ricchezze i già suegliati ingegni Dars' à i furti, alle forze, & all'inganni, A gl'h micidy, & à mille atti indegni, Et à tante dell buem ruine, e danni, Che per ostar in parte à tanti mali S'introdusser le leggi, e i tribunali.

ETA DELL'ORO, ARGENTO, BRONZO, & ferro; come rappresentate in Parigi in vna Comedia, auanti Enrico II. Rè di Francia.

ETA DELL'ORO.

NA bellissima giouanetta, vestita d'oro, e con stiuali del medesimo, in vna mano porta y propie de l'accident de l in vna mano porca vn fauo di mele, & con l'altra vn ramo di quercia con ghiande.

ETA DELL'ARGENTO.

ONNA vestita d'argento con bellissimi adornamenti di perle, & veli d'argento, come anco con gran vaghezza adorno il capo, nelli piedi porta'stiualetti d'argento, e con vna delle mani vna coppia di pane.

ETA DEL BRONZO.

ONNA armata, & con vn'elmo in capo, che per cimiero portavna testa di leone, la veste è succinta, & si l'armature, come anco la veste, sono del color del bronzo, in vna mano tiene vn'asta, & sta in atto superbo, & altiero.

ETA DEL FERRO.

ONNA armata, & vestita del color del ferro, in capo ha vna celata con vna testa di lupo, con la bocca aperta, & con la man destra tiene vn'asta con vna falce in cima d'essa, & con l'altra vn rastello, & ha i piedi d'auoltoio.

ETERNITA.

ONNA con tre teste, che tenga nella sinistra mano vn cerchio, &

la destra sia col dito indice alto.

L'eternità per non esser cosa sensibile, non può conoscersi dall'intelletto humano, che dipenda da'sensi, se non per negatione, dicendosi, che è luoco senza varietà, moto senza moto, mutatione, e tempo senza prima ò poi, fu, ò sarà fine,ò principio, però disse il Petrarca descriuendo le circostanze dell'eternità, nell'vltimo de'Trionfi.

Non haur à luogo, fu, sarà, ne era Ma è solo in presente, & hora, & hoggi

Et sola eternità raccolta, e vera.

Però le teste sono le tre parti del tempo, cioè, presente, passato, e da ve-

nire, le quali sono ristrette in vna sola nell'eternità.

· Il dito indice alzato, è per segno di stabile fermezza, che è nell'eternità, lontana da ogni sorte di mutatione, essendo simile atto solito à farsi da coloro, che vogliono dar segno d'animo costante, e dal già fatto proponimento non si mutano.

Il cer-

DI CESARE RÎPA.

Il cerchio è simbolo dell'eternità, per non hauere principio ne fine, &

per essere perfettissima fra tutte l'altre.

ETERNITA. Nella medaglia di Faustina.

ONNA in piedi, & in habito di matrona, tiene nella mano destra

il mondo, & in capo vn velo che le cuopra le spalle.

Lo star in piedi senza alcuna dimostratione di mouimento, ci sa comprendere, che nell'eternità non vi è moto, ne mutatione del tempo, ò delle cose naturali, ò dell'intelligibili. però disse il Petrarca del tempo dell'eternità.

Qual marauiglia hebb'io, quando restare Vidi in un piè colui, che mainon stette

Ma discorrendo suol tutto cangiare.

La ragione, perche questa figura non si faccia à sedere, essendo il sedere re inditio di maggior stabilità, è che il sedere si suol notare quasi sempre quella quiete, che è correlatina del moto, & senza il quale non si può esfo intendere, & non essendo compresa sotto questo genere la quiete dell' eternità, nè anche si deue esprimere in questa maniera, ancorche da tutti questo non sia osservato, come si dirà qui di sotto.

Si fa donna per la conformità del nome, Matrona per l'età stabile.

Tiene il mondo in mano, perche il mondo produce il tempo, con la sua

mobiltà, & significa, che l'eternità è fuora del mondo.

Il velo, che ambidue gl'homeri le cuopre, mostra, che quel tempo, che non è presente nell'eternità, s'occulta, essendoui eminentemente.

Eternità nella Medaglia di Tito.

Onna armata, che nella destra mano tiene vn'asta, & nella sinistra vn cornucopia, e sotto à i piedi vn globo. Per la detta figura con. parola eternità, non si deue intendere dell'eternità di sopra reale: ma di vna certa duratione ciuile lunghissima, che nasce dal bon gouerno, il quale consiste principalmente in proueder le cose alla vita necessarie, perche riconoscendo i Cittadini l'abondanza della beneficenza del Prencipe, hanno continouamente l'animo volto à ricompensar l'obligo con la concordia, & con la fedeltà, e però l'antichi dipinsero questa duratione, e perpetuità col cornucopia pieno di frutti, nasce parimente la lunga duratione de gli stati, dal mantenere la guerra in piedi contro le nationi barbare e nemiche, & per due cagioni, l'vna è che si mantengono i popoli bellicosi & esperti, per resistere all'audacia, & all'impeto d'altri popoli stranieri, che volessero offendere; l'altra è, che si assicura la pace, & la concordia. fra i Cittadini, perche tanto maggiormente il tutto si vnisce con le parti, quanto è più combattuto dal suo contrario, & questo si è veduto, & vede tuttauia in molte Città, & Regni, che fra loro tanto più sono disuniti i cittadini, quanto meno sono da gl'inimici trauagliati, & si moltiplicano le dissentioni ciuili, con quiete, & riso dell'inimico. però si dipinge l'eternità con l'hasta, & con l'armatura...

ETERNITA.

Descritta da Francesco Barberini Fiorentino nel suo trattato d'amore.

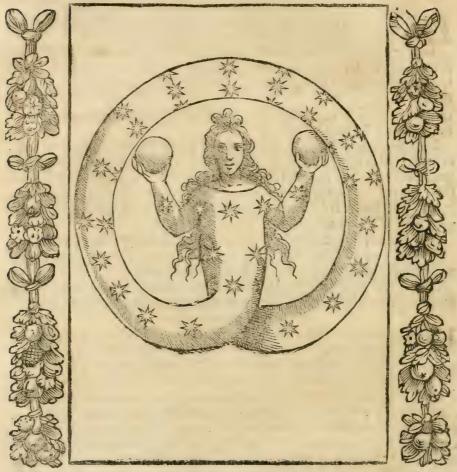

RANCESCO Barberini Fiorentino nel suo trattato, c'ha fatto di amore, quale si troua scritto à penna in mano di Monsignor Masseo Barberini Chierico di Camera, & dell'istessa famiglia, hà descritto l'eternità con inuentione molto bella: & hauendola io con particolar gusto veduta, hò pensato di rappresentarla quì, secondo la copia, che dall'originale detto Monsignore si è compiaciuto lasciarmi estrarre.

Egli la figura. donna di forma venerabile, con capelli d'oro alquanto lunghi, & ricadenti sopra alle spalle, à cui dal sinistro, e destro lato, done si douerebbero stendere le coscie, in cambio di esse si vanno prolungando due mezi circoli, che piegando quello alla destra, e questo alla sinistra parte, vanno circondando detta donna sino sopra alla testa, do-

ue si vniscono insieme, hà due palle d'oro vna per mano alzate in su, & è vestita tutta di azurro celeste stellato, ciascuna delle quali cose è molto à proposito conueniente per denotare l'Eternità, poiche la formacircolare non ha principio, nè sine.

L'oro è incorruttibile, & fra tutti li metalli il più persetto, e l'azurro stellato ci rappresenta il Cielo, del quale cosa non appare più lontana.

dalla corruttione.

#### Eternitd.

Donna in habito di matrona, che nella destra mano hauera vn serpe in giro, che si tenga la coda in bocca, e terrà detta imagine vn ve-

lo in testa, che le ricuopra ambedue le spalle:

Si ricuopre le spalle, perche il tempo passato nell'eternità non si vede. Il serpe in giro dimostra, che l'eternità si pasce di se stessa, ne si somenta di cosa alcuna esteriore, & appresso à gli antichi significaua il mondo, & l'anno, che si girano perpetuamente (secondo alcuni Filosofi) in semedesimi, però se n'è rinouata pochi anni sono la memoria, & l'occasione dell'insegna di Papa Gregorio XIII. & dell'anno ritornato al suo sessione per opra di lui, & ciò sarà testimonio degno dell'eternità della sama di si gran Prencipe.

Eternita.

Onna giouane, e vestita di verde, per dimostrare, ch'ella non è sottoposta al tempo, ne consumata dalle sue forze, starà à sedere sopra vna sedia, con vn'asta, nella mano sinistra posata in terra, e con la destra sporga vn genio, cosi si vede scolpita in vna medaglia antica, con lettere,

che dicono: CLOD. SEPT. ALB. AVG.

Hauerà ancora in capo vn basalisco d'oro: quest'animale era appresso à gl'Egittij inditio dell' eternità, perche non può essere amazzato da animale alcuno, si come dice Oro Egittio ne'suoi Ieroglissici, anzi facilmente col fiato solo amazza le siere, & gl'huomini, & secca l'herbe, & se piante. Fingess di oro, perche l'oro è meno soggetto alla corruttione de gli altri metalli.

Eternità nella medaglia d' Adriano.

D Onna, che sostiene due teste coronate, vna per mano con queste lettere AETERNITAS AVGVSTI & S. C. vedi Sebastiano Erizzo.

Eternità, ò Perpetuità.

Onna, che fiede fopra vna sfera celeste, con la destra porga vn Sole, con i suoi raggi, & con la sinistra sostenga vna luna, per mostrare, come ancora nota Pierio Valeriano ne'suoi Ieroglissic, che il Sole, e la luna sono perpetui genitori delle cose, & per propria virtù generano, e conseruano, & danno il notrimento à tutti li corpi inferiori, il che su molto bene considerato da gli antichi Egittij, per rappresentare l'eternità, credendo sermamente, che questi due lumi del mondo sussero per durare infiniti secoli, & che sussero conseruatori, & anco nutri-

rori di tutte le cose create sotto di loro. Siede sotto la ssera celeste, come cosa, che sia durabile, & perpetua nelle medaglie di Domitiano, & di Traiano si vede l'eternità, che con la destra mano tiene vn sole, & con la sinistra la luna, co'l vestimento scinto, & largo.

EVENTO BVONO.

vna tazza, nella finistra vn papauero, « vna spica di grano, questo buono euento teneuano così scolpito anticamente i Romani in Campido-glio, insieme con quello della bona fortuna, « è come vna somma selicità di buon successo in tutte le cose, però lo singeuano in questa maniera, volendo intendere per la tazza, « per la spica la lautezza delle viuande, « del bere; per la giouentù i beni dell'animo; per l'aspetto lieto i piaceri, che dilettano, « rallegrano il corpo; per lo vestito nobile i beni della fortuna, senza i quali rimanendo ignudo il buono euento facilmente varia no me, « natura.

Il papauero si prende pe lo sonno, & per la quiete, nel che ancora si

scuopre, & accresce il buono Euento.

FALSITA D'AMORE, OVERO INGANNO.

ONNA superbamente vestita, terrà con le mani vna serena, che

J guardi in vn specchio.

Il falso amante sotto la delicatura d'una leggiadra apparenza, & sotto la dolcezza delle finte parole, tiene per ingannare ascose le parti più deformi de suoi pensieri maluaggi, & per i piedi, & per l'estremità, come habbiamo detto altre volte, si prendono, & però gl'antichi dipingeuano

la serena in questo proposito.

Lo specchio è vero simbolo di fassità, perche se bene pare, che in esso specchio siano tutte quelle cose, che li sono poste innanzi, è però vua sola similitudine, che non ha realità, & quello, che gli si appresenta alla sinistra, viene alla destra mano, & medesimamente quello, che è dalla destra
viene alla sinistra; il che è tutto quello, che importa questo nome di fassità, come benissimo racconta il Pierio nel lib. 42.

F A M A.

D'lai, farà tutta pennata, & per tutto vi faranno tant' occhi, quante penne, & tra questi vi faranno molte bocche, & orecchie, nella destra mano terra vna tromba, così la descrisse Virgilio, & per piu chiarezza scriueremo le sue parole medesime, tradotte in lingua nostra, così:

La fama è vn mal, di cui non piu veloce E nessun altro, e di volubilezza Sol viue, & caminando acquista forze,

Et poco poi soggiunge.

Eveloce di piedi, & leggier d'ale

Vn mestro barredo, e grande, alquale quate

Piccola al timor primo, & poi s'inalza Fino alle stelle, & entra nellaterra, E tra i nuuoli ancora estende il capo.

Sono nel corpo piume, son tant' occhi, Di sotto vigilanti, & tante lingue,

Maras

(Marauiglia da dire) & tante bocche Suonano in lei, & tant' orecchie inalza, Vola di notte in mezzo il ciel stridendo, Et per l'ombra terrena ne mai china Glocchi per dolce sonno, & siede il gierno

Alaguardia del colmo d'alcun tetto, O sopra d'alte, & eminenti torri, Le gran città smarrendo, & si del falso, Come del vero è messaggier tenaçe.

FAMABVONA.

DONN A con vna tromba nella mano dritta, & nella fini dra con vn ramo d'oliua, hauerà al collo vna collana d'oro, alla quale fia per pe dente vn cuore, & hauerà l'ali bianche à gl'homeri.

La tromba significa il grido vniuersale sparso per gl'orecchi degl' huo-

mini.

Il ramo d'oliua mostra la bontà della sama, e la sincerità dell'huomo sa moso per opere illustri, pigliandosi sempre & l'oliuo, & il frutto suo in buo na parte; però nella Sacra Scrittura si dice dell'olio, parlandosi di Christo N.S. in sigura, O'eum essulum nomen tuum. & dell'oliua dice il Salmo, otiua frustifera in domo Domini: & per questa cagione soleuano gl'antichi corquar Gioue d'oliua, singendolo sommamente buono, & sommamente persetto.

Il cuore pendente al collo, fignifica, come narra Oro Apolline ne i suoi

Ieroglifici, la fama d'vn huomo da bene.

L'ali di color bianco, notano la candidezza, & la velocità della famabuona.

Fama cattina di Claudiano.

Onna con vn vestito dipinto d'alcune imaginette nere, come puttini con l'ali nere, & con vna tromba in mano, conforme al detto di Clau diano nel lib. della guerra Getica, contro Alarico.

Famaque nigrantes succineta pauombus alas.

Sono l'imaginette notate per quei timori, che si accrescono nel crescere la cattiua sama.

L'ali nere mostrano l'oscurità dell'attioni, & la sordidezza.

Fama chiara nella medegiia di Antinoo.

Na bellissima sigura nuda d'vn Mercurio con i talari a' piedi, & al capo, sopra il braccio sinistro tenghi con bella gratia vn panno, & in mano il caduceo, & nella destra per lo freno vn cauallo Pegaseo, che s'erga con i piedi in alto per volare.

La figura di Mercurio con i talari, & caduceo, fignifica la chiara fama percioche gl'antichi lo finsero nuntio di Gioue, e per lui s'intende il parlare cioè l'efficacia della voce, & del grido, che per tutto si spande, & si

diffonde.

I talari, & l'ale, che tiene in capo significano le parole veloci.

Il cauallo Pegaseo s'intende per la chiara sama di Antinoo velocemen

te portata, & sparsa per l'vniuerso.

Il freno d'esso cauallo gouernato da Mercurio, ci dinota, che la sama è portata dalle parole, & dalla voce, che suona dalle virtù degl' illustri satti degl'huomini, & che tanto più, ò meno cotal sama peruiene al mon-

# ICONOLOGIA

# FAMACHIARA.



do, quanto quella delle lingue, & dal parlare del gl'huomini è accresciuta, & sparsa.

Et il popolo Romano per honorare Domitiano sece battere in vna Medaglia il Cauallo Pegaseo significante la sama, che per il mondo di lui s'era sparsa; vedi Sebastiano Erizzo. Fame.

A Fame vien descritta da Ouidio nelle Metamorfosi al lib. 8. che in

nostra lingua cosi dice.

Ogn.occhio infermo Juo si stà seppulto. In vn'occulta, & cauernosa fossa Raro hà l'inculto crin ruuido, e sciolto E di sangue ogni vena ignuda, e sciolta,

Pallido, e cresto, magno, e oscuro hà il volto E deva pelle sol vestite l'ossa

E dell'ossa congiunte in vary modi Traspaien varie forme, e vary nodi. E per le secche coscie par gonfiato. La poppa che à la costa appesa pende: Sembra vna palla a vento senza fiato

De le ginocchia il nodo infuor si stende Ventre nel ventre suo non sicomp rende Ma il loco par che sia già ventre stato Rasembra in somma l'affamata rabbia D'oßa pn'anotomia, che l'anima habbia.

Fatica.

Onna giouane, mal vestita, di color verde, in mano terrà vn libro aperto, Aado i atto di leggerlo, & a cato vi serà un vitello, ò gioueco. La farica, secondo il detto di Cicerone nel 2. delle Tusculane, è vna ccrta operatione di grand'attione d'animo, ò di corpo, & si rappresenta vestita di verde, perche la speranza la ricopre, & la mantiene.

Si dipinge giouane, percioche la giouentù è atta alla fatica più d'ogn'altra età dell'huomo. Et Ouidio nel li.b 2.de Arte amandi volendo di-

mostrare, che nella giouentu si deue durar fatica, cosi dice.

Dum vires, animiq. sinunt tolerate labores lam veniet tacito curua senecta pede. Col libro si dimostra la fatica della mente, che s'apprende principalmente per mezzo de gl'occhi, come strada più facile di cognitione in ogni proposito all'intelletto. Quella del corpo si rappresenta per lo significato del giouenco conforme al detto d'Ouidio nel libro 15. delle Mezamorfosi doue dice.

Cade laboriferi credunt gaudere iuuenci. Fatica .

Onna robusta, & vestita di pelle d'asino in maniera, che la testa dell'asino faccia l'acconciatura de capelli, essendo quest'animale nato alla fatica, & à portare pesi: s'aggiungeranno ancora alla detta acconciazura due ali di Grue, & in mano terrà i piedi del medesimo vcello, il quale serue per memoria della fatica, perche è antica opinione, che i nerui dell'ali, & de piedi di Grue portati adosso, faccino sopportare ogni fatica ageuolmente, & senza alcun dispiacere, come auertisce Pierio Valeriano al libro 17.

Fatica estina.

7 Na giouane robusta, vestita d'habito succinto, e leggiero co le braccia nude, che con la destra mano tenghi vna falce da mietere il grano, & con la finistra vno scorreggiato strumento da batter il frumento, & appresso vi sia vn bue.

Giouane,& robusta si dipinge, per esser in questa età le sorze del corpo più che in altra vigorose, & anco più atta alle fatiche, come bene lo dimo-

stra Quidio lib. 15. Metamorfosi.

Fitque valens iunenis, neque enim robustior atas Vlla, nec pherior, nec qua magis ardeat plla.

L'habito fuccinto, & leggiero, & le braccia nude dimostrano la dispositione, & prontezza, che si richiede all'operatione, rimouendosi tutti l'impedimenti, come sono i vestimenti graui à quelli, che in tempo di gran cal do deuono efercitarsi alla fatica.

La falce, & il scorreggiato sono instromenti di opere di molta fatica, massime

146 ICONOLOGIA

massime, che si fanno nella stagione ardentissima dell'estate, nella quale ogni minima fatica è graussima, & sopra di ciò ne seruiremo del detto di Virgilio nel 4. della Georgica, oue dice.

Aestate laborem experiuntur.

Il bue, essendo posto da molti per simbolo della fat ica, sard maggiormente nota la nostra figura.

Fato .

H Vomo vestito, con amplissimo vestimento di panno di lino, starà riguardando nel cielo vna stella, che risplenda in mezzo à molta luce, la quale sia terminata da alcune nuuole da tutte le bande, dalle quali cada in giro sino à terra vna catena d'oro, così è descritta nell'ottauo libro dell'Iliade, & significa, secondo che riseriscono Macrobio, & Luciano, la cognuntione, & il legamento delle cose humane con le diuine. & vn vincolo dell'humana generatione col sommo fattore suo, il quale, quando li piace tira à se, & sà inalzare le nostre menti al più alto cielo, oue mai altrimente non potremo arriuare al nostro ssorzo terreno; però il diuin Platone vosse, che questa catena susse la forza dello spirito diuino, & del suo ardore celeste, dal quale sono bene spesso rapiti gl'animi di gran valore à segnalate imprese.

Si veste di lino, perche, come racconta il Pierio Valeriano nel lib. 40. gl'antichi Sacerdoti Egittij poneuano il lino per lo fato, rendendone ragione, che come il lino è frutto, & parto della luna, così anco sono li mortali soggetti alle mutationi del cielo. Et questa come anco la seguente imagine, habbiamo descritta conforme alla superstitione de gentili, esfendo cosa illecita à noi Christiani credere il fato, come dissusamente in-

segna S. Tomasso contra gentiles lib. 3. cap. 93.

Fato .

III Vomo vestito di panno di lino, per la ragione sopradetta, hauera in capo vna stella, nella man destra il Caduceo di Mercurio, nella sinistra vna cornacchia col suso, ma che il filo sia tronco nel mezzo.

Le raggioni, che si assegnano alle dette cose, sono queste primieramente, perche il sato si tiene per diuolgata opinione de sauij della gentilità, che consiste nella dispositione delle stelle, & che tutti li nostri humani affari, & importanti negotij trapassino, secondando il moto d'esso, però so-

pra il capo, come dominatrice si dipinge la stella detta.

Il Caduceo denota la potestà del fato, ouero vn certo diuino spirito, ò moto, per lo quale non solamente la mente nostra, ma tutte le cose create ancora diceuano esser mosse, & gouernate, & credeuano di più i gentili, che susse vn certo vincolo, co'l quale noi venissimo obligati, & ristretti con l'istesso Dio, & che con noi la necessità di questo medesimo adunasse tutte le cose.

Lo dipingeuano con la cornacchia, & co'l fuso, perche cosi si mostra il debolissimo silo de nostri giorni, attaccato alle potenze del cielo.

Fauore.

C'antichi fingeuano vn giouane ignudo, allegro, con l'ali alle spalle, Co vna benda à gli occhi, & co'piedi tremanti staua sopra vna tuota. Io non so vedere, per qual altro sine così lo depingestero, se non per dimostrare i tre sonti, onde scaturii cono, & deriuono tutti i sauori. Il primo è la virtù, significata per l'ali da gliantichi spesse volte, per mantenere la metasora del volo dell'ingegno. Il secondo è la fortuna, dalla quale diceuano hauer le ricchezze, & per quelle la nobiltà, le quali due cose principalmente danno, & mantengono il sauore viuo, & gagliardo, & la fortuna è dimostrata con la ruota, per la ragione da dirsi à no luogo. l'altra cagione del sauore è il capriccio, & inclinatione di chi sauorisce, senza alcun sine stabile, ò senza sprone d'alcuna cosa ragione nole, & questo vien significato per la cecità de gli occhi corporali, da quali s'impara esser corto il conoscimento dell'intelletto. & queste sono tre cagioni.

Si possono ancoracon queste medesime cose significare tre effetti d'esso, cioè l'ali l'ardire, che si ha dal fauore per impiegarsi a grand'imprese: la superbia, che toglie la virtù, & la conoscenza delle persone men
grandi, il che si nota nella cecità, & il dominio della fortuna, che per lo
più si conseguisce per mezzo de fauori, & ciò per la ruota si manifesta,
però questo si dice secondo il volgo, non douendo noi attribuire dominio
alcuno alla fortuna, dipendendo tutto dalla divina providenza. Et in
questo s'hà da seguitare la verità, insegnataci da S. Tomasso contra gen-

tiles li. 3. cap. 92. Fanore.

N giouane, armato, con vno scudo grande posato in terra, oue sarà depinto il mare con vn delfino, che porti sopra al dorso vn giouine, che suoni la lira, & con la mano dritta terra vno scettro abbassato ver so la terra.

Si depinge il fauore armato per l'audacia di scoprissi vigoroso nelle imprese di molta difficultà, alle quali spesso s'arrischia, & ne esce facilmente con honore.

Lo scudo è fegno, che i fauori sono difesa della fama, & della robba, co-

me esso è fatto per difesa della vita corporale.

Il Delfino nel modo detto, accenna la fauola d'Arione nobile sonatore, il quale per inuidia d'alcuni marinari, essendo gettato dalla barca nell'acque, si da questo pesce amoreuolmente portato alla riua, il qual'osfitio si può prendere in questo proposito, perche il fauore deue esser senza
obligo, & senza danno di chi lo sa, ma con vtile, & honore di chi lo riceue; le quali qualità si vedono espresse nell'attioni del delsino, che senza
suo scomodo porta il sonatore per l'acque, & gli salua la vita.

Si dice ancora esser portato vno, che è solleuato da sauore, & per mezzo d'essi facilmente viene à termine de suoi desiderij. In cambio del delsino si potrebbe ancora sare vna naue in alto mare, con vn vento, che le spiri in poppa, per dimostrare, che il sauore è l'aiuto, che s'hà per lo com-

pimento de desiderij.

Lo scer-

148 ICONÓLOGIAZ

Lo scettro piegato verso la terra è il segno, che dauano i Rè di Persia, per sauorire i vassalli, trouandogli la testa, perciò si legge nell'Istorie sa-cre, che Assuero Artaserse detto da gli scrittori prosani per sauorire Ester sua moglie, le toccò con lo scettro la testa.

Gl'antichi ancora, dipingeuono il fauore col dito più grosso della mano piegato, di che si può vedere la ragione appresso il Pierio, & altri

scrittori.

FECONDITA.

ONNA d'allegro, & giocondo viso, con grauità di matrona, coronata di senape, tenga nel grembo vna gallina con suoi pulcini à pena nati dua per oua, in terra sarà vna lepre con suoi parti mandati suora di fresco. Per antico costume la lepre è seruita in questo proposito, come ancora la pecora con gl'angelli, perche sono di propria natura animali secondissimi.

Si sa coronata di senape, perche il minutissimo seme di quest'herba sen za molta industria, ò diligenza del coltinatore, frà tutte l'herbe diniene tale, & di tanta grandezza, che è atta à sostenere gl'vcelli, che vi si po sano.

La gallina in grembo, con l'oua, che nascono due pulcini per oua, dimo stra la secondità di questo domestico vcello. Tali racconta il Pierio hauerne vedute in Padoua, & si legge ne gli scritti d'Alberto, che in vn certo luogo della Macedonia couando vna gallina 22. oua nel nascere surono ritrouati 44. pulcini.

Adoperauano ancora gl'antichi in questo proposito la pecora con due agnelli insieme legati, perche l'antiche Matrone, quando haueano partorito due sigliuoli ad vn parto soleuano sacrificare vna pecora con due agnelli à Giunone presidente dell'opulenza, & de regni, & aiutatrice delle

donne ne' parti.

Della lepre si legge, che è tanto seconda, che mentre dà il latte partorisce, & pone frà l'vno è l'altro parto pochissimo interuallo, & racconta Valerio Massimo d'vn'Isola, doue surono sorzati à partirsi gl'habitatori, per la gran copia, che vi era moltiplicata di questi animali. Però non sono mancati alcuni, che hanno detto, che i maschi concepiscono, partoriscono, & nodriscono i parti proprij, come sanno le semine stesse.

Fecondità nella Medaglia di Mamea.

Onna, che con la finistra tenga vn Cornocopia, & con la destra me-

ni per mano vn fanciullo.

Si fà il cornucopia, per adoprarsi ancora questa parola di secondità metasoricamente nella terra, ne gl'arbori, ne gl'ingegni, & in ogni altra cosa buona.

Fecondità nella Medaglia di Fauttina.

Onna sopra vn letto geniale, & intorno le scherzino due fanciulli.

FEDE NELLA MEDAGLIA

di Plautilla.

N huomo con vna donna, che si danno la fede stringendosi la destra mano.

FEDE

FEDE CHRISTIANA. DONNA in piedi sopra vna base, vestita di bianco, nella sinistra hauerà vna croce, & nella destra vn calice.

La Fede è vna ferma credenza, per l'autorità di Dio, di cose che per argomento non appariscono, nelle quali è fondata la speranza Christiana.

Si rappresenta sopra vna base, per dimostrare, che ella, come dice S. Am brogio lib. 1. de Patri, Abr.cap.2.tom.4. è la base Regina di tutte l'altre virtu, poiche senza di essa è impossibile piacere à Dio, come dice S.Pao-

lo ad Hebr.cap.11.

Et si fa in piedi, e non à sedere, con vn calice nella destra, per signissicare le operationi corrispondenti ad essa, essendo che, come attesta. S. Agostino lib. de fid. & oper. cap. 15. tom. 4. & S. Iacomo al cap. 2. Per sidem sine operibus nemo potest saluari, nec instificari, nam fides sine operibus mortua est, & ex operibus consumatur; si che con l'opere douemo seguitare la fede nostra, poiche quello veramente crede, il quale esercita con l'opere ciò che crede : dice S. Agostino sopra S. Matteo al cap. 1 1. Non enim satis est credere, sed videndum est pt credatur.

Et perche due principali capi d'essa Fede, come dice S. Paolo, sono credere in Christo Crocisisso, & nel Sacramento dell'Altare : però si dipinge

con la croce, & col calice. Fede Christiana.

7 Na vergine con habito bianchissimo sopra vna pietra quadrata, con la destra terrà eleuata vna Croce, & con essa vn libro aperto zuardandolo fissamente, & col dito indice della sinistra, additerà toccando quasi l'orecchio suo; lasciando da parte l'esplicatione dell'altre cose

già dette di sopra.

Si rappresenta col dito all'orecchio, & col libro aperto, percioehe due sono i mezi per apprendere la Fede santa, vno è l'vdito, & questo è il principale, dicendo S. Paolo ad Rom. cap. 10. Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi; l'altro è il leggere i libri Canonici, & questo è men potente: Viuus est enim sermo Dei, & efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti, pertingens vsque ad divisionem anima, ac spiritus compagum quoque, ac medullarum, & discretor cogitationum, o intentionum cordis. Dice il medesimo Apostolo ad Habr.cap. 4. oltre che ne significa, che alla Fede la pietra, come à fondamento s'appog giano tutte l'altre virtù, ne può anche dimostrare, che questa pietra fondamentale sia Christo: Petra autemerat Christus, il quale douemo credere (come veramente egli è) vero Dio, & vero huomo, Redentore del mondo. e principio d'ogni bene nostro.

FEDE CATTOLICA.

ONNA vestita di biando, che si tenga la destra mano sopra il petto, & con la sinistra terrà vn calice, & attentamente lo guardi.

Sono tre le virtù insegnateci nella noua, & vltima legge data per bocca di Christo N. S. come tre anella collegate vn dentro all'altro: ma la Fede è prima alle altre due, non potendo alcuno hauere, ne Speran-22, ne Carità senza essa, dalla quale queste dependono in questa vita.

necessariamente. Questa dunque si sà vestira di bianco, & bella di faccia, perche come il color bianco ci mostra la similitudine della luce, quale è cosa esistente, & persetta di sua natura, & il color negro ci mostra le tenebre, che sono solo privatione d'essa: così dobbiamo noi credere, che chi hà sede persetta, & formata oon la carità, habbia l'essere, & viva, & chi di questa sia priva, s'aunicini, ò sia in tutto prossimo alla privatione, & alla morte eterna; l'vno ci disse Christo S. N. in quelle parole. Qui credit in me etiam si mortuus sucrit vivet; l'altro s'hà del sacro Simbolo di Santo Achanasso. Hac est sides Cattholica, quam nisi quisque sideliter, sirmiterque crediterit saluus esse non poterit.

Mostra ancora la bianchezza del vestimento, che questa virtù, no s'acquista con l'introdurre le scienze nell'anima, come il color bianco à pani non si dà con colori materiali, ma solo s'acquista purificando il panno da gl'altri colori, così la sede quando è netta, l'anima con la gratia, & charità in modo, che non penna troppo all'inclinationi, che dando diletto, ne alle scienze, che sanno superbo; più essicacemente opera, & hà la sua persettione. Nota ancora questo colore, che facil cosa è deuiar da questa santa virtù, come è facile macchiare vn canidissimo vestimento, però dise

se l'Ariosto à questo proposito. Non par, che da gl'antichi si dipinga

Non par, che da gl'antichi si dipinga Che d'on vel bianco, che la cuopra tutta La santa Fè vestita in altro modo Che on sol puto, on sol neo la può far brutta.

E per questa cagione molti incorrendo, in vn solo errore, con pertinacia, sono à ragione ributtati dalla S. Chriesa, sapendosi, che. Qui in vno

diliquit factum est omnium reus.

La mano, che tiene sopra il petto, mostra, che dentro nel cuore si riposa la vera, & viua sede, & di quella saremo premiati, della quale dice San
Giouanni nell'Apocalissi al cap. 2. Esto sidelis vsq. ad mortem, & dabo tibi,
dicit Dominus, Coronam vita, non della finta, che molte volte si mostra nella mortificata apparenza de corpi.

Nell'altra mano tiene il calice, simbolo della Fede, doue si sostentano tutte le nostre speranze, & il sine de'nostri desiderii, essendo la Fede vna ferma credenza, diori d'ogni dubbio considata nel certo essere di Dio, &

prouidenza, & potenza di quello.

Fede Cattolica.

D Onna vestita di bianco, con l'elmo in capo, nella mano destra terrà vna candela accesa sopra vn cuore, & nella sinistra la tauola del-

la legge vecchia insieme con vn libro aperto.

La Fede come vna delle virti Teologiche tiene in capo l'elmo, per dimostrare, che per hauste la vera Fede si deue mantenere l'ingegno sicuro da colpi deil'armi nemiche, che sono le ragioni naturali de Filososi, &
le sossitiche ragioni de gl'Heretici, & mali Christiani, tenendo serma la
mente assa dottrina Brangelica, & a'diuini comandamenti, dicendo San
Gregorio nell'hombia 26. che: Fides non babet meritum, ebi bumana ratio prabet experimentum:

H libro

#### FEDE CATTOLICA.



Il libro con le tauole di Moise, sono il testamera di mono, & vecchio insieme, come principal somma di ciò, che si deue credite, che sono li commandamenti di Christo S.N. insieme con quelli della vecchia legge, per conformità del detto suo, che dice: Non sono venuto à destruggere la legge ma adempirla.

Il cuore in mano con la candela accesa mostra l'illuminatione della mente nata per la Fede, che discaccia le tenebre dell'infedeltà, & dell'i-gnoranza, dicendo S. Agostino sopra S. Giouanni el capitolo nono: cedtas est insidelitas, & illuminatio sides, però per antica ceremonia nel sacrificio della Messa, & in altri atti Ecclesiastici, si vede l'vso de lumi, & delle torcie accese, del che dissusamente tratta Stefano Durante, de ritib. Eccl. lib. 1. cap. 10.

K 2 FEDE

FEDE NELL' AMICITIA.

ONNA vecchia, & canuta coperta di velo bianco, col braccio de-stro disteso, & d'vn altro velo sarà coperta la destra mano.

I iene coperta la mano destra, secondo l'ordine di Numa Pompilio Rè de'Romani nel sacrifitio da farsi alla Fede, per dare ad intendere, che si ha da seruare la Fede con ogni sincerità all'amico, poiche: Fides (come dice l'itagora) est amores fundamentum, qua sublata tota amicitie lex, ius, vis, as ratio peribit.

Rappresentasi canuta, e vecchia, perche così la chiamò Virgilio, ilche dichiara vn'interprete, dicendo, che si troua più fede ne gl'huomini, che hanno per molti anni maggiore esperienza; & aggiunge per mostrare, che non basta conseruare la Fede per alcun tempo: ma bisogna che sia

perpetua.

Racconta di più Acrone, che sacrificando alla Fede il Sacerdote, si copriua non folo la destra mano con bianco velo, ma il capo ancora, e quasi tutto il corpo, per dimostrare la candidezza dell'animo, che deue essere compagna della Fede nell'amicitia.

FEDE MARITALE.

ONNA vestita di bianco, con le prime due dita della destra manotiene vn'anello, cioè vna fede d'oro.

FEDELT A.

ONNA vestita di bianco, come la Fede, con due dita della destra mano, tenga vn'anello, ouer sigillo, & à canto vi sia vn cane bianco. Si fa il figillo in mano, per segno di Fedelta, perche con esso si ferrano, e

nascondano li secreti.

Il cane perche è fidelissimo hauerà luogo appresso questa imagine per l'autorità di Plinio nel lib.8.dell'historia naturale, doue racconta in particolare del cane di Tito Labieno veduto in Roma nel consolato d'Appio Iunio, & Publio Silio, il quale, essendo il sopradetto Tito in prigione non si parti mai da giacere per quanto poteua vicino à lui, & essendo egli finalmente come reo gettato dalle scale gemonie supplicio che si vsaua inRoma à quelli, che erano condannati dalla giustitia, staua il cane intorno al corpo del già morto padrone, mostrando moltissimi effetti di dolore, & portando tutto il cibo, che gli si daua, alla bocca d'esso, essendo alla sine il cadauero gettato nel Teuere, il cane ancora di propria voglia vi si gettò reggendo sopra l'acque per buono spatio quel corpo con infinita meraulglia de'riguardanti.

Si legge anco in Erasto d'vn Caualier Romano, che haueua vn figliuolo vniconelle fasce, appresso al quale di continuo staua vn cane domestic o di casa, & auenne, che facendosi vn giorno nella Città alcuni giochi militari, one il Canalliere douena internenire, volle la curiofa.

fua mo-

#### DI CESARE RIPA:

## FEDE NELL' AMICITIA.

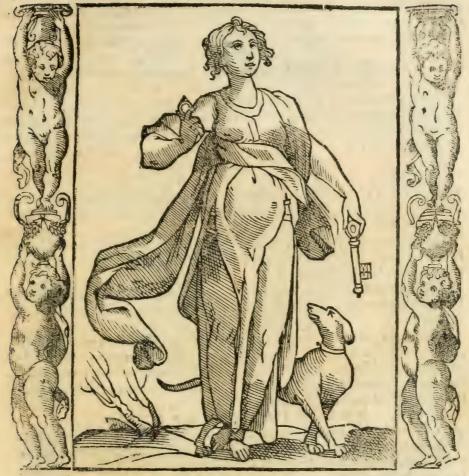

fua moglie interuenire alla festa, & hauendo serrato il fanciullo col cane in vna medesia stanza, conducendo seco tutte le sue serue, se ne andò sopra vn palco della casa, donde si poteua hauer della sesta trattenimento; vscì in quel tempo per vna fissura della muraglia vn'horribil serpente, & andatosene alla culla per vccider il bambino, sù dal cane assalito, e vcciso, restando esso solo insanguinato per alcuni morsi del serpe, à caso in quel combattimento del cane, & del serpe la culla si voltò sottosopra; la Balia allo spettacolo del sangue, & della culla riuersata, riaornata che sù conietturancio la motte del fanciullo, portò con lagrime al padre la falsa noua: egli infuriato per tali parole corse alla staza, & co yn colpo della spa da l'innocentiss. cane per merito di sidelta divise in due parti, poi piangendo andò verso la culla, & credendo vedere le tenere membra sbragendo andò verso la culla, & credendo vedere le tenere membra sbragendo andò verso la culla, & credendo vedere le tenere membra sbragendo.

K 3

nate

154 ICONOLOGIA

nate troud il fanciullo viuo, & sano con sua grandissima allegrezza, & maraniglia, poi accorgendosi del serpe morto, venne in cognitione della verità, dolendosi infinitamente d'hauer dato all' innocente animale la morte, in recompensa della rarissima fedeltà. Molt'altri essempij, raccontano diuersi altri auttori in questo proposito, à noi bastano questi.

Fedeltà.

Onna, vestita di bianco, con la destra mano tiene vna chiaue, & alli

Diedi vn cane.

La chiaue è inditio di secretezza, che si deue tenere delle cose appartenenti alla sedeltà dell'amicitia, il che ancora per singulare instinto di natura la sedeltà si significa per il cane, come si è detto in altre occasioni.

FELICITA NELLA MEDAGLIA DI Giulia Mammea con queste lettere.

FELICITAS PVBLICA.

ONNA, che siede in vn bel seggio regale, nella destra mano tiene il Caduceo, & nella sinistra il Cornucopia pieno di frutti, & inghirlandata di fiori.

La felicità è vn riposo dell'animo in vn bene sommamente conosciuto, & desiderato, & desiderabile, però si dipinge à sedere, col caduceo in se-

gno di pace, & di sapienza.

Il cornucopia accenna il frutto confeguito delle fatiche, senza le quali è impossibile arriuare alla felicità, che per mezzo d'esse si conosce, & desidera.

I fiori sono inditio d'allegrezza, dalla quale il felice stato non si divide giamai; significa ancora il caduceo la virtù; & il cornucopia la ricchezza, però felici sono tra di noi coloro, che hanno tanti beni temporali; che possono prouedere alle necessità del corpo, & tanto virtuosi, che possono alleggerir quelle dell'anima.

FELICITA ETERNA.

IOVANE ignuda, con le treccie d'oro, coronata di lauro sia bella, & risplendente, sederè sopra il cielo stellato, tenendo vna palma nella sinistra mano, & nella destra vna siamma di suoco, alzando gl'occhi in alto, con segni d'allegrezzà.

Giouane si depinge, percioche la felicità eterna non hà seco, se non allegrezza perpetua, sanità vera, bene incorrotto, & tutte le gratie particolari, che seguono la giouentù, & delle quali l'altre età sono molte di-

fettose.

Si sa ignuda, perche non ha bisogno di velarsi delle cose caduche della terra, ò per souuenire alla vita, ò per ornarsi, ma tutto il ben suo, & l'altrui nasce immediatamente da lei medesima.

l capelli d'oro sono i pésseri soaui di sépiterna pace, & sicura cocordia. In questo significato è pigliato l'oro acora da Poeti, che è la prima età incorrotta da gl'huomini, quando si viucua senza contaminare le leggi.

Ponsi à sedere sopra il cielo stellato, per dimostrare, che la vera felicità

#### FELICITA.

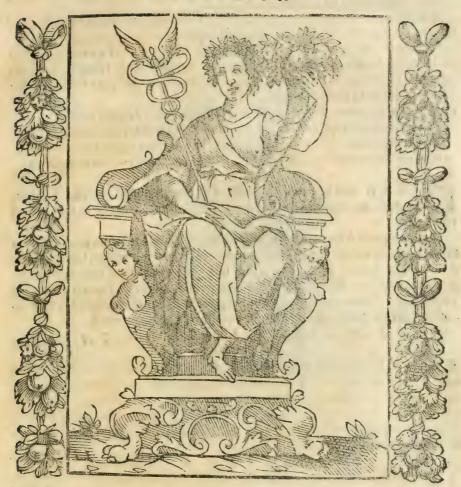

felicità, che solo in cielo si gode, non è soggetta al rapido corso delle stelle, & allo scambie uole monimento de tempi.

La corona del lauro con la palma mostra, che non si può andare alla selicità del cielo, se non per molte tribulationi, essendo vero il detto di S. Paolo, che dice. Non coronabitur nissi, qui legitime certauerit.

La fiamma ardente dimostra l'amor di Dio & il mirar alto la contemplatione di lui, perche in ambe due queste parti consiste la beatitudine, & la compita felicità.

FELICITA BREVE.

DONNA vestita di bianco, & giallo, che tenga in capo vna corona d'oro, sia cinta di varie geme, nella mano destra hauerà vn scettro, tenendo il braccio alto, al quale s'aunintichi con le sue frondi vna zuccha,

K 4

che for-

che forga dal terreno vicino à piedi d'essa, con la sinistra tenga vn baccile,

pieno di monete, & di gemme.

Il vestimento bianco, & giallo è inditio di contentezza, la corona, & lo scettro di signoria, & il baccile di gran ricchezze, nelle quali cose la breue, & vana felicità consiste, assimigliandosi alla zucca, la quale in breuifsimo spatio di tempo altissima diuentata, in pochissimo tempo poi perde ogni suo vigore, & cade à terra, il che è conforme à quel, che ne disse l'Alciato tradotto in nostra lingua.

Crebbe la zucca à tanta altezza,ch'ella A vn'altishmo Pin paßò la cima E mentre abbraccia in q̃fta parte,è in q̃lla I rami suoi superba oltre ogni stima

Il Pin sen rise, e à lei cost sauella Breue è la gloria tua; perche non prima Verrà il verno di neue, & giaccio cinto Che stà ogni tuo vigere del tutto estinto.

FERMEZZA.

ONNA con le membra grosse, d'aspetto robusto, vestita d'azzurro, & ricamato d'argento, come di stelle, & con ambe le mani terrà vna torre.

Questa figura è formata in maniera, che facilmente senza molta dichia ratione si può intendere, però per non ci trattenere, oue non bisogna, dico solo, che il color della veste con le stelle sisse scolpiteui sopra, mostrano sermezza, per similitudine della sermezza del cielo, il quale per la sua persettione, secondo il tutto, non è soggetto à mutatione locale, ne corrottiua, & non può in modo alcuno vacillare in alcuna parte.

# FERMEZZA ET GRAVITA dell' Oratione.

SCRIVE il Pierio nel primo libro de suoi Hieroglissici, che quando i Sacerdoti Egittij voleuano dimostrare in pittura la sermezza, & la grauità dell'oratione, faceuano Mercurio sopra vna base quadrata seuza piedi il che dimostraua la sermezza, & sorza delle parole esseguite, le quali senza l'aiuto delle mani, ò piedi possono per se stesse sare l'ossitio, che da loro s'aspetta.

FERMEZZA D'AMORE.

ONNA, d'ornatissimo habito vestita, per acconciatura del capo due ancore, che in mezzo con bella ligatura tengono vn cuore humano, con vn motto che lo circondi, & dica. Mensest sumissima.

FIVM 1. TEVERE.

I vede il Teuere rappresentato in molti luoghi in Roma, & particolarmente nel Vaticano in vna bellissima statua di marmo, che sta giacendo, & sotto il braccio destro tiene vna lupa, sotto la quale si veggiono due piecioli fanciullini, che con la bocca prendono il latte da esta. Sotto il medesimo braccio tiene vn'vrna, dalla quale esce acqua in grandissima copia, ha nella sinistra mano vn cornucopia pieno di varij frutti, e con la destra mano tien'vn remo, hà la barba, & i capelli longhi, & è coronato da vna bella ghirlanda di varij srutti, e siori.

Il Te-

#### FERMEZZA D' AMORE.

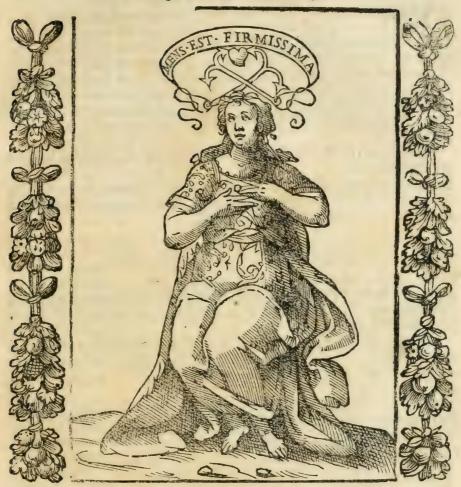

Il Teuere è fiume d'Italia, il quale esce dal destro lato dell'Apennino, & dinide la Toscana dall' Vmbria, e Campagna, come anco la città di Roma. Si dipingono i fiumi giacendo, per dimostrare, che la loro proprietà è

l'andare per terra.

I due piccioli fanciulli, che prendono il latte dalla lupa, si fanno per me moria di Romolo, e Remo fratelli, fondatori di Roma, i quali furono trouati alla riua del Teuere esposti, che pigliauano il latte da vna lupa.

Si corona detta figura in memoria delle vittorie de'Romani, che per ciò fi vede il ritratto in alcuni luoghi, che detta figura fia coronata non

solo de'fiori, e frutti, ma di lauro.

Il cornucopia con la diuersità de'frutti, significa la sertilità del paese,

Il re-

Il remo dimostra esser fiume nauigabile, & commodo alle mercantie. Teuere, come dipinto da Virgilio nel settimo dell Eneide.

Vado in ripa del fiume il padre Enea Da gl'oppi folti tra le spesse fronde Diede alle membra al fin breue riposo,

Parue ch' vscisse dal tranquillo siume

Vestito d' vn sottil ceruleo velo Et ecco il Dio del luogo, il Tebro stesso Et di frondosa canna cinto il crine.

Il vestimento del colore ceruleo si fa per dimostrare la chiarezza dell'acque, essendo all'hora più chiara, quando meglio riceue il colore del cielo, & però fu dimandato il Teuere Albula da principio, che poi da Tiberino Rè de gl'Albani nel Teuere sommerso su chiamato Tiberi, & hoggi Teuere.

Potrassi anco far il velo di color sauo, perche così lo dipinge Virgilio

nel 7. dell'Eneide.

Et multa flauus arena Tyberis. Et Horatio: Vidimus flauum Tyberin.

La ghirlanda di canna che gli da Virgilio conuiene à tutti i fiumi, perche facilmente nascono in luoghi acquosi.

ARNO.

7 N vecchio con barba, e con capelli longhi, che giacendo sia posato con vn gomito sopra vn vrna, dalla quale esca acqua, hauera questa figura cinto il capo da vna ghirlanda di faggio, & à canto vi sarà à giacere vn leone, il quale tenghi con le zampe vn giglio rosso, che l'vno, e l'altro dinotano l'antica arme di Fiorenza principal Città della Toscana, per mezo della quale passa l'Arno.

Dicesi che altre volte i Fiorentini si elessero per loro insegna frà tutti i fiori il giglio biancho in campo rosso: ma poi per alcune discordie nate tra di loro, come racconta Cristoforo Landini, elessero il giglio rosso in-

campo biancho.

Elessero parimente fra gl'animali il leone, si come Rè di tutti l'anima-

li, e fra gl'huomini eccellenti per il lor maggior sigillo Hercole.

Gli si da la ghirlanda del faggio per dinotare, che l'Arno, secondo che racconta Strabone, esce dal lato destro del monte Apennino da vn luogo

chiamato Falterona, oue è gran copia di faggi.

Scende questo fiume dal sopradetto luogo, da principio come vn ruscello d'acqua fra strani balzi, & straboccheuoli luoghi, & valli verso l'Occidente, & poi entrandoui molte forgiue d'acqua, torrenti, & fiumi si ingrossa, & lassando alla sinistra Arezzo, entra nel Fiorentino, & passa à Firenze, & la partisce in due parti, & quindi scendendo à Pisa parimente quella diuide, & poi corre alla marrina, oue finisce il suo corso.

Si può anco dipingere detta figura con il cornucopia, atteso, che doue

egli passa sono luoghi fertili di Toscana.

P 0.

A dinersi, & in particolare da Probo è stato dipinto il Pò, non soloche si appoggi, come gl'altri fiumi all'vrna, e che habbia cinto il capo di ghirlanda di canne, ma c'habbia la faccia di toro con le corna.

Dipin-

Dipingesi in questa guisa, perciòche (come racconta Seruio, & Probo) il suono, che sa il corso di questo siume, è simile al rugito del bue, come an co le sue ripe sono incuruate à guist di corna.

Per la dichiaratione della ghirlanda di canna, ci seruiremo dell'auttorità de gl'antichi, percioche loro coronauono li siumi di canne, perchecome habbiamo detto nella pittura del Tenere, la canna nasce, & cresce-

meglio ne i luoghi acquosi, che ne gl'aridi.

Si potrà anco dipingere questo siume vecchio con capelli, e barba longa canuta, & come habbiamo detto, che s'appoggi all'vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, e faccia sette rami, & in essa sia vn cigno, terrà convna delle mani il corno di douitia, e con l'altra vn ramo d'arbore, dal qual

si veda lagrimare humor giallo.

Hauerà in capo vna ghirlanda di pioppa, per mostrare non solo, chequesto siume è circondato da questi arbori, ma per memoria di questo che si racconta fauolosamente delle sorelle di Fetonte, il quale si fulminato da Gioue, & sommerso nel Pò, & esse trassormate in pioppe alla riua di questo siume, come anco Cigno Rè di Liguria in Cigno, che per ciò vi si dipinge, anco il detto vcello vedendosene di essi in detto siume gran quantità.

E questo siume notissimo in Lombardia, il quale nasce nel grembo dell'altissimo mote Vesalo dalli consini di Liguri Gabieni co chiarissimo, & breuissimo principio per l'alpi scende, & poi calando sotto terra risorge, & entra con sette bocche nel Hadriatico mare, onde si dice sar sette mari.

Per il cornucopia racconta Plinio nel 3. lib. che il Pò ingrossa nel nascimento della canicula, quando si strugono le neui, & è più rapido per li campi, che per li nauilij, ma non però si appropria nulla di quello che

toglie, & douc passa, quiui rimane più grasso, & divitioso.

Per dichiaratione del ramo, che stilla l'humor sopradetto, il Boccaccio nel 7. lib. della Genealogia delli Dei, dice che d'intorno al Pònascono diuerse spetie di arbori per la forza del sole senza esser piantati, onde circa il sine dell'estate, mentre che il sole comincia à declinare, sudano vin certo humore giallo in modo di lagrime, il quale si raccoglie con artisicio, & si compone in ambra.

ADIGE.

N vecchio, come gli altri, à giacere appoggiato ad vn'vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, sarà coronato di vna ghirlanda di diuersi siori, & frutti, & con la destra mano tenghi vn remo.

L'Adige hà la sua fontana, dalla quale esce nell'Alpi di Trento (secondo Plinio) & mette il capo nel mare Adriatico alle sossioni, oue è assai bel

porto.

Gli si dà la bella ghirlanda de varij siori, & frutti, per dimostrare che per doue egli passa, è ameno, & fruttisero, come bene dimostra Virgilio nella Buccolica, & nel nono lib. dell'Eneide quando dice.

Sine Padi ripis, Athesim seu propter amanum .

ICONOLOGIA 150

Il remo, che tiene con la destra mano, dinota esser questo nobil fiume. nauigabile, percioche per esso si conducono varie cose per l'vso de gli huomini.

N 1 L O.

Rappresentato in vna statua di marmo posta nel Vaticano di Roma. STA à giacere con chiome, e barba lunga, ha il capo inghirlandato di fiori, frondi, e frutti, giace con il braccio sinistro appoggiato sopra vna sfinge, quale ha la faccia fin'alle mammelle di giouanetta, & il resto del corpo di leone, fra la sfinge, & il corpo del Nilo si vede vscire gran. quantità d'acqua, tiene con la sinistra mano vn corno di douitia pieno di

frondi, fiori, e frutti, stanno sopra la persona di detto siume, com'anco sopra d'vn cocodrillo posto à canto ad esso sedici piccioli fanciullini, i quali con allegrezza mostrano di notare.

Il Nilo, come dice il Boccaccio nel settimo libro della geneologia delli Dei è fiume meridionale, che diuide l'Egitto dall'Ethiopia, e secondo la commune opinione nasce ne i monti di Mauritania presso all'Oceano.

Questo fiume si posa sopra alla ssinge, come mostro famoso dell'Egit-

to, oue passa questo fiume.

Metteuisi anco il cocodrillo, per esser'ancor'esso animale dell'Egitto, e

per il più solito stare alla riua del Nilo.

La gran quantità d'acqua, ch'esce nel detto modo, mostra l'inondation

del Nilo nella regione d'Egitto, e ne gl'altri paesi, oue egli passa.

Li sedici fanciulli fignificano sedici cubiti di altezza dell'inondatione del Nilo, che è stata la maggiore, che habbia fatto, e l'allegrezza de i putcini mostra l'vtile, che di tale inondatione cauano le persone di quei luoghi, che sono aridi, e secchi, per esser sottoposti alla gran forza del Sole. onde per tale inondatione si fanno li terreni sertili, & i paesi abondanti. che siò fignifica il cornucopia, & la ghirlanda.

TIGRE. Nella medaglia di Traiano.

H VOMO vecchio, che come gl'altri sta giacendo con l'vrna da vallato, & dall'altro vna Tigre.

Nasce questo siume nella maggiore Armenia nel piano di vn loco detco Elongosine, & girando in diuersi luoghi con dieci bocche, entra nel mare Persico.

Dicesi, c'hebbe questo nome di Tigre per la velocità, come anco, per-

che nel luogo, oue passa, si dice esserui quantità di queste sere.

DANVBIO. Nella medaglia di Traiano.

N vecchio, che si appoggi come gl'altri all'vrn2, la quale versi acci qua, & che tenghi coperta la testa con velo.

Copresi il capo con velo, perciòche non si sapeua di certo l'origine del

suo nascimento, onde Ausonio .... così dice:

Danubius perit caput occultatus in ore.

ACHEOLO.

A Quidio nel lib. 9. delle Metamorfosi vien descritto con barba, e capegli longhi, hà da vna banda della fronte vn corno, & dall'altra banda non vi essendo l'altro, si veda la rottura di esso, è ghirlanda. to di salce, & di canne; Et Ouidio nel luogo detto di sopra così fa mentio ne, quando esso fiume di se stesso dice doppò l'esser stato abbattuto da Hercole.

Io mi trouai scornato, e senza moglie Ben c'haggi con corone, e canne, e foglie Con doppio dishonor, con doppio affanno Di salce ascondo à la mia fronte il danno.

Tiene sotto all'yn de bracci doi yrne, da yna delle quali esce acqua, &

dall'altra no.

Acheolo è fiume famosissimo della Grecia, & nasce nel monte Pindo,& dividendo la Etolia dall'Arcadia, finalmente descende con il mare in-Malia.

Secondo che fauolosamente dicono i Poeti: Oneo promise Deianira sua figliuola, bellissima giouane, per moglie ad Hercole con questa conditione, che riducesse le acque del fiume Acheolo in vn sol letto, perche scorrendo con due allagaua tutti li frutti, & le biade di quei paesi, & saceua grandissimi danni, però dicesi, che Hercole dopo molte fatiche, combattendo con Acheolo cangiato in toro, lo vinse con rompergli, & torgli vn corno dal capo, che fù quando raccolse l'acque in vn sol luogo, & lo rese fertile, & abondante, & perciò si rappresenta con vn'vrna, che getti acqua, el'altra nò.

ACI.

E Descritto da Ouidio nel trigesimo libro delle Metarmorfosi, & Ga-latea di lui innamorata così dice:

Vn bel giouane in tanto in mezo al fonte 10 riconobbi alle fatezze conte Io veggio insino al petto apparir fuore Aci, se non che molto era maggiore Che ornata di doi corna hauea la fronte Lucide hauea le carni,e cristalline,

Di maestà ripiena, e di splendore E di corona, e canne ornato il crine,

Aci è fiume della Sicilia procedente dal monte Etna.

#### ACHERONTE.

Fiume infernale.

VESTO siume sarà di color tanè stinto, che getta per l'vrna acqua, e rena percioche Virgilio nel lib. 10. dell'Eneide così dice: Hine via Tartarei, que fert Acherontis ad vndas Aeftuat, atque omne Cocyti eructat a-Turbilus hic cano, vastaque voragine gurges. (rena.

GOCITO. Fiume infernale.

CARA questo siume di color tutto nero, & che per l'vrna getti acqua del medemo colore, perche Virgilio nel sesto libro dell'Eneide, così dice:

Cocytusque sinu labens circumfluit atro.

STIGE.

Palude Infernale.

NA Ninfa di color tanè oscuro, & che versi con l'yrna acqua del medesimo colore.

FLEGETONTE.

Fiume Infernale.

D I color tutto rosso, con l'vrna in spalla del medesimo colore, dalla quale versi acqua, & rossa, & bollente, per seguitare la sentenza di Dante al 14.canto dell'Inferno quando dice:

In tutte le tue quistion certo mi piaci Rispose, ma il bollor de l'acqua rossa

Douea ben soluer l'vna che tu taci.

INDO.

D I aspetto graue, & giouiale, con vna corona di siori, & frutti in capo, appoggiato da vna parte all'vrna, & dall'altra vi sarà vn camelo.

Indo è fiume grandissimo, il quale riceue sessanta fiumi, & più di cen-

to torrenti.

Si corona di fiori, & di frutti, in segno, che il paese rigato da lui è fertile oltre modo, & i suoi habitanti viuono politicamente.

Gli si mette à canto il camelo, come animale molto proprio del paese,

oue è questo fiume. GANGE.

Di aspetto rigido, con corona di palma in testa, s'appoggia da vna parte, come gl'altri siumi, all'vrna, & dall'altra parte vi sarà va minoceronte.

Gange gran fiume de gl'Indi nasce dal sonte del Paradiso.

Si rappresenta d'aspetto rigido, essendo li suoi habitanti poco dediti alla cultura, e per consequenza poco ciuili.

Gli si pone à canto l'animale sopradetto, come animale del paese, one

paffa quelto fiume.

GANGE.

Fiume come dipinto nell'esequie di Michel'Angelo Buonaroti in Firenze.

N vecchio inghirlandato di gemme, come l'altri fiumi, con l'vrna,
& à canto l'vcel grisone.

NIGER.

VOMO moro, con corona di raggi intorno alla testa, s'appoggi

all'vrna, & da vna parte vi è vn leone.

A questo siume per esser sotto la zona torrida gli si fanno i raggi in capo, di carnagione mora, come si vede l'habitanti doue egli passa, che sono mori, e quasi brugiati dal Sole.

Gli si mette à canto il leone, come animale principalissimo del paese

oue riga questo fiume.

FILOSOFIA.

ONNA giouane, e bella in atto d'hauer gran pensieri, ricoperta con vn vestimento stracciato in diuerse parti, talche n'apparisca la DI CESARE RIPA.

16

carne ignuda in molti luoghi, conforme al verso del Petrarca vsurpato dalla plebe, che dice:

Pouera, e nuda vai Filosofia.

Mostri salire vna montagna molto malageuole, e sassosa, tenendo vn libro serrato sotto il braccio.

Filosofia, secondo Platone, è vna notitia di tutte le cose diuine, natu-

rali, & humane.

E la Filosofia detta madre, & figliuola della virtù, madre perche dalla cognitione del bene nasce l'amore d'esso, & il desiderio d'operare in somma persettione cose lodeuoli, & virtuose; figlia, perche se non è vn'animo ben composto con molte attioni lodeuoli, fondato nella virtù, non suole stimare la Filosofia, ne tenere in conto alcuno i suoi seguaci: ma perche pare molto ordinario, e naturale, che la virtù, habito della volontà generi la scienza, che è habito dell'intelletto, però (essendo massime da Cicerone, & da Macrobio dipinta la virtù d'età senile, che caminando per via sassona alla sine ritrouarsi in luogo di riposo) si dourà fare la Filosofia giouane, come siglia, suor di strada, & per luogo dishabitato, per mostrare participatione del genio, & dell'inclinatione materna.

Si da poi ad intendere per la giouentu, la curiofità de'fuoi quesiti, e che è non men grata à gl'intelletti de'virtuosi, che sia à gl'occhi de gl'effeminati vna faccia molle, & lasciua, mostra ancora, che se bene alletta molti l'età bella, e fresca si fa nondimeno tirare indietro la difficultà della via,

& la pouertà mendica de'vestimenti.

Sta pensosa perche è solitaria, solitaria per cercare se stessa nella quiete suggendo li tranagli che trouaua nelle conuersationi mondane.

E mal vestita perche vn'huomo, che fuor de'luoghi habitati attende a

se stesso poca cura tiene de gl'adornamenti del corpo.

E anche mal vestita forse perche non auanza tanto à bussoni nelle corti de'Prencipi, che se ne possano vestire i Filosofi, & virtuosi, talche si può credere, che da quel tempo in qua, che il Petrarcha l'vdì chiamare pouera e nuda, ancora non habbia cangiato cognitione, ò risarcite le vestimenta.

Il libro ferrato, che tiene fotto il braccio ci mostra i secreti della natura, che dissicilmente si sanno, & le loro cagioni, che dissicilmente si posfano capire, se col pensiero non si sta considerando, & contemplando minutamente la natura de corpi sodi, & liquidi, semplici, & composti, oscuri, & opachi, rari, & spessi, le qualità essentiali, & accidentali di tutte le cose, delle piante, delle pietre, dell'herbe, de siumi, delle minere, de gl'effetti me teorologici, della dispositione de Cieli, della forma del moto, dell'oppositioni, & influenze, dell'anima humana, e suo principio, della sua essenza, & delle sue parti, della sua nobiltà, & felicità delle sue operationi, & sentimenti, con altre moltissime cose non dissimili da queste medesime.

In diuerse altre maniere si potrebbe rappresentare la Filosofia, à noi basti hauerla satta così per la facilità di chi legge, & per non hauere à consonderci con gli enigmi suori della chiarezza di quelle cose, le quali

164 ICONOLOGIA

portano confusione ancora à gli scritti de migliori Auttori, & però molte con facilità se ne possano, & fabricare, & dichiarare, comprendendose da questa sola, che la filosossa è scienza nobilissima, che con l'intelletto tuttauia si persettiona nell'huomo, che è poco stimata dal volgo, & sprezzata da signori ignoranti, s'esercita in cose dissicili godendo al sine tranquillità di mente, & quiete dell'intelletto.

FILOSOFIA.

Come depinta da Boetio in consolatione philosophica.

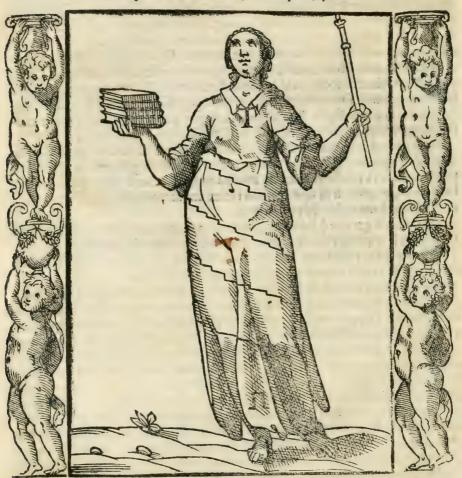

DONNA in piedi, che mostra nel sembiante d'esser degna di grandihonore, & riuerenza.

Con gli occhi riuolti al Cielo con più nobile, & più acuta potenza vi-Gua, che non hà il comun corso de gli huomini.

Il co-

Il color della carnagione è di vago, & fopranaturale colore.

Le sue veste sono di soccilissimo silo, composte con mirabile artisitio, & di color lustro, nondimeno al quanto caliginoso, e sesteo, a separciate in alcuni luochi.

Nell'estrema parte di derto vestimento vi è vn P greco, & nella parte superiore vi è vn T & tra l' vna, e l'altra sertera vi sono certo madi à modo di scala designati, per i quali dalla più bassa, & inferiore settera si ascende alia soprana.

Con la destra mano tiene alcuni libri, & nella finistra hauerdyn,

Scettro Regale.

FLAGELLO DI DIO.



VOMO vestito di color rosso, nella mano destra tengo vino se rza, & nella sinistra vin fulmine, essendo l'aria torbida, & il terreno L done

doue stel pieno di locuste, si prende il sesso per lo vigore, & per la possanza

lopra i colpeuoli, & scelerati.

Il color rollo, lignifica ira, & vendetta, la sferza è la pena à gli huomini più degni di perdono, per corregerli, & rimenarli nella bona via, secondo il detto. Quos amo, arquo, & castigo.

Il fulmine è segno del castigo di coloro, che ostinatamente perseuerano nel peccaso, credendosi alla fine della vita ageuolmente impetrare da

Dio perdono.

Significa etiandio il fulmine la caduta d'alcuni, che per vie torte in inginte sono ad altissimi gradi della gloria peruenuti, oue quando più superbamente siedono non altrimente, che folgore precipitosi, cascano nelle miserie, & calamità.

Per le locuste, che riempono l'acre, & la terra s'intende l'vniuersal castigo, che Iddio manda alle volte sopra i popoli, accendandosi l'historia de flagelli d'Eitto, mandati per cagione della pertinacia, & oftinata vo-

FORTEZZA. glia di Faraone.

ONNA armata, & vestita di color lionato, il qual color significa fortezza, per esser somioliante à quello della color significa donna, ad vna colonna, perche delle parti dell'edifitio, questa è la più forte, che l'altre sostiene; à i piedi di essa figura, vi giacerà vn leone, animale da gliEgittij adoperato in questo proposito, come si legge in molti scritti. FORTEZZA.

ONNA armata, & vestita di lionato, & se si deue osseruare, la fino somia, hauerà il corpo largo, la statura dritta, l'ossa grandi, il petto carnofo, il color della faccia fosco, i capelli ricci, & duri, l'occhio lucido, non molto aperto; nella destro mano terrà vn'asta, con vn ramo di rouere & nel braccio sinistro vno scudo, in mezo del quale vi sia dipinto vn leone

che s'azzuffi con vn cignale.

L'essercitarsi intorno alle cose difficili, conuiene à tutte le virtu particolari, nondimeno la Fortezza principalmente ha questo riguardo, e tutto il suo intento è di sopportar ogni auuenimento con animo inuitto, per amor della virtù. Si fa donna, non per dichiarare, che à costumi feminili debba auuicinarsi l'huomo forte:ma per accommodare la figura al modo di parlare, ouero perche essendo ogni virtù specie del vero, bello, & appetibile, il quale si gode con l'intelletto, & attribuendosi volgarmente il bello alle donne, si potrà quello con queste conuenientemente rappresentare ò più tosto, perche come le donne, priuandosi di quei piaceri, à quali le ha fatte piegheuoli la natura, s'acquistano, e conservano la fama di vn'honor singolare, così l'huomo forte, co'rischi del proprio corpo, in pericoli della iste sa vita, con animo acceso di virtu, fa di se nascere opinione, e fama di grande stima, non deue però ad ogni pericolo della vita esporsi, perche co intentione di fortezza, si può facilmente incorrere nel vitto di temerario, d'arrogante, di mente catto, & d'inimico di natura, andando à pericolo di strugger se stesso, nobil fattura della mano diDio, per cosa non equivalete alla

FORTEZZA.



alla vita donatagli da lui. Però si dice che la fortezza, e mediocrità determinata, con vera raggione. Circa la temenza, & confidenza de cose graui, & terribili in sostenerle, come, & quando conuiene, à fine di non fate cosa brutta, & per sar cosa bellissima, per amor dell'honesto, sono i suoi ec cessi quelli che la sà troppo audace, come la diceuamo pur hora, & la temidità la quale, per mancamento di vere ragioni, non si cura del male im minente, per ssuggire quello, che falsamente crede che le stia sopra; & come non si può dir forte, chi ad ogni pericolo indesserntemente hà desiderio, & volotà d'applicarsi, co pericolo cosi ne anco questo, che tutti si sugge per timore della vita corporale, per mostrare che l'huomo forte, sà dominarealle passioni dell'animo, come anco vincere, & superare gli oppressori del corpo, quando n'habbia giusta cagione, & essendo ambi spet-

ranci aila felicici della vita politica. Si fà donna armata col ramo di roue re in nano, perche l'armatura mostra la fortezza del corpo, & la rouere quella dell'animo, per resister quella alle spade, & altre armi materiali, & sode; questa al sossiar de'venti aerei, & spirituali, che sono i vitij, & difetti, che ci thimolano à declinar dalla virtu, e se ben molti altri alberi potrebbono si goificare questo medesimo, sacendo ancor essi resistenza grandissima alia forza de'remporati, nondimeno si pone questo come più noto, & adoprato da Poeti in tal proposito, sorse anche per esser legno, che resta grandemente alla sorza dell'acqua, serue per edistij, & resiste à pesi grani per lungo tempo, & maggiormente perche da questo albero, da'Latini det to robur, chiamamo gl'huomini sorti, e robusti.

Il color della veste simile alla pelle del leone, mostra, che deue portarsi nell'imprese l'homo, che da questa virtà vuol che l'honor suo deriui, come il leone, il quale si manifesta nell'apparenza di color lionato, & è animale che da se stesso à cose gradi s'espone, e le vili con animo sdegnoso aborrisce, anzi si sdegnaria porsi a l'esercitar le sue forze con chi sia apparentenente inferiore, e così può andare à pericolo di perder il nome di sorte l'huomo che con stratij di donne, di fanciulli, d'homini infermi, ò essemina ti vuol mostrarsi poderoso del corpo, nè l'animo è lodeuole, ilquale à così vili pesseri s'impiega; onde vien da molti ripreso Virgilio, che facesse à cui la speranza delviuere venia nodrita dalle lagrime, che n'hauca in abonianza, & non dalla spada che sorse non hauea mai tocca. Forti si dicono sasone, e Dauid Rènelle sacre lettere, sorte si dice Hercole nelle sauole de Poeti, & molt'altri in diuersi luoghi, c'han cobattuto, & vinti i leoni.

L'asta significa, che non solo si deue oprar sorza in ribattere i danni, che ponno venire da altri, come si mostra con l'armatura di dosso, e col scudo, ma anco reprimendo la superbia, % arroganza altrui con le proprie sorze. L'a ta nota maggioranza, e signoria, la quale vien facilmente acquistata per mezo de la Forcezza. I segni di sissonomia son tratti da Aristotile per non mancar di diligenza in quel che si può sare d proposito.

Il leone auzuritto con il cignale, dice Pierio Valeriano lib. 2. che fignifica la fortezza dell'animo, e quella delcorpo accompagnate, percioche il leone va con modo, e con misura nelle attioni, & il cignale senza altrimen ti pensare si sa innanzi precipitosamente si sa innanzi ad ogni impresa.

Onna che con vna mazza simile à quella d'Hercole sussoghi vn gran leone, & a'piedi vi sia la faretra con le saette, & arco. questa sigura è cauata da vna bellissima medaglia, vedi Pierio nel lib. 1.

Portezza a'animo, & di cerpo.

Onna armata di corazza, elmo, spada, e lancia, nel braccio sinistro, te
nendo vno scudo con vna testa di leone dipintani, sopra alla qual stà
vna mazza, per questo s'intende la fortezza del corpo, & per il capo di leo
ne, la generosità dell'animo, e si vede così in vna medaglia molto antica.

Fortezza

16

Portezza, & valore del corpo congionto con la prudenza, & virtà dell'animo.

Onna armata di corazza, elmo, & scudo, nella destra mano habbia vna spada ignuda, intorno alla quale vi sia con bei giri auuolto vn serpe, & sopra l'elmo habbia vna corona di lauro co oro intrecciata, con vn motto per cimiero, che dica: HIS FRV GIBVS. La spada significa la fortezza, & valor del corpo, e la serpe la prudenza, & virtà dell'animo, co le quali due virtà spesse volte si vedono salire l'huomini di vile conditione alla trionfal corona d'alloro, cioè ad alti honori della militia.

Fortezza del corpo congiunta con la generosità dell'animo.

Onna armata, come s'è detto; nella destra téga la claua d'Hercole, in capo per elmo vna testa di leone, sicome si vede nelle statue antiche.

D ONNA con gl'occhi bendati, sopra vn'albero, convn'asta assai lunga percuota i rami d'esso, e cadano varii il percuota i rami d'esso, & ne cadano varij istromenti appartenenti à warie professioni, come scettri, libri, corone, gioic, armi, &c. Et così la dipinge il Doni. Alcuni dimandano Fortuna quella virtù operatrice delle stelle, le quali variamente dispongono le nature de gi'huomini, mouendo l'appetito sensitivo, & per mezo di quello inclinado anco in certo modo senza sforzarlo l'appetito ragioneuole, in modo che non ne senta violen-\*2 nell'operare:ma in questa figura si pigli solo per quel successo casuale, che può essere nelle cose, che senza intentione dell'agente rarissime volte suol auuenire, il quale per apportare spesse volte, ò gran bene, ò gran male, gli huomini che non sanno comprendere, che cosa alcuna si possa faresenza l'intentione di qualche agente, hanno con l'imaginatione fabricata come fignora di quest'opre questa che dimandano Fortuna; & è per le bocche dell'ignoranti continuamente. Si dipinge cieca communemente da tutti gl'autori gentili, per mostrare che non fauorisce più vn'huomo che vn'altro, ma tutti indifferemente ama, & odia, mostrandone que'segni che'l caso le appresenta, quindi è ch'essalta bene spesso a'primi honori vn scelerato, che sarebbe degno di supplicio, & vn'altro meriteuole lascia cadere in miseria, e calamità. Però questo dico secondo l'opinione de gentidi,e che suole seguir il volgo ignorante, che non sa più oltre: ma la verità è, che il tutto dispone la divina providenza, come insegna S. Tomaso lib.3. contra gentes cap.92.citato di sopra. Gli huomini che stanno intorno all' albero danno testimonio di quel detto antico che dice: Fortuna sua quisque faber, perche se bene alcuno potesse esser (come si dice) ben fortunato, nondimeno s'egli non è giuditioso in drizzare il camino della vita sua per loco conueniente, non è possibile, che venga à quel fine, che desideraua nelle fue operationi. Fortuna.

Onna à sedere sopra vna palla, & à gl'homeri porta l'ali.

Donna co'l globo celeste in capo, e in mano il cornucopia. Il globo cele ste dimostra, si come egli è in continuo moto, così la fortuna sempre moue, e muta saccia a ciascuno hor inalzado, & hor abbassado, e perche

3 pare

pare che ella sia la dispensatrice delle ricchezze, & delli beni di questo mondo; però se le sa anco il cornucopia, per dimostrare, che non altrimenti quelli girano di mano in mano, che saccia il globo celeste, onde, disse Ausonio Gallo: Fortuna nunquan sint tintodem stata si more mouetur, variet de mutat vice. I summa in mum vetti, ac virsa enge Può anco significare il cobo, che la Fortuna vien vinta, & superata dalla disposicione celesse, la quale è la gionata, & retta, dal Signore della Fortuna, & della Natura, secondo quello ch'egli ha ordinato ab eterno.

Fortuna bu ma.

Nella medaglia di Antonino Get 1.

Onna à sedere, che si appoggia con il braccio destro sopra vna ruora, in cambio del globo celeste, & con la sinistra mano tiene vn. cornucopia.

Fortuna infelice.

Onna sopra vna naue senza timone, & con l'albero, & la vela rotti dal vento.

La naue è la vita nostra mortale, la quale ogn'huomo cerca di condurre à qualche porto tranquillo di riposo; la vela, e l'albero spezzato, & gl'altri arnesi rotti, mostrano la prinatione della quiete, essendo la mala fortuna vn successo infelice, suor dell'intedimento di colui che operaper elettione.

Fortuna gioueuole ad Amore.

Onna la quale con la mano destra tiene il cornucopia, & la sinistrasara posata sopra al capo di vn Cupido, che le scherzi d'intorne
alla veste.

Fortuna pacifica, ouero clemente. Nella medaglia di Antonino Pio.

Na bella donna in piedi, che con la destra mano si appoggi sopraventimone, & con la sinistra tiene vn cornucopia con lettere. COS.

IIII. Et altre FORTVNA OPSEQVEN. ET S. C. Fù rappresentata questa Fortuna in Roma nel consolato quarto di Antonino Pio, nonzad altro sine, che à gloria, & honor suo, dimostrandosi per questa figura la sua prospera, e benigna Fortuna, ilche le lettere intorno ad esta l'esprimono, significandosi per quelle essere à questo Prencipe la Fortuna obediente, & compiacenole; & quantunque varij siano nel mondo gli mouimenti di questa, essendo la Fortuna, secondo i Gentili, vna Dea mutatrice de Regni, & subita volgitrice delle cose mondane; nondimeno per dimostrare la selicicà dell'Imperio di questo Prencipe gli segnorno nel rivuerso della sopradetta me laglia, vna buona, & serena Fortuna pacifica.

La Dea Fortuna oltre molti altri cognomi, su anco da i Romani chiamata Obsequens, cioè indulgente, ouero clemente, si come nelle antiche incrutioni si legge, & particolarmente à Como si troua in vn sasso, in cui quelle lettere si veggono scritte. Fortuna obsequenti ord.

Com. ns, see projaluse Cinium suscepto. Vedi Sebastiano Erizzo.

Fortuna.

Fertuna.

Onna che con la destra mano tiene vn cornucopia, & vn ramo d'alloro, con la sinistra mano s'appoggia ad vn timone; signissicando, ch'ella sa trionsare chiunque vnole, & la dimostratione di ciò si rappresenta con il ramo dell'alloro.

Fortuna aurea.

Nella medigi a a Adriano .

7 Na bellissima donna, che giace in vi letto sternio con vi timone

alli piedi.

Questa è quella Fortuna aurea, che in camera de gl'Imperadori si soleua ponere mentre viueuano, & che reggeuano l'Imperio, come per laloro Fortuna.

FORZ.1.

ONNA robusta, con le corna di toro in testa, à canto terrà vn'elefante, con la probosside dritta; perche volendo l'Egittij significare
vn'huomo forte lo dimostrauano con quest'animale, come si legge in Oro
Egittio nel lib secondo de'suoi seroglifici; le corna ancora, e spetialmente
il toro, mostrano questo medesimo; onde Catone presso à Cicerone nel libro della vecchiezza dice che quando egli era giouane non desideraua le
forze ne d'vn toro, ne d'vu elefante, prendendo questi due animali come
più sorti, & gagliardi de gl'altri.

Forzad Amore.

Vpido con l'ali alle spalle, con l'arco, & le saette in mano, & con la fai etra al sianco, la mano sinistra alzata verso il Cielo, donde scendono alcune siamme di suoco, insieme con molte saette spezzate, che gli piouano intorno da tutte le bande, mostrandosi così, che Amore può tanto che rompe la forza di Gione, & incende tutto il mondo, così è dipinto dall'Alciato in vno Emblema, così dicendo:

Atigerum sulman fregit veus aliger, igne Dum demostrat vei est, sontior ignis Amor, Per signisteare questo medelimo, l'istesso autrore descriue Amore in vn

carro tirato da leoni, come si vede nell'istesso luogo.

Forza a' amme fi mul'acqua come interra.

Anciullo ignudo, con l'ali à gl'omeri, con la destra mano tiene vnpesce, & con la sinistra vn mazzo di sieri, così l'Alciati dal Greco lo tradusse.

Nud s Amo viet, ve rid t placiduq; tuetur? Altera sed mare ü flores gerit altera fis e, Nec sa ulas, ve que coreu estette bibet, selle ent tere euro, act, etque mari.

Forza minore. da meggur ferzu inperata.

Per esprimere gl'antichi questo concetto, il quale è piu conucniente all'emblema, che à quello che si appartiene à noi di trattare, dis ingenano vna pelle d'hiena, con vn'altra di l'antera appresso per l'especienza che si vede nella contrarietà di questi due animati, & per l'especto delle loro pelli, perche stando vicine quelle della hiena si quasta. E cerrempe quella della pantera, ilche anniene ancora relle per ne cen, quila, le

L 4 quali

## FORZAD' AMORE SI NELL' ACQUA.

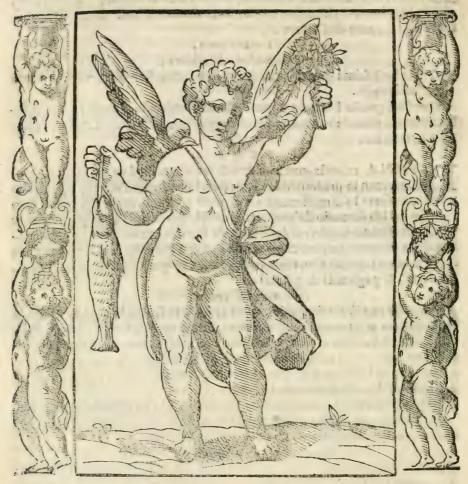

quali auuicinate alle penne de gl'altri vcelli, fanno che si tarmano, & vanno in pezzi. Il tutto racconta dissulamente Pierlo Valeriano. Però volendosi rappresentare vna sorza dall'altra superata, si potrà fare, conporre dinanzi à gl'occhi la memoria di questi essetti, in quel miglior modo, che al pittore parerà, che possa dilettare, e star bene.

Forza.

Onna armata di corazza, & elmo in capo, con la destra mano tenghi vna spada ignuda, & con la finistra vna facella accesa, & à canto vi sia vn leone che stia in atte siero, & che vecida vn'agnello.

ONNA che in ciascuna mano tenga della cicuta, la quale è da Virgilio nella Buccolica dimandata fragile dicendo. Hac te nos fragili donabimus ante cicuta. Alla quale poi si assomigliano

tutte le cose che meno hanno nome di fragilità.

Fragilità.

Onna vestita d'vn sottilissimo velo, nella destra mano tiene vn ramo di tiglio, & con la finistra vn gran vaso di vetro sospeso ad vn filo. Il velo le conuiene perche ageuolmente si squarcia- Il tiglio da Virgilio nel libro secondo della Georgica è detto fragile, & il vaso di vetro sospeso dal filo, non ha bisogno d'altra dichiaratione, per essere il vetro ageuolmente bello, & facile à spezzarsi, fragile medesimamente è il sesso feminile, & s deue dare ancora la corrispondenza di questo.

Fragilità Humana.

Donna con faccia macilente, & afflitta, vestita poueramente, tenga con ambe le mani molti di quei bamboli d'acqua agghiacciata, che pendono il verno da'tetti delle case, li quali bamboli dice il Pierio Valeriano che erano da gl'antichi Egittij posti per la fragilità dell'humanavita:non sarebbe anco discoueniente fare, che questa figura mostrasse, per la grauezza de gl'anni d'andare molto china appogiandosi ad vna fieuole canna, per esfere anc'essa vero simbolo della fragilità, come la vecchiezza alla quale quando vn huomo arriua facilmete sente ogni minima lesione, & facilmente ne rimane oppresso. Notarono alcuni ancora la fragilità humana, con quelle bolle che fà l'acqua, che paiono in vn subito qualche cosa,ma tosto spariscono, & non senza ragione.

FRAVDE.

ANTE dipinge nel suo inferno la fraude con la faccia di huomo J giusto, & con tutto il resto del corpo di serpente, distinto con diuerse macchie, e colori, e la sua coda ritirata in punta di scorpione, ricoperta nell'onde di Cocito, ouero in acqua torbida, e nera, così dipinta la dimãda Gerione, e per la faccia d'huomo giusto si comprende l'estrinseco de gli homini fraudolenti, essendo di volto, & di parole benigne, nell'habito modesti,nel passo graui,ne'costumi,& in ogn'altra cosa piaceuoli; nell'opere poi nascoste sotto il finto zelo di religione, & di charità, sono armati d'a-Autia, & tinti di macchie di sceleragine, talmente, che in ogni loro operatione alla fine si scopre piena di mortifero veleno, & si dice esser Gerione, perche regnando costui presso à l'Isole Baleari, con benigno volto, co parole carezzeuoli,e con ogni fumiliarità, era vso à ricenere i viandanti,e li amici, poi sotto color di quella cortesia, quando dormiuano l'vecideua, co me raccontano molti scrittori antichi, e fra'moderni il Boccaccio nella. geneologia de i Dei. Fraude.

Onna có due faccie, vna di giouane bella, l'altra di vecchia brutta, sarà nuda fino alle mamelle, farà vestita di giallolino fin'à meza gaba, haura i piedi simili all'aquila, e la coda di scorpione, vededosi al par delle

gambe,

FRAVDE.

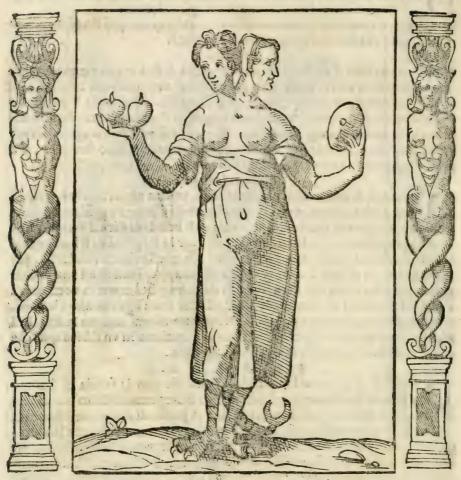

gambe, nella destra mano terrà due cuori, & una maschera con la sinistra.

Fraude è vitio che vuole inferire mancameto del debito offitio del bene, & abondanza d'inuentioni nel male, singendo sempre il bene, & s'esse guisce col pensiero, con le parole, & con l'opere sotto diuersi inganacuoli colori di bontà, & ciò si dimostra con le due faccie.

Il giallolino fignifica tradimento, inganno & mutatione fraudolente. I due cue ri fignificano le due apparenze, del volere, & non volere vnacofa medefima.

La maschera dinota, che la Fraude sa apparire le cose altrimenti da quel che sono per compire i suoi desiderij.

La coda di scorpione, & i piedi dell'aquila, fignificano, il veleno afcoso.

coso, che fomenta continouamente, come vcello di preda, per rapire altrui, ò la robba, ò l'honore.

Fraute

Onna che tenga in mano vna canna con l'hamo, col quale habbia preso vn pesce, & altri pesci si vedano in vn vaso già morti, perciòche Fraude, ò ingauno altro non è, che fingere di fare vna cosa buona, & fuori dell'opinione altrui farne vna cattina, come fà il pescatore, che porgendo mangiare a pesci, gli prende, & amazza.

Frande, de l' Ariosto.

Hauea un piacenol viso, habito honesto, Era brutta, e deforme in tutto il resto: Vn'humil volger d'occhi, vn andar grane, Ma nascondea queste fatezze prane Vn parlas si benigno,e si modesto Che parea Gabriel, che dicesse Aue

Con lungo habito, e largo, e fotto quello Attofficato hauea sempre il coltello.

ONNA con habito spedito, scappigliata, con l'ali alle spalle, & on yn fanciullo in braccio, & che stia in habito di fuggire.

Fuga.

Onna vestita leggiermente, alata, in atto di suggire, con le treccie sparse, & che volti la schiena.

Dipingesi alata, perche la Fuga non è Fuga se non con prontezza. Li capelli sparsi dinotano la poca cura, che si tiene di se stesso in caso

di subita Fuga. .

Si veste d'habito leggiero, perche non deue hauere cosa alcuna, che gli dia impedimento.

Si fa con la schiena riuolta, perche in latina locutione voltar la schiena

non vuol dir altro che fuggire.

Fuga Popolare.

Onna che similmente sugga: ma tenga con ambe le mani vno scia-mo d'api, sotto il quale vi sia vn grandissimo sumo.

Questo l'habbiamo per tal significaro da gl'Egitij, & si vede per esperienza, che l'api da nessun'altra cosa, più che dal sumo s'allontanano, & confusamente si mettono in fuga, come alle volte si vede vn popolo sollewarsi per leggierissima, & picciolissima cagione.

FVRIE.

ANTE nell'Inferno dipinge le Furie, donne di bruttissimo aspet-to, con vestiti di color negro, macchiate di sangue, cinte con serpr, con capelli serpentici, con vn ramo di cipresso in vna mano, nell'altra con vna tromba, dalla quale esce fiamma, & sumo nero, & son finte da gli antichi Poeti, donne destinate à tormentare nell'inferno l'anime. de malfattori.

Furie.

Adendo giù fan ombra all'empio viso Cocciati in due gran caue onde vn1 luce I minor serpidel viperes crine Eglocche son sous la trista fronte

Spauentouole vien, simile à quella, Che tal'hor vinta da caneati persi

176 ICONOLOGIA

Quasi piena di sdegno, e di vergogna
Alostra la vaga Luna: di veteno
La pelle è sparsa, er vn color di soco
Tinge la seura facca, dalla quale
L'arida sete, la vorace same,
I tristi mali, e la spietata morte
Sopra i mortali cade, e dalle spalle
Scei de vn'horrido pinno, che nel petto
Statio così le dipinge.

Si stringe alla crudel furia rinoue
Spesso la terza delle tre sorelle
Che la vita mortal con cui li stami
Misurano, è Proserpina con lei,
Et ella, ambe le man scotendo in questa
La face porta con suncree siamme
In quella ha vn siero serpe, onde percote
L'aria, attristando ouunque volge il piede.

FVRORE.

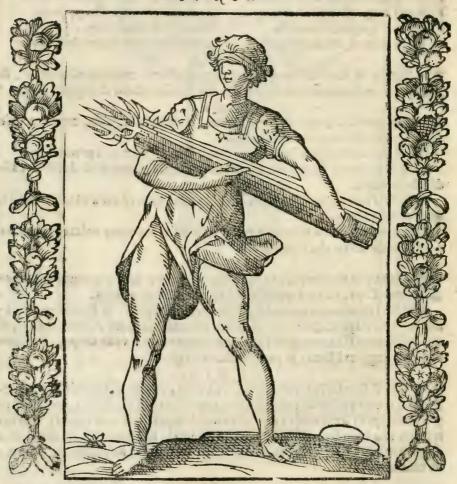

H VOMO che mostri rabbia nel viso, & à gli occhi tenga legatavana fascia, stia in gagliardo monimento, & in atto di volere guttare di lontano vn gran fascio di varie sorte di armi in hasta, le quali habbia

habbia fra le braccia ristrette, & sia vestito d'habito corto.

La fascia legata à gl'occhi mostra, che priuo resta l'intelletto quando il Furore prende il dominio nell'anima, non essendo altro il Furore, che cecità di mente del tutto priua del lume intellettuale, che porta l'huomo à fare ogni cosa fuor di ragione.

L'armi che tien fea le braccia son inditio, che'l Furore da se stesso porta

l'instromenti da vendicarsi, & da fomentar se medesimo.

E vestito di corto perche non guarda ne decenza, ne decoro.

Furore.

HVomo d'aspetto horribile, il quale sededo sopravarij arnesi di guerra, mostri di fremere, hauendo le mani legate dietro alle spalle con molte catene, & faccia forza di romperle con l'impeto della fuga.

Il Furore è ministro della guerra, come accenna Virgilio in quel verso.

lamque faces, & saxa volant furor arma ministrat.

Et percid il medemo altroue lo dipinse sedente sopra vn monte d'armi di più sorte, quasi che in tempo di guerra le somministri d coloro, che hanno. l'animo acceso alla venderta.

Si lega, per dimostrare, che il Furore è vna spetie di pazzia, la quale de-

ue esser legata, e vinta dalla ragione.

E horribile nell'aspetto, perche yn'huomo vscito di se stesso, per subito impeto dell'ira, piglia natura, e sembianza di fiera, ò d'altra cosa più spauenteuole.

Furore.

H Vomo horribile, con capelli rabuffati, porti nella man destra vna gran torce accesa, & nella sinistra la testa di Medusa.

Furore, o rabbia.

H Vomo armato, con vista spauenteuole, & fiera, hauerà il colore del viso rosso, con la spada ignuda nella destra mano, stando in atto minaccienole, nel braccio finistro hanerà vno scudo, in mezo del quale vi sia vn leone, così lo descriue l'Alciaro.

Furore superbo, & indomito . .:

Y Vomo armato di corazza, & elmo, con volto fiero, e fanguinofo, con la spada nella destra mano, e nella sinistra vno scudo, nel qual vi sia dipinto, o scolpito vn leone, che per ira, & rabbia vccida, squarciando li proprij figlioli, & per cimiero dell'elmo vi sia vn serpente viuace, & auol-

to in molti giri.

Il leone nel modo sopradetto secondo gl'Egittij, è il vero, & il proprio Hieroglifico del Furore indomito, il serpente che vibra le tre lingue dalle facre lettere è tenuto per implacabile nel furore, la ragione è che il serpete subito che si sente in qualche modo osseso sale in tanta rabbia, & surore, che non resta mai fin tanto, che non habbia vomitato tutto'l veleno in pregiuditio di quello, che l'ha offeso, e molte, volte riferiscono essersi vedu to morire di rabbia solo per non poter vendicarsi nel suo surore.

#### FVROR POETICO.

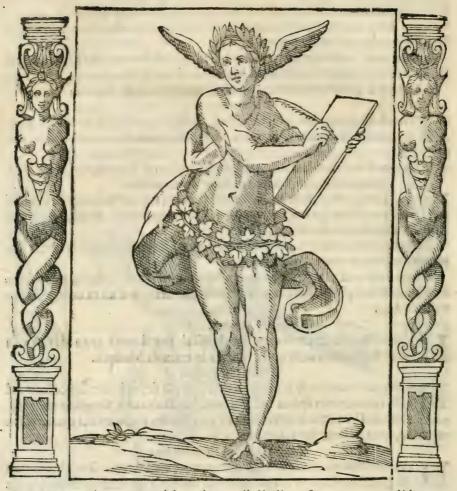

C louane viuace, & rubicondo con l'ali alla testa, coronato di lauro, & cinto d'edera, stando in atto di scriuere: ma con la faccia riuelta verso il Cielo.

L'ali fignificano, la prestezza, & la velocità dell' intelletto Poetico, che non s'immerge: ma si sublima, portando seco nobilmente la famade gl'huomini, che poi si mantiene verde, se bella per molti secoli, come la fronde del lauro, & dell'edera si mantengono.

Si fa viuace, & rubicondo, perche è il fure r poetico vna soprabondanza di viuacità di spirti, che arricchisce l'anima de numeri, & de'concetti meranigliosi, i quali parendo impossibile che si possono hauere solo per dono della natura, sono stimati doni particolari, & singolar gratia del

Cielo,

Cielo, & Platone disse, che si muoue la mente de Poeti per diuin sur cre, col quale sormano molte volte nell'idea imagini di cose sopranaturali, le quali notate da loro in carte, & rilette dipoi à pena sono intese, e conosciute, però si dimandano i Poeti presso a'Gentili, per antico costume, San ti, generatione del cielo, figliuoli di Gioue, interpreti delle Muse, & sacerdoti d'Apollo. Per lo scriuere si mostra ancora che questo surore si genera col molto essercitio, & che la natura non basta se non viene dall'arte aiutata, però disse Horatio:

Cur ego si nequeo, ignoroque poeta salutor.

Accennando l'opera dell'arte col non potere, & quella dell'ingegno conl'ignoranza...

FVRTO.

GIOVANE vestito d'habito spedito, con vn capuccio in testa, & con le scarpe di seltro, ouero di pelle, in vna mano tenendo vna lanterna serrata, & nell'altra vn grimaldello, & vna scala di corde, l'ha-

bito sarà pieno di pecchie, così si vede dipinto in molti luoghi.

Le pecchie sopra il vestimento si fanno, forse, perche esse vanno rubbando a'fiori da tutte le bande il dolce per congregarlo poi tutto insieme nella propria casa, ouero per accennare vna fassa sorte d'api, dimandata fuco da'Latini, che non sa se non mangiare il mele fatto con la fatica dell'altre, come i ladri, che consumano la robba acquistata con sudore, & con le miserie altrui, ne sa mentione Virgilio nel 1. dell'Eneide dicendo:

. Aut onera accipiut venientu, aut agmine facto Ignauu fuces pecus à præsepibus arcent.

Furto.

G Iouane pallido, vestito di pelle di lupo, con le braccia, e gambe nude, & con piedi alati, in mezo d'vna notte, nella man sinistra tenga vna borsa, & nella destra vn coltello, con vn grimaldello, l'orecchiesaranno simili à quelle del lepre, & l'apparenza molto attonita.

Giouane si dipinge il Furto, per notare, l'imprudenza, & la temerità che è propria de giouani, & proprijssima de ladri, i quali vedendo ogni giorno infiniti spettacoli di successi infelici di chi toglie con insidie altrui la robba, non però s'emendano, per dare alla sine nelle reti, ò più tosto ne' lacci.

La pallidezza del volto, & l'orecchie del lepre, fignificano, il continuo fospetto, & la perpetua paura, con la quale v iue li ladro, temendo fempre di non esser scoperto, e però sugge, e odia la luce, amico della notte sauoreuole compagna delle sue dishonorate attioni.

E vestito di pelle di lupo, perche il lupo viue solo de l'altrui robba, & di rapine, come il ladro, che per leggierezza di ceruello crede con questo me

desimo pensiero di sounenire à suoi bisogni.

Il grimaldello, il coltello non han bisogno di molta esplicatione. Le braccia, & gambe ignude, dimosfrano, la destrezza, & l'ali a'picdila velocità, che con grand'industria si procura dal ladro, per timore de'meritati supplicis.

GAGLIAR-

FVRTO.

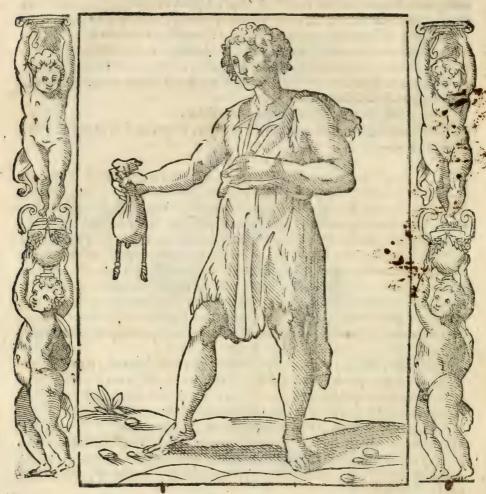

GAGLIARDEZZA.

ONNA di maturo aspetto, ma vago, divista proportionata., & suelta, sorà di leggiadro habito vestita, coronata di ameranto, & tenga con ambe le mani vn ramo di olino con li suoi strutti, & sopra à

detto ramo vi farà vn, fauo di mele con alcune api.

L'amaranto è vna spica perpetua, la quale suor de l'vso de gl'altri siori, significa stabilità, gagliardezza, e conservatione, per la particolare, qualità sua di non immarcire giamai, & di star se in re bella, & di verno quando sono mancati gl'altri sicri, se lo tenuta rell'acqua si rinuerdiste, però li popoli di Tessaglia astretti dall'oraccio Lodoneo à sar ogni anno l'espiationi al sepole ro di Achille, con e si scriue, que tauano dell'ama-

ranto, acciòche mancando gl'altri fiori questo, che presto si rinuerdisce susse in difesa della loro diligenza, coronandosi con esso la testa nel fare l'oblationi. Per questo è detto fiore immortale, & si dedica alla immortalità col ramo d'olino, & il fano di mele, allude à quella risposta, che fece Diogene Cinico ad alcuni, che gli dimandarono in che modo si potesse allungare il silo della vita humana. Dicendo, che le parti interiori si doueuano irrigar di mele, & l'esteriori vngerle con l'olio, & woleua intendere costui sotto oscurità, come era il solito suo, che per viuere sano, & gagliardo bisogna stare con il core allegro, & pieno di dolci, & suaui pensieri continouamente, er lo corpo hauer la commodità necessaria tenendolo in essercitio, accioche non sia consumato, e guastato dall'otio: ma aiutato, & consolidato. Dice oltre à ciò Atheneo, che chi vsa li cibi conditi con il mele, viue molto più di quelli, che viano li cibi composti di cose forti. Et in questo proposito adduce l'essempio di alcuni popeli detti Cirnei, nell'Isola di Corsica, li quali viueuano longhissimo tempo, perche si pasceuano di cibi dolci, e composti di mele. Et Diaphe, il quale scrisse dell' Agricoltura, afferma, che il cibo di mele vsato di continuo, non solo sa giouamento grandissimo alla viuacità dell' intelleto: ma conserua ancora li sensi fani, & interi.

GELOSIA.

Dann A con vna veste di torchino à onde, dipinta tutta d'occhi, e d'orecchie, con l'ali alle spalle, con vn gallo nel braccio sinistro, & nella destra mano con vn mazo di spine.

Gelosia è vna passione, & vn timore, che sa che il valore della virtu, ò de'meriti d'altri, superando le qualità virtuose di chi ama non le tolga la

possessione della cosa amata.

Dipingesi la Gelosia col gallo in braccio perche quest' animale è gelosissimo, vigilante desto, & accorto.

L'ali fignificano la prestezza, & velocità de'suoi variati pensieri.

Gli occhi, & orecchie dipinte nella veste significano l'assidua cura del geloso di vedere, & intendere sottilmente ogni minimo atto, & cenno della persona amata da lui, però disse il Tasso nuovo lume dell'età nostra in vn sonetto.

Geloso amante, apro mill'occhi, e miro, E mill'orechi, ad ogni sucno intenti.

Il mazzo delle spine, dimostra i fastidij pungentissimi del geloso, che di continuo lo pungono, non altrimenti, che se sossero spine acutissime, le quali per tal cagione gli si dipingono in mano.

Gelosia.

Onna vestita nel modo sopradetto, nella destra mano terrà vnapianta di helitropio.

Il color del vestimento è proprio significato di Gelosia, per hauer il color del mare, il quale mai non si varia così tranquillo, che non ne sorga sospetto, così tra li scogli di Gelosia per certo che l'huomo sia dell'altrui

M fede

GELOSIA.

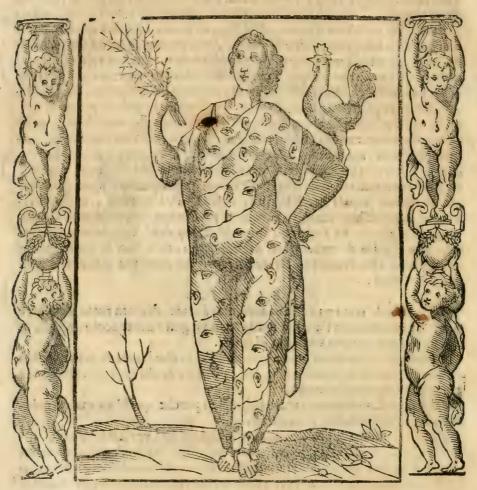

fede non passa mai senza timore, e fastidio.

Si fa ancora quest'imagine, che in vna mano tiene il siore helitropio, il quale si gira sempre intorno, e incontro al Sole, seguitando il suo moto, come il geloso, con passi, con le parole, & col pensiero, sempre sta volto alla contemplatione delle bellezze da lui per souerchio amore stimaterare, & vniche al mondo.

#### GENIO BVONO.

Secondo i Gentili.

N fanciello con bellissimi capelli, farà coronato di platano, & in mano tiene ve serpente. Così si vede scolpito in alcune Medaglie antiche.

# DICESARE RIPA. GENIO CATLINO.

Secondo i Gentili.

II vomo grade, nero, di volto spaueteuole, co harba e capelli langli, e neri, in mano tien vn guso. Scriue Plutarco, ch'apparu. 2 March Bruto occisor di Cesare il genio cattiuo in questa sorma, e il guso come iti mauano l'antichi è veello di trist'augurio: però Virgilio nel 4. dell' une ide Solag: culminibus serali carmine bubo. Sape que ci, o longas instituta daccere voles.

Moltisono (si racconta) i Genij, secondo l'applicationi de l'ingegni, de'quali si prendono, ma d'noi sarchbe diligenza souerchia dipiagere alcuno oltre à questi, che sono gli vniuersali per acconciar tutto il resto, che se ne potrebbe dire à i luoghi conuenienti, secondo l'ordine, che

habbiamo preso:

GEOMETRIA.

DONNA che tenga in vna mano vn perpendicolo, & con l'altra vn compasso: nel perpendicolo si rappresenta il moto, il tépo, e la gravuezza de corpi: nel compasso la linea, la superficie, & la prosondica, nelle quali consiste il general soggetto della Geometria.

Geometria.

D Onna, che con la destra mano tiene vii compasso, & con la sinistra-

GIORNO NATVRALE.

S I dipinge giouane alato, per la ragione detta nella figura dell'anno, con vn cerchio in mano sopra vn carro, sopra le nuuole con vn terchio acceso in mano, essendo tirato detto carro da quattro caualli, vno di color bianco, l'altro nero scuro, gl'altri due di color baio, & significano le quattro sue parti, cioè il nascere, & tramontare il Sole, il mezo giorno, & la meza notte, li quali tutti quattro giunti insieme sanno il giorno naturale, che è tutto quel tempo, che consuma il Sole in girare vna volta sola tutto il cielo, il che si nota col circolo, che detta siguratiene in mano.

Clouine di bello aspetto alato, per esser parte del tempo, tirato da due caualli rossi, e guidato dall'Aurora, nel resto è come quello di sopra.

I due caualli rossi sono i due crepuscoli che fanno il giorno artistiale, che è tutto quel tempo, che si vede lume sopra la terra, & si dice l'Aurora guidare il giorno, perche sempre preuiene al suo apparire.

Giorno artifitiale.

G Iouane vestito di bianco, & risplendente, alato, & coronato di Ornithogalo siore bianco, che comincia ad aprirsi quando il Sole si scuopre, & si chiude quando esso si nasconde, si come il giorno si dice da Poeti aprirsi ancor esso al leuar del Sole, & chiudersi al tramontare.

Terra in mano vn pauone con la coda bassa, & chiusa di maniera, che cuopra gli occhi delle penne, percioche di giorno si nascondono tutte le stelle, le quali vengono significate nell'occhi della coda del pauone, per esempio de gli Antichi, li quali sinsero Giunone, significando, l'aria più

M 2 pura,

184 ICONOLOGIA

pura, & più persetta, essere nel suo Carro tiraca dalli pauoni medesimamente. Giorno artistiale.

souane alato che nella destra mano tenga vn mazzo di siori, & nel-

La finistra vn torchio acceso.

GIOVENTV.,

Fancil VIII A coronata di corona d'oro, & vestita riccamente, se con di il detto d'Hesiodo nella Teogonia, & con vn ramo di mandorlo fiorizo in mano, per mostrare, come narra Pierio Valeriano nel libro 5 1. de'sto i serogliaci, che come il mandorlo è il primo albero, che con siori dia speranza dell'abodanza de gl'altri frutti, così i giouani danno saggio di che persettione debba essere la vita loro ne gl'anni maturi.

La corona dell'oro, mostra, che i gradi dell'età dell'huomo, quello del-

la giouentu è il più elegibile, & più perfetto in se stesso.

Il vestimento ricco, dimostra, che l'ostentatione de'beni è propria di questa ctà, & gli antichi figurauano la giouentii con l'imagine di Bacco, & d'Apollo, che si prendeuano per la mano; auertendo, che l'homo in giouentii, & per vigor di corpo, & per forza d'ingegno è potente, & lodeuole.

Giouentii.

Onna di bella età inghirlandata di fiori, & nella destra mano tenga vna coppa d'oro, perche da'Poeti è detta fior de l'anni, & è pretiosa, come la coppa dell'oro, & così sù dipinta Hebe Dea della giouentà.

Activities and Giouentine of the comment

N gionine altiero, vestito di varij colori, con ghirlanda di semplici fiori, da vna parte vi sarà vn cane da caccia, & dall'altra vn cauallo

ben guarnito, e con la destra stia in atto di sparger danari.

Giouentu, e quella età, che tien da vent'anni nn'à trentacinque, secondo Aristotile, nella quale l'huomo intende, e può operare, secondo la virtu: ma per la nouità, & caldezza del sangue è tutto intento all'attioni sensibili, ne opera la ragione nel giouane senzas gran contrasto, ò della concupiscenza, ò del desio dell'honore, & questo ancora si chiama augumento, altri dicono stato.

Si dipinge altiero, & che gli sia alato i sopradetti animali con la dimostratione del spargere denari, per dimostratione del spargere denari, per dimostrare la particolare inclinatione del gionane, che è d'essere altiero, amatore della caccia, & prodigo del denaro, come dimostra Horatio nel-

la Poetica.

Gaudet equis, canibusquet aprici gramine căpi V tiliu tardus peruisor prodigus aris (nix. Cereus in vitium stetti, monitoribus asper, Sublimis, cupidusquet amata relinquere per-

La varietà de'colori fignifica la frequente mutatione de i pensieri, & proponimenti giouenili, & si corona di siori senza srutti, per dimostrare che li gionani sono più vaghi del bello, & apparente, che dello vtile, & reale.

GIOIA D' AMORE.

Vedi Contento Amorofo.

185

Vedi Allegrezza.

GIV DITIO.

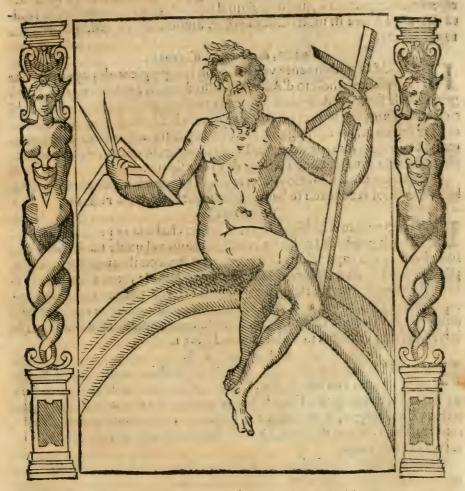

VOMO ignudo, attempato à sedere sopra l'iride, ouero arco celeste, tenendo in mano la squadra, il regolo, il compasso, & l'ar-

chipendolo.

Non essendo altro il Giuditio, che una cognitione fatta, per discorso della debita misura sì nell'attioni, come in qualunque altra opera che nasce dall'intelletto, & essendosi tali instromenti ritrouatosi da gli Artesici, per hauere simil notitia nell'opere di Geometria meritamente adunque per quelli si dimostra il discorso, & ancora l'elettione, che deue fare lo ingegno dell'huomo, per cognoscere, & giudicare ogni sorte di cose, perciòche non dirittamente giudica colui, che nel

a mede-

medesimo modo vuol misurare, tutte l'attioni.

Per dichiaratione dell'iride, diremo, che ciascuno che sale à gradi de l'attioni humane, siano di qual sorte si vogliano, bisogna, che da molte esperienze apprenda il giuditio, il quale quindi risulti, come l'iride risulta dell'apparenza di molti diuersi colori auuicinati insseme in virtu de raggi Solari.

Giuditio, ouero Inditio d' Amore.

VOMO nobilmente vestito, con il capo pieno di papaueri, che significano indicio d'Amore presso à quelli antichi, i quali con il gettar delle sorti prediceuano le cose da venire, perche volendo sar'esperienza, se l'amante sosse riamato pigliauano le soglie del papauero siorito, & se le poneuano su'l pugno, poi con la palma della destra mano percotendo eso ogni sorza le dette soglie, dallo strepito che esse saccuano sotto la percessa giudicauano l'amore da essi desiderato.

Questo racconta il Pierio Valeriano col testimonio di Taurisio nel li-

bro 58. de suoi Ieroglifici se bene è cosa superstitiosa, & ridicola.

Giuditio giusto.

Vomo vestito d'habito longo, & graue, habbia in guisa di monile, che gli penda dal collo vn cuore humano nel quale sia scolpita vna imaginatta, che rappresenti la Verità, egli stia con il capo chino, & con gl'occhi bassi à contemplare sissamente detto monile, tenga à piedi alouni sibri di Legge aperti; ilche dinota che il vero, & perserro giudice, de-ue esterintegro, & non deue mai per qualsiuoglia accidente rimouere gli occhi dal giusto delle sante Leggi, & dalla contemplatione della pura, & intera verità: vedi Pierio Valeriano nel lib. 51.

GIV DICE.

II VOMO vecchio, sedente, & vestito d'habito graue, terra con la destra mano vna bacchetta, intorno alla quale sia auolto vn serpe, da vn lato saranno alcuni libri di Legge aperti, & vn'aquila, & dall'altra parte vn'horologio, & vna pietra di paragone, essendoui sopra d'essa vna moneta d'oro, & vna di rame, & dell' vna come dell'altra apparischi il segno del lor tocco.

Giudice è detto da giudicare, reggere, & esseguire la Giustitia, & è nome attribuito ad huomini periti di essa Giustitia, & delle leggi poste

da Prencipi, à Republiche alla ministratione di quelle.

Si dipinge vecchio, sedente, & vestito grauemente, dicendo Aristotele nel terzo della Topica, che non si debba eleggere Giudici giouani non essendo nell'età giouenile esperientia, ne moderatione d'assetti.

La bacchetta che tiene nella man destra, ne significa il dominio, c'ha il

Giudice sopra i rei.

Il serpe che intorno ad essa si riuolge, denota la Prudenza, che si richiede ne gli huomini posti al gouerno. Dicendo la Sacra Scrittura: Essote prudentes sicut serpentes.

I libri aperti dimostrano, che il vero, & persetto Giudice deue essere

molto

molto ben perito, circunspetto, integro, & vigilante, che perciò gli si dipinge à canto l'orologio, acciò non mai per qualsiuoglia accidente rimoua gl'occhi dall'equità, & dal giusto, & come l'aquila posta da gl'antichi per vcello di acutissima vista, deue il giudice vedere, & penetrar sino alla nascosta, & occulta verità rappresentata per la pietra del paragone, nella guisa, che si è detto, la quale ne significa la cognitione del vero, & del falso.

GIVOCO DALL'ANTICO.

N fanciullo nudo alato, con ambedue le mani distese in alto, prendendo vna di due treccie che pendono da vna testa di donna, che sia posta in qualche modo alta, che il fanciullo non vi posia arrivar à fatto. Sia questa testa ornata d'vn panno, che discenda insino al mezo di

dette treccie, & vi sarà scritto. I () C V S.

Si fa alato perche il giuoco consiste nella velocità del moto co scherzo.

GIVRISDITTIONE.

H V O M Q vestito di porpora, nella destra mano tenga vno scettro, qual'è vero inditio di natural giurisdittione, & nell'altra i fasci cófolari, che si portauano per segno di questo medesimo.

GIVSTITIA. Secondo che riferisce Aulio Gellio.

DONNA in forma di bella vergine, coronata, & vestita d'oro, che con honestà, seuerità, si mostri degna di riuerenza con gl'occhi di acutissima vista, con vn monile al collo nel quale sia vn'occhio scolpito.

Dice Platone, che la Giustitia vede il tutto, & che da gl'antichi sacerdoti su chiamata veditrice di tutte le cose. Onde Apuleio giura per l'occhio del Sole, & della Giustitia insieme, quasi che non vegga questo men di quello, le quali cose habbiamo noi ad intendere, che deuono essere ne ministri della Giustitia, perche bisogna, che questi con acutissimo vedere penetrino sino alla nascosta, & occulta verità, & sieno come le caste vergini puri d'ogni passione, siche nè pretiosi doni, nè false lusinghe, nè altra cosa li possa corrompere: ma siano saldi, maturi, graui, e puri, come l'oro che auanza gl'altri metalli, in doppio peso, & valore.

Et perciò potiamo dire, che la Giustitia sia quell'habito, secondo il quale l'huomo giusto per propria elettione, e operatore, e dispensatore, così del bene, come del male sra se, & altri, ò sra altri, & altri secondo le qualità, ò di proportione Geometrica, ouero Aritmetica, per sin del bel-

lo, e dell'vrile accomodato alla felicità publica.

Per mostrare la Giusticia, & l'integrità della mente gli antichi soleuano rappresentare ancora vn boccale, vn bacile, & vna colonna, come se ne vede espressa testimonianza in molte sepolture di marmo, & altre antichità che si trouano tutta via, però disse l'Alciato.

Ius hac forma monet dictum fine fordibus effe Defunctum, puras atq; hobuise manus.

Giustitia di Pausania ne gl' Elizci.

D Onna di bella faccia, & mole adorna, la quale con la mano finistra fusfoghi vna vecchia brutta percuotendola con vn bastone.

Ez questa vecchia dice Pausania esser l'ingiuria, laquale da giusti giudici, deue sempre tenersi oppressa, acciòche non s'occulti la verità, & deuono ascoltar patientemente quel che ciascuno dice per disesa.

Giustitia Dinina.

Onna di fingolar bellezza, vestita d'oro con vna corona d'oro in testa, sopra alla qual vi sia vna colomba circondata di splendore, hauerà i capelli sparsi sopra le spalle, che con li occhi miri come cosa bassa il mondo, tenendo nella destra la spada nuda, & nella sinistra le bilancie.

Questa figura ragioneuolmente si dourebbe figurare bellissima, perche quello che è in Dio, è la medesima essenza con esso (come san benissimo i

facri Teologi) il quale è tutto perfettione, & vnità di bellezza.

Si veste d'oro, per mostrare con la nobiltà del suo metallo, & con il suo splendore l'eccellenza, & sublimità della detta Giustitia. (del mondo.

La corona d'oro è per mostrare ch'ell'hà potenza sopra tutte le poteze Le bilancie significano, che la Giustitia diuina da regola à tutte le at-

tioni, & la spada le pene de'delinquenti.

La colomba mostra lo Spirito santo terza persona della santissima Trinità, & vincolo d'amore tra il Padre, & il Figliuolo, per lo qual spirito la Diuina giustitia si communica à tutti i prencipi del mondo.

Si fa detta colomba bianca, e risplendente, perche sono queste fra le

qualica visibili, e nobilissime.

Le treccie sparse mostrano le gratie, che scendono dalla bonta del cielo senza offensione della divina Giustitia, anzi sono proprij essetti d'essa.

Rifguarda come cosa bassa il mondo, come soggetto à lei, non essendo

niuna cosa à lei superiore.

Si comprende anco per la spada, e per le bilancie (toccando l'instromen to, la vita, & l'altro la robba de gl'huomini) con le quali due cose l'honore mondano si solleua, & s'abbassa bene spesso, che sono dati, e tolti, & quessa, c quella per Giustitia dinina, secondo i meriti de gli huomini, & conforme a'seuerissimi giudicij di Dio. Ciustina.

Onna vestita di bianco, habbia gl'occhi bendati; nella destra mano cenga vn fascio di verghe, con vna scure legata insieme con esse, nella sinistra vna siamma di suoco, & a canto hauera vno struzzo, ouero ten-

ga la spada, & le bitancie.

Questa è questa quella sorte di Giustitia, che esercitano ne'Tribunali

i giudici, & gli essecutori secolari.

Si veste di bianco, perche il giudice deu'esser senza macchia di proprio interesse, d'altra passione, che possa desormar la Giustitia, il che vien fatto tenendosi gl'occhi bendati, cioè non guardando cosa alcuna della quale s'adopri per giudice il senso nemico della ragione.

Il sascio di verghe con la scure, era portato anticamente in Roma da lit tori inanzi a'Conicli, & al Tribuno della Plebe, per mostrar che no si deue rimanere di castigate, one richiede la Giustitia, ne si deue esser precipitoso: ma dar tempo à maturare il giuditio nel sciorre delle verghe.

La fiam-

La fiamma mostra, che la mente del giudice deue esser sempre drizzata verso il Cielo.

Per lo struzzo s'impara, che le cose, che vengono in giuditio, per intricate che sieno non si deue mancare di strigarle, & isnodarle, senza perdonare à fatica alcuna, con animo patiente, come lo struzzo digerisce il ferro, ancorche sia durissima materia, come raccontano molti scrittori.

Giustitia retta, che non si pieghi per amicitia, né per odio.

Onna con la spada alta, coronata nel mezo di corona regale, & con la bilancia da vna banda li sarà vn cane significativo dell'amicitia & dall'altra vna serpe posta per l'odio.

La spada alta nota, che la Giustitia non si deue piegare da alcuna banda, ne per amicitia, ne per odio di qualsiuoglia persona, & all'hora è lo-

deuole, & mantenimento dell'imperio.

Per le bilancie ne seruirà quanto per dichiaratione habbiamo detto

nella quarta Beatitudine.

Giustitia rigorosa.

N' anotomia, come quelle, che si dipingono, per la morte in vn man to bianco, che la cuopra in modo, che il viso, le mani, & i piedi si vedano con la spada ignuda, & con le bilancie al modo detto. È questa sigura dimostra che il giudice rigoroso non perdona ad alcuno sotto qual si voglia pretesto di scuse, che possano allegerir la pena, come la morte, che ne ad età, ne à sesso, ne à qualità di persone ha risguardo per dare esse cutione al debito suo.

La vista spauenteuole di questa figura mostra, che spauenteuole è anco ra a'populi questa sorte di Giustitia, che non sa in qualche occasione in-

terpretare leggiermente la legge.

Giustitia nelle Medaglie d'Adriano, d'Antonino Pio, & d'Alessandro.

D Onna à sedere con vn bracciolare, è scettro in mano, con l'altratiene vna patena.

Siede significando la grauit d conueniente à i sauij, & per questo i Giu-

dici hanno da sententiare sedendo.

Lo scettro gli si da per segno di comandare,& gouernare il mondo.

Il bracciolire si piglia per la misura, & la patena, per esser la giustitia cosa diuina.

### GLORIA DE PRINCIPI.

Nella Medaglia d' Adriano.

ONNA bellissima, che habbia cinta la fronte d'un cerchio d'oro contesto di diuerse gioie di grande stima. I capelli saranno ricciuti, e biondi, significando i magnanimi, e gloriosi pensieri, che occupano le menti de'Prencipi, nell'opere de'quali sommamente risplende la gloria loro. Terrà con la sinistra mano una piramide, la quale significa la chiara, & alta gloria de i Prencipi, che con magnificenza fanno sabriche sontuose, e grandi, con le quali si mostra essa gloria. Et Martiale benche di altro proposito parlando disse:

Barbara

#### GLORIA DE' PRENCIPI. Nella Medaglia d'Adviano.

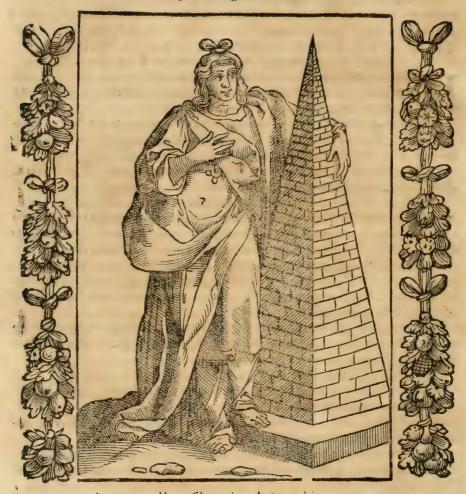

Barbara Pyramidum, sileat miracula Memphis.

Et à sua imitatione il diuino Ariosto:

Taccia qualunque le mirabil sette Moli del mondo intanto sama mette. Et similmente gl'antichi metteuano le piramidi per simbolo della gloria, che però s'alzarono le grandi, & magnifiche piramidi dell'Egitto, dellequali scriue Plinio nel lib. 36. cap. 12. che per same vna sola stettero trecento sessanta mila persone vent'anni. Cose veramente degne: ma di più stima, & di maggior gloria sono quelle che hanno riguardo all'honor di Dio, com'è il sabricar Tempij, Alzari, Collegi) per instruttione de gionani, così nelle buone arti, come nella Religione. Di che habbiamo manifesto

nifesto esempio nelle aFbriche della buona memoria dell'Illustrissimo Signore Cardinal Saluiati, che ha edificato in Roma il belliffimo Tempio di S.Iacomo de gl'Incurabili, & nel medesimo luogo ampli, & nobilistimi edifitij per commodo de gl'Infermi, e loro ministri. Et per non estere in sua Signoria Illustrissima altro fine, che di fare opere lodeuoli, e virtuose, essendo lui Protettore de gl'Orfani, ha di detti Orfani instituito vn nobil Collegio dal suo nome detto Saluiato, & con grandissima liberalità dotatolo da poterni mantenere molti gionani Orfani di bell'ingegno, che per pouertà non poteuano oprarlo, oue s'instruiscono da ottimi Precettori ne l'humane lettere, & nella Religione. Ha fatto ancora vna magnifica Cappella dedicata alla Beata Vergine nella Chiesa di San Gregorio di Roma ampliando le scale del Tempio, & fattogli auanti vna spatiosa piazza per commodità del Popolo, che à grandissimo numero vi concorre ne i giorni delle Stationi, & altri tempi in detta Chiefa, oltre altri edifitij da sua Signoria Illustrissima fatti per ornamento della Città, & habitatione della sua famiglia, come il nuovo palazzo che si vede nella piazza dell'Arco di Camigliano, & l'altro nel suo Castello di Giuliano nel Latio, doue non meno appare la magnificenza di questo Principe in hauer cinta quella Terra di muraglie, & resala sicura dall'incursioni di rei huomini. Onde hora da molte parti vi concorre gran gente ad habire, tirata ancora dalla benignità, & dall'incorrotta giustitia, & dalla. fua vera pietà Christiana sempre riuolta al souuenimento de'bisognosi. Ha non pure nel suo testamento ordinato, che delle sue proprie facoltà non solo si facci da'fondamenti vn'Hospedale per le pouere, e bisognose donne in San Rocco, acciò fiano nelle loro infermità gouernate di tutto quel che facci lor bisogno: ma hà ancora lasciato che nel suo Castello di Giuliano fiano ogn'anno maritate alcune pouere zitelle, hauendogli affegnato per ciò tanti luochi di monti non vacabili. Hauea anco cominciato da fondamenti con bellissima architettura la Chiesa di S. Maria in Acquiro, & l'haurebbe condotta à fine con quella prontezza, & zelo che foleua l'opere dedicate al seruitio, & culto d'Iddio: ma quasi nel cominciare detto Edifitio è stato richiamato à miglior vita lasciando suo Herede l'Illustrissimo Signor Lorenzo Saluiati, Signore non meno herede delle facultà, che del pietoso, e liberale animo di esso Cardinale, che però con grandissima prontezza ha disposto di finire à sua spesa detta Chiesa, mostrando sua gratitudine verso la memoria del desunto, & la sua Christiana pietà in non lasciare imperfetta si sant'opera. Ma con questa occasione non deuo tralasciare le lodi di tanto generoso Cardinale dette da più felici penne della mia, che sono le sottoscritte.

Pyramidem dextra tollens ad sydera palma Et quid Saluiati potius non sustinet illa Que mulier Fuluia Casaris ere nitet? Gymnasia, bospitia, mænia, templa, lares? Gloria que Regum commendat nomina fama Humane, con hec equat pondera laudis, Qui moles casis has statuere iugis. Dinina in Casa gioria sola quanet

Tyramilis

Pyramidis Phavia moles operosa Puella Gloria sic pingi voluit, qua vertice Calum Cur se sublimem tollit ad astra manu? Contingens magno parta labore venit

> Quadrato letere, & tenuatam cuspide acuta Pyramidem Virgo fert generosa manu Sic se Casareo celari iussit in are Gloria, qua Regum nomina clara vigent Nempe operum aternam famam monumenta merentur Qua decorant ripas vndig; Nile tuas, Illa tamen Pharijs humana superbia sua sit Solis & indigno fecit honore coli Quanto igitur melius fulceret dextera vero Qua Saluiate Deo tu monumenta locas; Seu quas in Campo casta das Virginis Aedes Seu que Flaminie stant regione vie Sine lares media surgentes Vrbe superbos Sine procul muris oppida cineta modis Adde etiam hospitijs Sedem magna Atria Vulgi, Adde & Pierio tetta dicata Choro . Nontamen hac forsam maiori robore digna Sustinct imbelli gloria vana manu.

Pone manu Phariam gestas quam Gloria molem

Et lege Saluiati quælibet acta Patris,

Sine placet celsa surgens testudine Templum

Flaminiæ cernis quæ regione Viæ,

Aut ægræ turbæ laxas quas condidit Aedes

Aut grata Aonio tecta dicata Choro

Sine vbi Romuleus spectanit Equiria sanguis

Virginis æthereæ nobilis Ara placet

Ponderibus nimium si tantis dextra granatur

Forte geres patrios quos nonat ille lares

Quid si cincta nonis dentur vetera oppida muris,

Non indigna tua sint monumenta manu,

Quicquid Saluiati sumes, illustrius isto

Imposuit saxo, quod tibi Cæsar, erit.

G L O R 1 A.

ONNA, con vna Corona d'oro in capo, & nella destra mano con vna tromba.

La Gloria, come dice Cicerone, è vna fama di molti, & segnalati benesitij satti a suoi, à gl'amici, alla Patria, & ad ogni sorte di persone. Et si dipinge con la tromba in mano perche con esta si publicano à po-

puli i desiderij de Principi.

La corona, è inditio del premio, che merita ciascun huomo famoso, &

la signoria, che hà il benefattore sopra di coloro, che hanno da lui riceuuti benesiti, rimanendo essi con obligo di rendere in qualche modo il guiderdone.

Gloria.

Donna vestita d'oro, tutta risplendente, nella sinistra con un Cornucopia, & nella destra, co una siguretta d'oro, che rappreseti la verità.

Gloria, & Honore.

Onna, riccamente vestita, che tenga molte corone d'oro, & ghirlande in mano, come premio di molte attioni virtuose.

Gloria.

Onna, che con la destra mano tiene vn' Angioletto, & sotto al piè destro vn cornucopia pieno di frondi, siori, & srutti.

Gloria .

Donna, che mostra le mammelle, & le braccia ignude, nella destra mano tiene vna siguretta succintamente vestita, la quale in vna mano porta vna ghirlanda, & nell'altra vna palma, nella sinistra poi della gloria sarà vna Stera, con segni del Zodiaco. Et in questi quattro modi si vede in molte monete, & altre memorie de gli antichi.

GOLA.

Onna vestita del color della ruggine, col collo lungo, come la grue,

2 & il ventre assai grande.

La Gola secondo che narra S. Tomasso 2. 2. questione 148. Art. 1. è vn disordinato appetito delle cose, che al gusto s'appartengono, & si dipinge col collo così lungo, per la memoria di Filostene Ericinio, tanto go loso, che desiderana d'hauere il collo simile alle grue, per più lungamente godere del cibo, mentre scendena nel ventre.

La grandezza, & grossezza del ventre si referisce all'essetto d'essa gola, & goloto si dice chi hà posto il sommo bene nel ventre, & lo vuota per em pirlo, & l'empie per votarlo co'l fine della giottonia, & del piacere del

mangiare.

L'habbito del color sopradetto, all'ignobiltà dell'animo vinto, & soggiogato da questo brutto vitio, & spogliato di virtù, & come la ruggine diuora il serro onde nasce, così il goloso diuora le sue sustanze, & ricchezze, per mezzo delle quali si cra nutrito, & alleuato.

Gola :

Onna à sedere sopra vn Porco, perche i porci, come raconta il Pierio Valeriano lib. 9. de i suoi Hieroglissici, sono infinitamente golosi Nella sinistra mano tiene vna Folica Vcello similmente goloso, & con la destra s'appoggia sopra d'vno Struzzo, del quale così dice l'Alciato,

Lo Struzzo sembra à quei che mai non tace Ne con la gola in alcuntempo hà pace GOVERNO DELLA RETVBLICA.

DONNA simile à Minerua; nella destra mano tiene vn ramo d'oli-uo, col braccio sinistro vno scudo, & nella medesima mano vn dardo, & con vn morione in capo.

Il portamento simile à quello di Minerua ci dimostra, che la sapienza

è il principio del buon reggimento.

Il morione, che la Republica, deue essere fortificata, & sicura dalla forza di fuora.

L'olino, & il dardo, significano, che la guerra, & la pace sono beni della Republica, l'vna perche da esperienza, valore, & ardire; l'altra perche som ministra l'otio, per mezo del quale acquistiamo scienza, & prudenza nel gouernare, & si dà l'oliuo nella mano destra, perche la pace è più degna della guerra, come suo fine, & è gran parte della publica felicità.

GRAMMATICA.

ONNA che nella destra mano tiene vn breue, scritto in lettere la-Itine, le quali dicono: Vox litterata, & articulata; debito modo pronunciata, & nella sinistra vna sferza, & dalle mammelle verserà molto latte. Il breue sopradetto dichiara, & definisce l'essere della grammatica.

La sferza dimottra, che come principio s'infegna a' fanciulli le più volte adoprandofi il castigo che li dispone, & li rende capaci di disciplina.

Il latte che gl'esce dalle mammelle significa, che la dolcezza della scien za esce dal petto, & dalle viscere della grammatica. Grammatica. Donna, che nella destra mano tiene vna raspa di serro, & con la sini-tra vn vaso, che sparge acqua sopra vna tenera pianta.

-. Grammatica è prima trà le sette arti liberali, & chiamasi regola, & ra-

gione del parlare aperto, & corretto.

La raspa dimostra, che la grammatica desta, & assottiglia gl'intelletti. Et il vaso dell'acqua è inditio, che con essa si fanno crescere le piante ancor tenerelle de gl'ingegni nuoui al Mondo, perche diano a' suoi tempi frutti di dottrina, & di sapere come l'acqua sa crescere le piante stesse. GVARDIA.

ONNA armata, con vna grue per cimiero, nella mano destra con la spada, & nella sinistra con vna facella accesa, & con vn paparo

ouero ocha, che le stia appresso.

Lafacella con la grue, fignifica vigilanza, per le raggioni, che fi sono dette altroue in simil proposito l'istesso fignifica l'ocha, la quale dodici vol te si sueglia in tutta la notte dalche credono alcuni, che si prendesse la mifura dell'hore, con le quali mifuriamo il tempo, nello suegliarsi questo ani male fà molto frepito conila voce, & tale, che narra Tito Liuio, che i foldari Romani, dormendo nella guardia del Campidoglio furno suegliari per benefitio solo d'vn papero, & così prohibirno à Francesi l'entrata: Questi due animali adunque dinotano, che la vigilanza, & la fedelta sono necessarijssime alla guardia, accompagnate, con la forza da resistere; il che si mostra nell'armatura, & nella spada.

GRA-

GRATI.A.

I OVANETTA ridente, & bella di vaghissimo habito vestita, coronata di diaspri pietre pretiose, & nelle mani tenga in atto di gittare piaceuolmente role di molti colori, senza spine, hauerà al collo vn vezzo di perle.

Il diaspro si pone per la gratia, consorme à quello, che li naturali dicono, cioè, che portandosi adosso il diaspro si acquista la gratia de gli

huomini.

Questo medesimo significa la rosa senza spine, & le perle, le quali risplendono, & piacciono, per singolare, & occulto dono della natura, come la gratia, che è ne gl'huomini vna certa venustà particolare, che muoue, & rapisce gl'animi all'amore, & genera occultamente obligo, & beneuolenza.

GRATIA DIVINA.

ONNA bella, & ridente con la faccia riuolta verso il Cielo, doue sia lo Spirito santo in forma di colomba, come ordinariamente si dipinge. Nella destra mano tenga vn ramo d'oliua con vn libro, & con la sinistra vna tazza.

Guarda il Cielo, perche la gratia non vien se non da Dio, il quale per manisestatione si dice esser in Cielo, la qual gratia per conseguire douiamo conuertirci à lui, & dimandargli con tutto il cuore perdono delle nostre graui colpe, però disse: Conuertimini ad me, & ego conuertar ad vos.

Si dipinge lo Spirito santo per attribuirsi meritamente da i Sacri Teologi à lui l'infusione della diuina gratia ne'petti nostri, & però dicesi che la gratia è vn ben proprio di Dio, che si dissonde in tutte le creature per propria liberalità di esso Iddio, & senza alcun merito di quelle.

Il ramo di Oliuo fignifica la pace, che in virtu della Gravia il pecca-

tore riconciliatosi con Iddio sente nell'anima.

La tazza ancora dinota la gratia, secondo il detto del Proseta. Calix

meus inchrians quam præclarus est.

Vi si potranno scriuere quelle parole. Bibite, & inebriamini. Perchechi è in gratia di Dio, sempre sta ebrio delle dolcezze dello amore suo, perciòche questa imbriachezza è sì gagliarda, & potente, che sa scordar la sete delle cose mondane, & senza alcun disturbo da persetta, & compita satictà.

GRATIA DI DIO.

NA bellissima, e gratiosa giouanetta, ignuda, con bellissima, & vaga acconciatura di capo. Li capelli saranno biondi, & ricciuti, & saranno circondati da vn gran splendore, terrà con ambe le mani vn corno di douitia, che gli coprirà d'auanti, acciò non mostri le parti meno honeste, & con esso verserà diuerse cose per l'vso humano sì Ecclesia-stiche, come anco d'altra sorte, & nel Cielo sia vn raggio, il qual risplenda sino à terra.

GRATIE.

RE fanciullette coperte di sottilissimo velo sotto il quale appariscano ignude, così le figurorno gl'antichi Greci perche le Gratietanto sono più belle, & si stimano, quanto più sono spogliate d'interessi, i
quali iminuiscono in gran parte in esse la decenza, & la purità; Però gl'An
tichi figurauano in esse l'amicitia vera, come si vede al suo loco.

GRATITV DINE.

ONNA ch'in mano tenghi vna Cicogna, & vn ramo di lupini, ò di faua, Oro Apolline dice, che questo animale più d'ogn'altro ristora i suoi genitori in vecchiezza, & in quel luogo medesimo, oue da essi è stato nutrito, apparecchia loro il nido, gli suelle le penne inutili, & le da da mangiare sino che siano nate le buone, & che da se stessi possano trouare il cibo, però gl'Egittij ornauano li scettri con questo animale, & lo teneuano in molta consideratione scriue Plinio nel lib. 18. al cap. 14. che come il lupino, & la faua ingrassano il campo, doue sono cresciute, così noi per debito di gratitudine dobbiamo sempre duplicare la buona fortuua à quelli, che à noi la megliorano.

Si potrà fare ancora à canto à questa figura vn'Elesante, il quale dal Pierio Valeriano nel 2. lib. vien posto per la gratitudine, & cortesia: Et Eliano scriue d'vn'elesante che hebbe animo d'entrare à combattere per vn suo Padrone, il quale essendo finalmente dalla forza de gl'inimici superato, & morto, con la sua probosside lo prese, & lo portò alla sua stalla,

mostrandone grandissimo cordoglio, & amaritudine.

GRAVITA.

ONNA vestita nobilmente di porpora, con vna scrittura sigillata al collo insino al petto pendete, nell'acconciatura del capo sarà vna Colonna con vna piccela statuetta sopra: & la veste tutta aspersa d'occhi di pauone, con vna lucerna accesa fatta secondo l'vsanza de gl'antichi nella destra mano.

La porpora è vestimento commune à questa, & all'honore, come à qua-

lità Regali, & nobilissime.

Il breue è autentico segno di nobiltà, la quale, è vera nudrice di graui-

tà d'altierezza di gloria, & di fausto.

La colonna s'acconcierà in capo per le mascherate à piedi, ò à cauallo; ma per statua di scoltura, ò pittura si potrà fare à canto, & che co'l braccio sinistro se posi sopra d'esta per memoria delle gloriose attioni che somentano la grauità.

Gl'occhi di panone sono per segno, che la grauità somministra pompa,

& nasce con l'ambitione.

La lucerna dimostra, che gl'huomini graui sono la lucerna della plebe, & del Volgo.

Granità nell'huomo.

Onna in habito di Matrona, tenga con ambe le mani vn gran lasso legato & sospeso ad vna corda.

L'habi-

L'habito di Matrona, mostra, che allo stato dell'età matura si conviene più la gravità, che à gl'altri, perche più si conosce in esto l'honore, & conmaggior ansietà si procura con la gravità, & temperanza de costumi.

Il lasso mostra, che la grauità ne costumi dell'huomo si dice similitudidine della grauità ne' corpi pesanti, & è quel decoro, che egli sa tentre nelle sue attioni senza piegare à leggierezza vanità, bussonarie, ò cose simili, le quali non sono atte à rimouere la seuerità dalla fronte, ò dal core, come, alle cose graui per alcuno accidente non si può leuar quella natural inclinatione, che le sa andare al luogo conueniente.

Granita dell'oratione.

Vedi à fermezza, & grauità dell'oratione.

### G V E R R A:

DONNA armata di corazza, elmo, & spada, con le chiome sparse, & insanguinate, come saranno ancora ambedue le mani, sotto all'arma tura, hauerd vna trauersina rossa, per rappresentare l'ira, & il surore, stard detta sigura sopra vn cauallo armato; nella destra mano tenendo vn'asta in atto di lanciaria, & nella sinistra vna facella accesa, con vna Colonna appresso.

Rappresentasi questa Donna col cauallo armato, secondo l'antico co-

stume Egittio, & la più moderna auttorità di Virgilio, che dice.

Bello armantur æqui, bellum hæc armenta minantur

cioè i caualli s'armano per la guerra, & minacciano guerra.

Leggesi, che già innanzi al tempio di Bellona su vna certa Colonna non molto grande, la quale i Romani chiamanano Colonna bellica, perche deliberato, che haucua nodi fare alcuna guerra a quella andana s' vno de Consoli dopoi che haucua aperto il Tempio di Giano, e quindi lanciana vn'asta, verso la parte, que cra il Popolo nemico, e intende uassi, che allora sosse gridata, e publicata la guerra, e perciò questa sigura tiene nella destra mano l'asta in atro di lanciarla presso alla Colonna sopradetta. Tiene poi nella sinistra mano vna facella accesa, secondo il detto di Silio Italico.

Souste l'accefa face, 'è l biondo crine Sparso di molto sangue è va scorrendo La gran Bellona per l'armate squadre.

Soleuano ancera gl'Antichi, prima che sussero trouate le trombe, quando erano per sare battaglia mandare inauzi à gl'esserotti alcuni con saci accese in mano, lequali si gittauano contro dall'una parte, & dall'altra, & cominciauano dopoi la battaglia col serro.

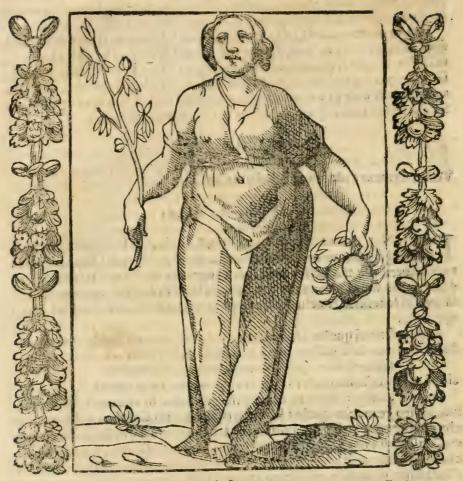

DON NA corpulenta con la destra mano tenga vir ramo d'oliuo, che habbia solo i frutti senza fronde, nella sinistra tenga vin granchio marino, il quale è soggetto molto alla grassezza, quando la Luna cresce, ò per particular dispositione tirata dalle qualità della Luna, ouero, perche quando essa è piena, & luminosa gli dà commodità, di procacciarsi più sa cilmente il cibo.

L'olino, è il vero hieroglifico della graffezza non folo tra Poeti, & Hiftorici, ma anco nelle facre lettere, come in più luoghi fi può vedere, & l'Epitetto proprio dell'olino, è l'esser grasso.

Guerra.

Onua armata, che per cimiero porti vn Pico, nella mano destra la spada ignuda, en ella sinistra lo scudo, con vna testa di lapo dipinta nel mezo d'essa.

Donna spauenteuole in vista, & armata con vna sace accesa inmano in atto di caminare, hauerd appresso molti vasi d'oro, & d'argento, & gemme gittate consusamente per terra sirà le quali vi sia vn'imagine di Pluto, Dio delle ricchezze tutta rotta, per dimostrare, che la guer ra dissipa, rouina, & consuma tutte le ricchezze non pure doue ella si serma, mà doue camina, & trascorre.

#### GVIDA SICVRA de veri honori.

DONNA nel modo, che la virtù al suo suogo habbiamo descritta de con vno scudo al braccio, nel quale siano scolpiti si due s'empsi di Marcello, s'vno dell'honore, & l'altro della Virtù; sieda detta Donna sotto vna quercia, con la destra mano in alto seuata; mostri alcune corone militari, con scettri, insegne, Imperiali, Cappelli, Mitre, & altri ornamenti di dignità, che faranno posti sopra i rami di detto albero, que sia vn breue con il motto: Huncomnia, & sopra il capo dell'imagine vi sart vn'altro motto, che dica Me Duce.

Il tutto dimostrera, che da Gioue, datore delle gratie, al quale è dedicato quest'albero, ò per dir bene dall'istesso Dio, si potranno hauere tutti gl'honori, & le dignità mondane, con la scorta, & guida delle virtù, ilche insegnano i due Tempij missicamente da M. Marcello fabricati, perche l'vno dedicato all'honore non haueua l'entrata, se non per quello di es-

la Virtu.

HIPPOCRESIA.

DONNA con faccia, & mani leprose, vestita di pelle di pecora bianca, con vna Canna verde in mano, la quale habbia le sue soglie, & pennacchio: I piedi medesimamente saranno seprosi, & nudi, con vn supo

che esca di sotto alla veste di essa, & con vn Cigno vicino.

Quello che disse Christo Signor Nostro in S. Matteo al cap. 23. basta per l'intelligenza di questa imagine, perche volendo improuerare à gli Scribi, & Faritei, la loro Hipocresia, disse che erano simili, a' sepoleri, che sono belli di suori, & dentro pieni di ossa d'huomini morti & di puzza; Adunque Hipocresia non sarà altra, che vna sintione, di bontà, & santità in quelli, che sono maligni, & scelerati; però si dipinge donna seprosa, vestita di habito biancho, perche il color della veste significa l'habito virtuo so, che artisitiosamente, ricopre la sepra del peccato, che stà radicato nella carne, & nell'anima.

La Canna verde, e fimbolo (come dice Hettorre Pinto nel cap. 40. di Ezechielle Propheta) dell' Hippocresia, perche nascendo con abondanza di foglie dritta, & bella, non sà poi frutto alcuno, se non piuma, & dentro è vacua, & piena di vento. Dell'istesso ancora dice-

la ilme-

100 NOLOGIA

i' modesimo Aurore, dare inditio il Cigno il quale ha le penne candide, & la carne nera. Il lupo che si mostra sotto, alla veste di pelle diuersa dalla sua, è tanto chiaro per le parole di Christo nell'Euangelio, che non ci bisogna dirne altro.

#### HIPPOCRESIA.

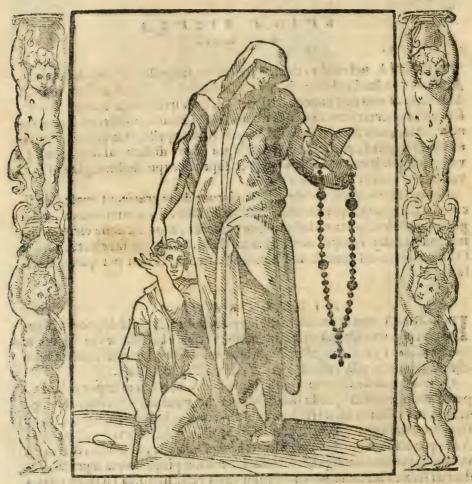

Onna magra, & pallida, veltita d'habito di meza lana, di color bertino, rotto in molti luoghi con la tella china verso lasspalla sinistra ha si
nerà in capo, vn velo, she gli enopra quasi tutta la fronte; terrà con la finistra mano vna grossa, & lunga corona, & vn offitiuolo, & con la debra mano, con il brascio scorerto porgerà in atto publico vna monera ad vn pouero, hauend le gambe, Ali piedi simuli al lupo de la contra la

-1:11

Hipo-

Hipocrefia appresso S. Thomasso secunda secunde, quest. 3. art. 2. è vitio, che induce l'huomo di simulare, & singere quel che non è in atti, parole, e opere esteriori, co ambitione vana di essere tenuto buono, esse do tristo.

Magra, & pallida si dipinge, perciòche come dice S. Ambrosio nel 4. de i suoi morali, gl'Hipocriti, non si curano, di estenuare il corpo per essere tenuti, & stimati buoni, & S. Matteo al cap. 6. Cum iniunatis nolite seri sicut Hippocrite, trisse exterminant enim sacies suas vi vide antur ab hominibus iciunantes.

Il vestimento, come dicemmo essendo composto di lino, & di lana dimostra (come dice il sopradetto S. Ambrogio, nel cap. 8. de morali) l'opera di coloro, i quali con parole, & attione d'hipocressa cuoprono la sottigliezza della malitia interna, & mostrano di suori la semplicità dell'inno cenza; questo si mostra per significato della lana, & la malitia per il lino.

La testa china, com il velo che gli cuopre la frote, la Corona, & l'osatinolo, dinotano che l'Hipocrito, mostra d'essere lontano, dalle cose mondane,

& riuolto alla contemplacione dell'opere divine.

Il porgere la moneta ad un pouero, nella guisa che si è detto, dime dra la vanagloria, degli hipocriti, i quali per acquistar famá, & gloria del Módo, fanno elemosina publicamente come ne sà sede S. Mattheo al 6. cost dicendo. Cum ergo facto elemosinam noli tubi caui re ante te, sicui Hypocrite faciunt, in synagogis, & in vicis, aut homoriscentur ab hominibus. & c.

#### HOMICIDIO

H VOMO bruttissimo armato, co'l manto di color rosso, per cimiero porterà vna testa di tigre, sarà pallido, terrà con la sinistra mano
per i capelli vna testa humana tronca dal busto, & con la destra vna spazda ignuda insanguinata: Bruttissimo si rapresenta l'homicidio, perciòche
non solo è abomineuole alle persone, ma quello che molto più importaal sommo Iddio, ilquale trà gl'altri comandamenti che ci hà dati, ci prohibisce l'homicidio come cosa molto dannosa, & a lui tanto odiosa, che
come si vede nell'Exodo 21. comanda che non si lasci accostare al suo altare l'homicida.

Si quis per industriam occiderit proximum suum, & per insidias, ab altari meo aucleles eum, &c.

Si dipinge armato, perche l'homicidio genera il pericolo della vendet-

ta, alla quale si prouede con la custodia di se stesso.

La Tigre significa sierezza, & crudeltà le quali danno incitamento, & spronano l'homicidia la pallidezza è effetto, dell'ira che conduce all'homicidio, & del timore che chiama à penitenza; Però si dice nel Genesi che Caim hauendo veciso il fratello, andò suggendo, temendo il cassigo della giustitia di Dio.

HONESTA.

ONNA con gl'occhi bassi, vestita nobilmente, con vn velo in testa,

J che le cuopra gl'occhi.

La grauità dell'habito, è inditio ne gl'huomini d'animo honesto, & però si honorano, & si tengono in conto alcuni, che non si conoscono per so modo del vestire, essendo le cose esteriori dell'huomo tutte inditio delle interiori, che riguardano il compimento dell'anima...

lasciuia, come si dice, & andando l'amore per gl'occhi al cuore, secondo il detro de Poeti; Abb'assati verso terra, danno segno, che nè spirti di lasci-

nia ne forza d'amor e possa penetrare nel petto.

Il velo in testa, è inditio d'honeste, per antico, & moderno costume, per esser volontario impedimento al girar lasciuo de gl'occhi.

HONORE.

OVANE bello vestito di Porpora, & coronato d'Alloro, con vn' Gaita nella mano destra, & nella sinstra con vn Cornucopia, pieno di frutti, siori, & fronde: Honore è nome di possessione libera, & volontaria de gl'animi virtuosi, attribuita all'huomo per premio d'essa virtu, & cer cata co'l fine dell'honesto; & S. Tomaso 2.2.q. 129. ar. 4. dice che honor est cu instituti pramium.

Si sa giouane, & bello, perche per se stesso, senza ragioni, ò sologismi, aletta ciascuno, & si sà desiderare. Si veste della Porpora perche è ornamen

to Regale, & inditio di honor supremo.

L'hasta, & il Cornucopia, & la Corona d'Alloro significano le trè cagio ni principali, onde gl'huomini sogliono essere honorati, cioè, la scienza, la ricchezza, & l'arini, & l'alloro signissica la scienza, perche come questo albero hà le soglie perpetuamente verdi, ma amare al gusto, così la scienza, se bene sà immortale la sama di chi la possiede, nondimeno non si acquista senza molta satica, & sudore. Però disse Esiodo, che le Muse gli haque unano donato vno scettro di lauro, essendo egli in bassa fortuna, per mezo delle molte satiche ariuato alla scienza delle cose, & alla immortalità dei suo nome.

Honore .

Vomo d'aspetto venerado, & coronato di palma, con vn collar d'oro al collo, & manigli medesimamete d'oro alle braccia, nella man defira terrà vn'asta, & nella sinistra vno scudo, nel quale siano dipinti due. Tempij co'l motto. Hic terminus beret, alludendo à tempij di Marcello dete

ti da noi poco inanzi.

Si corona di Paima, perche quest'Albero, come scriue Aulo Gellio nel 3. lib. delle Notti Attiche è segno di Vittoria, perche, se si pone sopra il suo legno qualche peso ancor che graue, non solo non cede, ne si piega, ma s'inalza, & essendo l'Honore, figliuolo della Vittoria, come scriue il Boccaccio nel 3. della Geonologia de Dei, conuien che sia ornato dell'insegne della Madre.

L'afta:

h o

L'asta, & lo scudo surono insegna de gl'antichi Rè, in suogo della Corona come narra Pierio Valeriano nel lib. 42. Però Virguio nel 6. dell'Eneide, descriuendo Enca Siluio Rè di Alba disse:

Ille ( vides ? ) pura inuenis, qui nititur hasta.

Et perche nel Tempio dell'Honore non si poteua entrare, se non per le Tempio della Virtu, s'impara, che quello solamente è vero honore, il qua le nasce dalla Virtu.

Le maniglie alle braccia, & il collaro d'oro al collo, erano antichi fegni d'honore, & dauanfi da Romani per premio, à chi s'era portato nelleguerre valorosamete, come scriue Plinio nel 3 3. lib. dell'Historia naturale.

Honore nella Medaglia d'Antonino Pio.

VN Giouane vestito di veste lunga, & leggiera, con vna ghirlanda d'Alloro in vna mano, & nell'altra con vn Cornucopia pieno di from di, fiori, & frutti.

Honore nella Medaglia di Vitellio.

Clouane con vn'asta nella destra mano, col petto mezo ignudo, & col cornucopia nella sinistra; al piè manco hà vn'Elmo, & il suo capo sa ra ornato con bella acconciatura de' suoi capelli medessimi.

L'atta, & le mammelle scoperte, dimostrano che con la forza si deue di-

sendere l'honore, & con la candidezza conservare.

Il Cornucopia, & l'Elmo, dimostrano due c ose, le quali facilmente trouano credito da esser honorati; l'vna è la robba; l'altra l'essercitio militare; quella genera l'honore con la benignità, questa con l'alterezza; quella con la possibilità di far del bene; questa col pericolo del nocumento; quella perche sà sperare; questa perche sà temere: ma l'vna mena l'honore per mano piaceuolmente; l'altra se lo tira dietro per forza...

HORE DEL GIORNO.

MOLTE volte può venire occasione di dipinger l'hore, & ancorche se ne possa pigliare il disegno da quelli, che da molti sono state descritte, nondimeno hovoluto ancor io dipingerle disserente da quelle perche la varietà suole dilettare alli studiosi.

Dico dunque, che l'hore sono ministre del Sole dinise in 24. & ciascuna è guidatrice del timone del carro solare, per il suo spatio, onde Onidio

nel 2.delle Metamorf. così dice.

A dextra læuaq; dies , & mensis , & annus Sæculaq: & positæ spatijs æqualibus horæ

& il medesimo, più à basso.

Iungere equos Titan velocibus imperat horis
Iusa Dea celeres peragunt, ignemq; vomentes
Ambrosia succo saturos prasepibus altes
Quadrupedes ducunt, adiuntq; sonantia frana

Le il Boccaccio nellibro quarto, della Geonologia delli Dei, dice che Thore sono figliuole del Sole, & di Croniche, & questo da i Greci vien.

N 4 detto

detto il tempo, percioche per lo camino del Sole con certo spatio di tempo vengono a formarsi, & successiuamente l'vna dopo l'altra, fanno che la notte passa, & il giorno giunge, nel quale il Sole entra dalla successione di esse, essendogli dall'hore del giorno aperte le porte del Cielo, cioè il nascimento della luce del quale ossitio dell'hore sa mentione Homero, & dice che sono soprastanti alle porte del Cielo, & che ne hanno cura con questi versi.

αυτομαται δε πόλαι μόκον έρανε άξι έκον ώραν της έπι τετραπτυ μέγας έρανος έλυ μπός ε.

Spote fores patuer ut cell quas seruabant hora Quebus cura est magnu celu, et Olympus.

Il qual luoco Homero imitando Quidio dice che l'hore hanno cura delle porte del Cielo insieme con Giano...

Presideo foribus cali cum mitibus horis.

Volendo noi d'unque dar principio à questa pittura, faremo che la prima hora sia nell'apparir del Sole.

HORA PRIMA.

ANCIVLLA bella, ridente, con ciusto di capegli biondi com'orosparsi al vento dalla parte d'auanti, & quelli di dietro siano stesi;

& canuti:

Sarà vestita d'habito succinto, & dicolor incarnato con l'ali à gli ho-

meri, stando però in atto gratioso, e bello di volare.

Terra con la destra mano (ouero doue parerà all'accorto pittore; che sia il suo luoco proprio) il segno del Sole : dritto, & eminente: ma che sia grande, & visibile, & con la sinistra vn bel mazzo di fiori, rossi, &

gialli in stato di cominciarsi ad aprire.

Si dipinge giouane, bella, ridente, & con fiori nella guisa che dicemmo, perciòche allo spuntar de'chiari, & risplendenti raggi del Sole, la natura tutta si rallegra, & gioisce, ridono i prati s'aprono i siori, & i vaghi augelli sopra i verdeggianti rami, con il soauissimo canto santo sa

Iam caruleis eu Eus equis
Titan, summum prospicit oetan,
Iam Cadmusis inclyta baccis
Aspersa die, dumeta rubent
Phabique sugit reditura soror.
Labor exoritur durus & omnes
Asgitat eu as, aperitque domos
P-stor gelesa cana pruina
Grego dimisso pabula carpit
Ludit prato liber aperto

Nondum rupta fronte iuuencus.
Vacua reparant vbera matres.
Errat curfu leuis incerto
Molli petulans hadus in herba
Pendet fummo firicula ramo,
Pinnasque nouo tradere foli
Gestit, quenilos internidos
Thracia pellex, turbaque circum
Confusa sonat murmure mixto
Testata diem.

I capelli biondi sparsi al vento dalla parte dauanti, & quelli dietro stefi, & canuti significano che l'hore in breue spatio di tempo principiano, & finiscono ritornando però al solito corso.

Il color

Il color incarnato del vestimento dinota il rosseggiare, che fanno li raggi del Sole in Oriente quando cominciano à spuntare sopra il nostro emispero, come dimostra Virgilio nel settimo dell'Eneide.

Jamque rubescebat radys mare, & athere ab alto Aurora in roseis fulgebat lutea bigis

Et Ouidio nel 4.de'Fasti.

Nox rbi transierit calumque rubescere primo Caperit

Et nel 2. 11 11

Ecce vigil muido patesecit ab ortu Purpureas Aurora fores, plena rosarum aria,
Et nel 6. delle Metham.

Vt folet aer purpureus ficri, cum primum Aurora moueiur.

Boetio lib. 2. metr. 3.

Cum polo Phæbus rofeis quadrigis lucem spargere caperit.

L'istesso nel metro 8.

Quod Phabus reseum diem Curru prouchit aureo.

Et Statio 2. Theb.

Et iam Mygdonys elata cubilibus alto Rorantes excussa, comas multumq; sequentis Impluerat calo gelidas Aurora tenebras Sole rubens.

Et Silio Italico lib. 12.

Atque vbi nox depulsa polo primaque rubescit Lampade Neptunis....

L'habito succinto, & l'ali à gl'homeri in atto di volare, significano la velocità dell'hore, come nel luogo di sopra citato dice Ouidio 2. Methamorfosi.

Jungere aquos Titan velocibus imperat heris Iusa Dea celeres peragunt.

Gli si da il segno del Sole, perche soleuano gl'antichi dare al giorno do dici hore, & dodici alla notte le quali si dicono planetali, & si chiamano così, perche ciascuna di esse vien signoreggiata da vno de'segni de'Pianeti, come si vede in Gregorio Giraldo tom. 2. lib. de annis, & mensibus, con queste parole: Praterea quoniam singuli Planeta, singulis horis dominari, & praesse ab Astrologis dicuntur, & mortalia, vt aiunt, disponere; ideo planetarum, hos est errantium stellarum hora, qua ab eis planetaria vocantur, constituta sunt. Oltre questo chi volesse maggiore esplicatione legga Tolomeo, & Zeone, & da certi versi d'Ouidio si raccoglie il medessmo.

Non Venus affulsit, non illa suppiter hora Lunaque &c.

Giouanni del Sacroboscho intorno à questo così dice nel computo Ecclesiastico: Notandum etiam quod dies septimane, secundum diversos, diversas habeat appellationes; Philosophi enim gentiles quemlibet diem septimane, ab illo planeta qui dominatur in prima hora illuis diei denominant, dicunt enim planetas successive do-

minari per horas diei.

Et se bene in ogni giorno della settimana ciaschedun'hora ha particolar segno disserente da quelli de gli altri giorni, tuttauia noi intendiamo assolutamente rappresentare dodici hore del giorno, & altrettante della notte senza hauer riguardo a particolari giorni, & a loro successione, nel circolo della settimana, si che per dimostratione, si dara principio alla prima hora del giorno con il Sole, coma quello, che distrugge l'hore, &

à mifu-

è misura del tempo, e questo basterà, per dichiaratione de i segni, si pel quelta prima hora che habbiamo descritta, come anco per il restante.

HORA SECONDA.

ANCIVILA aucor'ella con l'ale aperte in atto di volare, hauer d i capelli di forma,e colore come la prima: ma quelli dauanti non sar nno tanto biondi, l'habito sarà succinto, di color d'oro, ma circondato d'alcuni piccioli nuuoletti, & nebbia, essendo che in quest'hora il Sole, tira à se i vapori della terra, più, ò meno, secondo l'humidità del tempo passato, & à quest'hora volse alludere Lucano nel 5. della guerra di Farsaglia. Sed niete fugaca lasum nube diem zubar extult.

Et Sil. Ital. lib. 5.

Donec flamms ferum tolletes equore currum Caligo in terras nitida resoluta serene Solis aqui pa fere diem iamq orbe renato Mollis erat tellus rorata mane pruina. Diluerat nebulas I itan sensimque fluebat

Claud. 2. de vap. Prof.

Nondu pura diestremulis vibratur in ondis Dum nouns humestat flauetes lucifer agros Ardor, & errantes ludunt per carula flama Roranti prouectus aquo.

Dum matutinis prasudat solibus aer

Et Stat. 1. Achill.

la pramit aftra dies humilisq;ex equore tita Sublatum curru pelagus cadit

Rorantes evoluit aques, & athere magno

Terrà con la destra mano il segno di Venere Q in bella attitudine, & con la finistra vn mazzo d'elitropio, ouero cicoria con i fiori, i quali per antica osferuanza, si sa, & si vede che continuamente seguitano il giro che fa il Sole, & per hauer'io alla prima hora dichiarato, che fignificano i capelli, & l'ali mi pare superfluo sopra di ciò dir'altro, anzi detta dichiaratione, seruirà anco alle altre hore, che ci restano à dipingere.

HORA TERZA.

FANCIVLLA anch'ella, con la forma de i capelli già detti: ma

quelli d'auanti saranno trà il biondo, & negro.

Sarà alata, & come l'altre in atto gratioso di volare, con habito succinto,e ipedito, di color cangiante, cioè doi parte di bianco, & vna di rosso, percioche quanto più il Sole s'inalza dall'Oriente, la luce vien maggiore, & di quest'hora intende Ouidio nel 6. delle Metam quando dice:

Purpurcus fieri, cum pr. mum Aurora mouetur; pt sult aer

Es breue post tempus cande seere Solis ab ortu.

Terrà con la destra mano con bellissimo gesto il segno di Mercurio Z e con la finistra vn'horiolo solare, l'ombra del qual deue mostra hora 3. l'inuentore per quanto narra Plinio nel libro secondo su Anaximene Milesio discepolo di Talete di questo horologio riferisce Gellio che tratta Plauto nella fauola detta Beotio: Vt illum Di perdant qui primus horas reperu, quique adeo primus flatuit hie solarium qui mibi comminuit misero articulatim diem.

HORA QVARTA.

TANCIVLLA come l'altre, con l'ale, & i capelli nella guifa, che hab L' siamo detto di sopra, l'habito succinto, & di color bianco, perciòche dice il Boccaccio, nel lib. 4. della Geneologia delli Dei, estendosi già sparso il Sole, & hauendo cacciato i vapori, il giorno e più chiaro, & Ouid. dice cum puro midifimus orbe nel 4. delle Metham. Et Sil. Ital. lib. 12.

Opposita speculi referitur imagine Phebus

Redditur ex templo flagrantur athere lampas Et tremula infusoresplendent carula Phabo.

Terrà con la destra mano il segno della lun a auertendo il diligente. Pittore rappresentarlo in modo, che si conosca il segno in prima vilta.

Porgerà con la finistra mano, in atto gratioso, & bello, vn Giacinto fiore quale per quanto narra Ouid nel lib. 10. fii vn putto amato da Appol-

line, & hauendolo egli per disgratia veciso, lo mutò in fiore.

Ilche dimostra, che la virtu del Sole, la mattina, và purgando ne i semplici la souerchia humidità della notte; Onde per essersi con quest'hora ri soluta, è proprio suo cogliere i semplici, essendo, che non sono troppo mor bidi, per la souerchia humidità, ne troppo asciutti per lo souerchio ardore de' raggi del Sole. HORA QVINTA.

TANCIVLLA alata in atto di volare, con i capelli nella guisa dell'altre, & con habito succinto di color cangiante, in bianco, & ranciato, essendo che il Sole, quanto più s'auuicina al mezo giorno più risplende. Terra con vna delle mani il segno di Saturno B & con l'altra l'Elitro.

pio del quale Plinio nel lib. 2. cap. 41. così dice.

Miretur hoc qui non obseruct quotidiano experimento, herbam vnam que vocatur Eliotropium abeunte solem intueri semper omnibus horis cum ea verti vel nubilo obum. brante; Et Varrone. Nec minus admirandum quod fit in floribus quos vocant Eliotropia, ab eo quod folis ortum mane spectant . & eins iter ita seguuntur ad occasum, ve ad eum semper spectent. Et Ouidio nel quarto delle sue Metham dice di quest'herba, che fù vna Ninfa chiamata Clitia amata dal Sole, la quale per vn ingiaria riceunta da quello si ramaricò, talmente, che si voltò in que-A'herba, le parole del Poeta son queste.

At Clytien quamuis amor excusare dolore, Nec se mouit humo, tantu spectabat euros Ind ciumq; dolor poterat, no amplius auctor Inces adit. V energiq; modu fibe fecit in illa Tabuit ex illo dementer amoribus vía Nymph ru impaties et sub Ioue nocte, dieq; Est in parte rub r violaque si millimus o a Se ut humo nuda, nudis incompta capillis Perque wuem luces expers pndag; cibique, R re mero, lacrimisq; Juis reinnia paut

Ora Dei, vultufg; suo, flectebat ad ilum. Mebra ferut hajiße folo; partemq; coloris Luridus exagues pador couert tin berbas Flos teget, illa fuu quammis radice tenetur, Vertitur ad folem, mutatay; feruat amore.

HORA SESTA.

NCIVLLA; sarà quest'hora di aspetto più siero, & mostrera le Poraccia, & gabe nude; hauedo però ne i piedi ttiqulecci graciofi, & belli, il color del vestimeto sarà rosso infiamato, perche dice il Bocc.lib.4 della

Geneologia delli Dei, ritrouandosi il Sole in mezo del Cielo, molto più risplende, & rende maggior ardore, che perciò si rappresenta che mostri le braccia, & gambe nude, il che significa anco Virgilio nel libro ottano dell'Encide.

sol medium Cali conscenderat igneus orbem.

Et Martiale net lib.3.

Lam prono Phatonte sudet Aethon

Exarsit que dies , es hora sassos

Interiungit eques meridiana.

Et Lucano nel lib.1.

Quaque dies Medius flagrantibus astuat horis.

Terrà con la destra mano il segno di Gioue 1£, & con la sinistra valimazzo d'herba siorita, chiamata da Greci, & Latini loto; l'effetto della quale, secondo che narra Plinio nel lib. 13. al cap. 17. & 18. & Theosrasto; è marauiglioso, percioche ritrouandosi dett'herba nel sondo del siume. Eustrate, la mattina allo spuntar del Sole, ancor'ella comincia à spuntar suori dell'acque, & secondo che il Sole si và inalzando, così sà quest'herba, in modo, che quando il Sole è arriuato à mezo il Cielo, ella è in piedi dritta, & hà prodotto, & aperti i suoi siori, & secondo poiche il Sole, dall'altra parte del Cielo verso l'occidente, va calando, così il loto, à imitatione dell'hore va seguitando sino al tramontare del Sole, entrando nelle sue acque, & sino alla meza notte si va prosondando. La forma di dett'herba, & siori, secondo che scriue Plinio nel luogo citato di sopra è simile alla saua, & è solta di gambe, & di soglie: ma più corte, & sottile, i siori sono bianchi, & il frutto somiglia al papauero.

HORA SETTIMA.

TESTITA di colore ranciato, il quale dimostra il principio della declinatione dell'antecedente hora terrà con vna delle mani il segno di Marce Q, & con l'altra vn ramo di luperi, con li bacelli atteso che si riuolge al Sole, & ancorche nuuolo sia dimostra l'hore à i Contadini di ciò sa sede Plinio nel libro 18. al cap. 14. dicendo: Nec vilius qua seruntur natura assensi terra mirabilior est: primum omnium cum sole quotidie cucumagitur horasque agniolis etiam nubili demonstrat.

HORA OTTAVA.

ANCIVLLA, sarà vestita di cangiante bianco, & ranciato, terrà il segno del Sole ::, & vn horiolo Solare: sma con gesto disserente dell'hora terza, non per significato: ma per rendere vario il gesto, e bella la pittura, & che l'ombra di esso mostri, essere questa l'ottaua hora, essendo che anche la prima, ha il medesimo segno del Sole, denota anco detto oriolo la distintione dell'hore del giorno da quelle della notte.

Il color del vestimento, dimostra, che quanto più crescono l'hore tan-

to più il giorno, va declinando, & và perdendo la luce.

Et questo basterà per dichiaratione de i colori de'vestimenti, che mancano all'hore sequenti.

HORA NONA. ANCIVLLA alata, il colore del suo vestimento sarà giallo pa-

l'errà con destra mano il segno di Venere Q, & con l'altra vn ramo di vliuo, percioche questa pianta riuolge le sue toglie nel solstitio, come si è visto per l'osseruatione da molti, di che ancora ne sa fede Plinio.

HORA DECIMAN IN THE

NCIVLLA alata, vestita di color giallo: ma che tiri alquanto A CONTRACT OF THE STATE OF THE

al negro.

Ferrà con la destra mano il segno di Mercurio D., & com la sinistra vn ram) di pioppa per hauere anco questa pianta il medesimo fignificato de l'vlino, laonde per questa causa il Pontano ne'suoi versi la chiama arbore del Sole, così dicendo. 

Phatentias arbor Fundit ere noua, Ge. Invendendo la pioppa 1 03

MANAGER HORALV NO ECAM MANAGER OF FORESTER F ANCIVILA alata, il suo veitimento surà cangiante di giallo, & negro, auertendo che tenghi come habbiam detto con bella gratia il legno della luna, & vna clepsitira oriolo d'acqua, del quale sa mention Cicerone nel 2.de natur. Deor. Quid igitur, inquit, conuenn cum folarium, veldiscriptum, aut ex aqua contempleris, & nel fine della sectima Tusculana : (ras ergo ad el pfydram; percioche con queste clepsidre origli d'acqua si prefini. ua anticamente il tempo à gl'oratori, come bene accenna Cicerone, nel 3. de orat. At hunc non declamater aliquis ad elepsidram, latrare docuerat.

Et Mar iale nel libro festo:

Septem dep y ras magna tibi voce petenti Arbiter inuitus, Caciliane dedit.

Et ancorche questo oriolo non sia solare, nondimeno Scipione Natica, l'anno 595 della edificatione di Roma, con l'acqua diuise l'horc egualmete della notte, e del giorno, effendo che molte volte l'oriolo sclare quando era nunolo, non feruiua, come ne fa testimonianza Plinio lib. 7.

L'inventore di quest'oriolo, come dice Vitrnuio lib.9. de architettura

fu Ctelibio Alessandrino figliuolo d'vn barbiere.

HORA DVODECIMA.

ANCIVIL A alata, vestita succintamente, di color violato, e parimente con i capelli, come habbiamo detto de l'altre.

Di quest hora disse Silio Italico lib.2.

1. m que diem ad met s desesses Phabus olympo. Paulatim infusa properantem ad littora Imsellebat equis, fuscabat & besperus pribra

Et nel libro decimo sesto.

Obhuro iam vesper olympo. . Fundere non aquem repidanti coperat vmb am.

Terrà con la deitra mano il segno di Saturno B. & con l'altra vn ramo di salce, essendo che la pioppa, l'vliuo, & il salce, riuolgono le foglico nel Spissitio, come Plinio scriue.

est sand grant grant grant grant gall and the

## HORE DELLA NOTTE.

F ANCIVLLA alata, & parimente con capelli, come le altre hodere del giorno, ma il colore di quelli dalla parte d'auanti sarà negro. L'habito sarà succinto, & di varij colori, perciòche essendo il Sole tra-

montato nell'Occidente tale si dimostra, per la ripercussione de i soi raggi molti colori, come dice Statio 2. Achille.

Frangebat.radus humili iam pronus olympo. Promittebat equie.

Phabus, et Oceani penetrabile litus anhelis

Del vario colore fa reltimonianza Seneca in Agamenone così dicendos

Suspetta varius Occidens fecit freta.

Terra con la destra mano il segno di Gioue II, & con la sinistra vna nottola, ouero vespertilio, così detto à respertino tempore, come dice Giero dello commentatore d'Apuleio, che è la sera quando questi animali cominciano à comparire, come dottamente descriue Ouid.4. Metam. nella sanola dell'istesso animale, così dicendo:

lamque dies exastus erat, tempusque subibat Quod tu, nec tenebras, nec posses dicere lucem, sed cum luce tamen dubia confinia noctis Tecta repente quati pinguesque ardere videntur Lampades, & rutilis collucent ignibus ades Falfaque sænarum simulacrum piulare ferarum. Fumida Lamdudum latitant per tella forores. Diuersaque locis ignes ac lumina vitant Dumque petunt tenebras paruos membrana per arlus Porrigitur tenuesque includunt brachia pennæ Nec qua perdiderint veterem ratione figuram Scire sinunt tenebræ, non illas pluma leuaut Sustinuere camen se perlucentibus alis Canateque loqui minimam pro corpore voc m Emittunt : peraguntque leut fridore querelas Tectaque non sylvas celebrant lucemque perosa Notte volant, seroque trasunt, à Vespere nomen. HORA SECONDA.

FANCIVLLA alata, & vestita di color bertino, perciòche quanto più il Sole s'allontana dal nostro emispero, e passa per l'Occidente canto più per la successione dell'hore l'aria si oscura, come dice Virgilio al 2 dell'Eneide.

Vertitar interea cœtu, & ruit Oceano nox. Inuoluens vmbra magna terramq; polumo;

Et nel terzo.

Sol ruit interea, & montes vmbrantur opaci.

Et questo basterà per i significati de i colori delli vestimenti dell'hore.

che hanno da succedere.

Terrà con la destra mano il segno di Marte Q, & con la sinistra vna ci-

netta per esser signora della notte, come dice Pierio Valeriano nel libro 20. E piglia il nome da essa, essendo che il latino si dichiara noctua, dalla notte.

HORATERZA.

Tancelle La alata, & vestita di bertino, più scuro dell'antecedente, te, terrà con la destra mano il segno del Sole & ma però che tenghi la mano bassa quanto più si può, mostrando con tal gesto, che il Sola sia tramontato, & con la sinistra vn bubone, ò barbagianni, veello notturno, la fauola del quale racconta Ouidio libro; delle Metam. l'argomento è questo. Gioue hauendo concesso à Cerere, che rimenasse Proserpina sua sigliuola dall'inferno, con questo patto, che ella non hauesse gustato cosa alcuna in quel luoco, subito Ascalaso disse, che gli hauena visto mangiare delli granati, & impedì la sua tornata, la onde adirata. Cerere lo transimutò in questo animale, il quale suole arrecare sempre male nuoue.

Repetet Proserpina Calum ! ..... Lege tamen certa, si nullos contigit illic Ore cibos; nam sic parcarum sædere factum est Dixerat, ac Cereri certum est educere natam. Non ita fata sinunt quoniam ieiunia Virgo, Solu. rat, & cultis simplex dum errat in hortis Puniceum turua decerpserat arbore pomum Sumptaque Pallenti septem de cortice grana Presserat are suo, solusque ex omnibus illud Ascalaphus vidit quem quondim dicitur Orphne Inter Auernales haud ignotissima Nymphas Ex Acheronte sue farmis peperise sub antris. Vidit, & indicio reditum crudelis ademic. Ingemuit Regina Erebi, testemque profanum Fecit auem, sparsumque caput Flegerhontide lympha In rostrum, & plumas, & grandia lumina vertit. Ille sibi ablasus fuluis amicitur in alis, Inque caput crescit, longesque restetitur vnques, Vixque mouet nata pertinentia brachia pennas Fædague fit volueris venturi nuncia luctus Ignauus bubo dirum mortalibus omen.

Di questo animale così dice Plinio, nel libro decimo al capitolo 12.

Bubo surchie, & maxime aborninans publicis præcipue auspicijs deserta incolit, nec

cantum desolata sed dura etiam, & inacessa, nostis monstrum nec cantu aliquo vocali, sed

gemiu. HORAQVARTA.

FANCIVLLA alata in atto di volare, sarà il suo vestimento di co-

l' lor lionato.

Con la destra mano terrà il segno di Venere Q, & con la sinistra vno horiolo da poluere.

BULLET HORA QVINTA.

TANCIVLLA alata, come l'altre il color del vestimento sarà di lionato che tiri al negro.

Con l'vna delle mani rerra ilisegno di Meronrio J, & con l'altra vn. mazo di papauerou essendo, che di questa pianta si corona la norte, comedice Quidio lib. 4. falt. 6.

Inceresplaciasm rediminapapauere frontem Nox venit, & secum somnia nigra tradit. - Er ha proprieta disar dormire, come operatione notturna, la onde Vire gilio lo chiama soporifero nel 4 idell'Eneide.

spargens humidamella, soporiferumque papauer

Et Quidio discora nel 5 de Trift.

sus and il prosquestoporiferum granaipapauer habet.

Ale Policiano pieno di fonno la la granda di la comina di

(3) [110] Hingratum certri planumque sopore papauer.

HORA SESTA.

FINCIVILA alara, e vestica di color negro, come dice Ouid. 4. fasti.

Con la destra mano tenghi il segno della Luna , & con il braccio sinistro vaa gatta, percioche signissica la Luna, dicendo, che i Dei fuggendo l'ira di l'ifone se ne andarono in Egittome quiui si reneuano securi se non prendeuauo forma chi d'vno, & chi d'vn'altro animale fra quali la Luna si cangiò in gatta come dice Ouidio nel lib. 5. delle Mcramorfosi.

Fele seror Phabi, neuen Saturnia parta pisce Venus latut.

Percioche la gatta è molto varia, vede la notre, & la luce de i suoi oc-!. fce, ò diminuisce, secondo che cala, ò cresce il lume della Luna. 5: dio lib. 12. Theb. di quell'hora diffe.

Cum graue nocturna cælum subtexitur ombra. b. o. 3 nox magis ipfa tacebat.

Staque nigrantes l'axabant astra tenebras.

Et nel libro fecondo. was hand the the the day the

Aft phi prona dies logos füper equora fines Exiget, atquing es medio natat ombra profudo HORASETTIMA

ANCIVLLA alata, sardil suo vestimento di color cangiante, cerulco, & negro. Terrà con la destra mano il segno di Saturno B, e con il braccio finistro yn taffo, per mostrare, ch'essendo quest'hora nel profondo della notte, ad altro non si attende, che à dormire, come sa quest'animale, il che dottamente descriuono i poeti. Virg. 4. Eneid.

Noverat, & placida carpebant feffa supovern Acquera cu medio volutirur sydera lapsu Corpora: per terras syluaq, & saua quierant (u tait eis ager pecudes, picteq; volucres.

Sil. Fral. lib. 8. Tacito nox atra sipore

Cuncta per & terras, & litista gna profundi condiderat.

Ouid. 5. fast.

Nox vbi iam media est somnue que silentia prabent. Et canis, & parie conticuistes aues.

Stat. 1. Theb.

Lamq; per emeriti surgens confinia Phabi la pecudes volucresq; tacet, ia somnus auaris Titanis late mundo subuecta silenti . Inferpit curis pronusque per aera nutat

Rorifera gelidum tenuauerat aera biga Grata laborata referens oblinia pita.

HORA OTTAVA.

TANCIVLLA alata, in atto di volare, il colore del vestimento farà ceruleo oscuro. Con vna delle mani terrà il segno di Giou. II, & perche questa è trà l'hore del più profondo sonno, con l'altra mano gli fi farà tenere, con bella gratia, vn Ghiro, come animale fonnacchioso, della qual cosa ne sa testimonianza Martiale nel libro 5. così dicendo.

Somniculosos ille porrigit ghires.

Et nel libro 13. parlando il ghiro.

Tota mibi dormitur hiems, & pinguior illo Tempore sum quod me nil nisi solus alit.

HORA NONA.

FANCIVLLA vestita di paonazzo, & come l'altre sarà alata, & starà in atto di volare. Terrà con vna mano il segno di Marte 2, & vn gufo, come vcello proprio della notte.

HORA DECIMA.

FANCIVLLA alata, & il color del vestimento, sarà alquanto più chiaro dell'hora sopradetta.

Terrà il segno del Sole :::, nella guisa che habbiamo detto della prima hora della notte, per la medesima ragione, & con l'altra mano vn'horiolo. in forma di vn bel tempietto, con la sfera che mostri l'hora decima, & sopra la campana da sonare l'hore, essendo, che il suono dispone, & chiama ogn'vno al suo esercitio, come dice Gieroaldo Commentatore d'Apuleio, lib.y.& massime all'hora decima, essendo già passato il tempo di dormire.

HORA VNDECIMA.

FANCIVLLA alata, sarà vestita di turchino. Terrà con la destra mano il segno di Venere 2, & con l'altra mano vn'horiolo da poluere, nel quale si veda la divisione dell'hora, con il segno, & mostri, che la poluere sia giunta all'hora vndecima.

HORA DVODECIMA.

FANCIVLLA alata, & come l'altre in atto di volare, il color del-vestimento sarà ceruleo. & bianco parcioche vestimento sarà ceruleo, & bianco, perciòche auuicinandosi il giorno l'oscurità della notte è in declinatione, come dice Virg. 8. Eneide.

V bi Oceani perfusus lucifer on la Extulit os sacrum calo, tenebrasque resoluit.

Quem V enus ante alios astrorum diligit ignes. Sil.lib.s.

Et iam curriculo nigram nox roscida metam Protulerat. stabatque nitiens in limine primo Stringebat nec se thalamis Tithoma coniux Cum minus annuerit noctem desisse viator Quam capisse diem.

Stat. I. Theb.

Rarescentibus ombris longa repercussio nituere crepuscula Phabo.

Terra con la destra mano il segno di Mercurio Q, & sotto il braccio sinistro con bella gratia vn cigno, per mostrar i primi alberi della mattina,

114 ICONOLOGIA

quanti che arriva il Sole, il quale fa il di simile alla bianchezza del Cigno, quando viene à noi, & partendosi fa parimenti la notte negra, come è il Corno.

HV. MILT.A.

ONNA con vestimento bianco, con gli occhi bassi, & in braccio

tiene vno agnello.

La Humiltà è quella virtù de!l'animo, onde gli huomini si stimano inferiori à gli altri, con pronta, & disposta voluntà di vbbidire altrui, con intentione di nascondere i doni d'Iddio, che possiedono, per non hauer

cagione d'insuperbire.

si dipinge donna vestita di bianco, perche si conosca che la candidezza, & purità della mente partorisce nell'huomo ben disposto, & ordinato alla ragione, quella humiltà che è basteuole à rendere l'attioni sue piaceuoli à Dio, che da la gratia sua à gl'humili, & sa resisteuza alla voluntà de superbi.

L'agnello è il vero ritratto dell'huomo mansueto, & humile, per questa cagione Christo Signor nostro è detto agnello in molti luoghi, e dello

Enangelio, & de Profeti.

Humiltà.

ONNA che nella spalla destra porti vn sacchetto pieno, & comla sinistra mano vna sporta di pane, sarà vestita di sacco, & calpe-

Arara diuersi vestimenti di valore.

L'humiltà deue esser vna volontaria bassezza di pensieri di se stesso per amor di Dio, dispregiando l'vtili, e l'honori. Ciò si mostra con la presente sigura, che potendosi vestire riccamente s'elegge il sacco, il pane è indicio che si procura miseramente il vitto, senza esquisitezza di molte delicature, per riputarsi indegna de i commodi di questa vita. Il sacchetto che aggraua, è la memoria de peccati, ch'abbassa lo spirto de gl'humili.

Humiled.

Onna con la finistra mano al petto, e con la destra distesa, & aperta; sarà la faccia volta verso il Cielo, & con vn piede calchi vna vipera meza morta, auuitichiata intorno à vn specchio tutto rotto, e spezzato, & con vna testa di leone ferito pur sotto à piedi.

La mano al petto, mostra, ch'il core è la vera stanza d'humiltà.

La destra aperta è segno che l'humiltà, deue essere reale, & patiente, & non simile à quella del lupo vestito di pelle pecorina, per diuorare.

gli agnelli.

Per la vipera s'interpreta l'odio, e l'inuidia, per il specchio l'amor di se stesso, e per il leone la superbia; l'amor di se stesso sa poco pregiar l'humiltal; l'odio, e l'ira son'essetti che tolgon le sorze, e la superbia, l'estingue; però si deuon queste tre cose tener sotto i piedi, co s'ilda, e santa risolutione.

Humilta.

ONNA vestita di colore bertino, con le braccia in croce al petto, tenendo con l'una delle mani una palla, una cinta al collo, la testa HVMILTA.



testa china, & sotto il piè destro hauerà vna cotona d'oro.

Tutti segni della inter or cognitione della bassezza de i proptij meriti, nel che consiste principalmente questa virtù, della quale trattando S. Agostino così disse: Humilitas est ex intuitu propria cognitionis, & suconditoris voluntaria, mentis inclinatio, suo imo ordinabili ad suum cond t vem.

La palla si può dire, che sia simbòlo dell'humiltà, perciòche quanto più è percossa in terra tanto più s'inalza, & però S. Luca nel 14. etiam 18. disse

così: Qui se humiliat exaltabitur.

Il tener la corona d'oro fotto il piede, dimostra, che l'humiltà non pregia le grandezze, e ricchezze, anzi è dispregio d'estè, come 5. Bernardo dice quando tratta delli gradi dell'humiltà, & per dimostratione di questa

0 4

ICONOLOGIA

rara virtu Baldouino primo Rè di Hierusalem si rese humile, dicendo nel refutare la corona d'oro tolga Dio da me che io porti corona d'oro la douc il mio Redentore la portò di spine. Et Dante nel settimo del Paradi focosì dice.

E tuitigli altri modi erano scarsi Alla giustitia sel' figliuol di Dio. Non fosse humiliato ad incarnarsi :

M ANITA. H V

7 N A bella donna che porti in seno varij siori, & con la sinistra mano tenghi vna catena d'oro.

Humanità, che dimandamo volgarmente cortesia è vna certa inclina-

tione d'animo, che si mostra per compiacere altrui.

Però si dipinge con i fiori, che sono sempre di vista piaceuole, & con. la catena d'oro allaccia nobilmente gli animi delle persone, che in se stess se sentono l'altrui amicheuole cortesia.

Humanità.

Onna con habito di Ninfa, & viso ridente, tiene vn cagnolino in braccio, il quale con molti vezzi gli va lambendo la faccia con la lingua, & vicino vi sarà l'elefante.

L'humanità confiste in dissimular le grandezze, & i gradi per compia-

cenza, & satisfattione delle persone più basse.

Si fa in habito di ninfa per la piaceuolezza ridente, per applaufo di getilezza, ilche ancora dimostra il cagnolino, al quale ella sa carezze, per aggradire l'opere conforme al desiderio dell'autor loro.

L'elefante si scorda della sua grandezza, per sare seruitio all'huomo. dal quale desidera esser tenuto in conto, & però da gl'antichi fu per indi-

cio d'humanità dimostrato.

HERESIA.

NA vecchia estenuata di spauenteuole aspetto, getterà per la bocca fiamma affumicata, hauerà i crini disordinatamente sparsi, & irti,il petto scoperto, come quasi tutto il resto del corpo, le mammelle asciutte, e asiai pendenti, terrà con la sinistra mano vn libro succhiuso vscire fuora serpenti,& con la destra mano mostri di spargere varie sorti.

L'Herefia secondo S. Tomasso sopra il libro quarto delle sentenze, & altri Dottori, è errore dell'intelletto, al quale la volontà ostinatamente adherisce interno à quello, che si dene credere, secondo la Santa Chiesa.

Cattolica Romana.

Si fa vecchia, per dinotare l'vltimo grado di peruersità inucterata de

E dispauenteuole aspetto, per essere priua della bellezza, & luce chiarissima della Fede, & verità Christiana, per lo cui mancamento l'huomo è più brutto dell'istesso demonio.

Spira per la bocca fiamma affumicata, per fignificare, l'empie persuasioni, & l'affetto prauo di consumare ogni cosa, che à lei è con-

traria.

I crini

HERESIA.

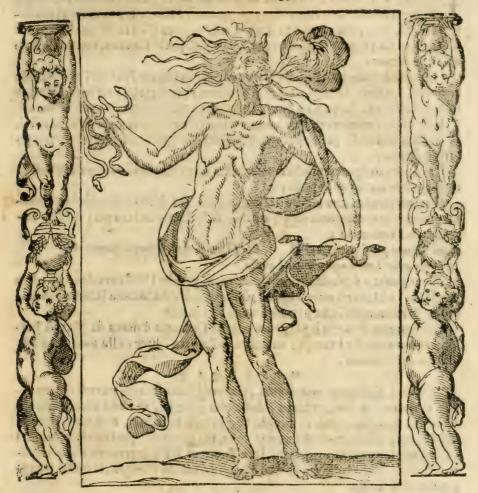

I crini sparsi, & erti, sono i rei pensieri, i quali sono sempre pronti in sua disesa.

Il corpo quasi nudo, come dicemmo, ne dimostra, che ella è nuda di

ogni virtů.

Le mammelle asciutte, & assai pendenti, dimostrano, l'auidità di vigore, senza il quale non si possono nutrire opere, che siano degne di vita eterna...

Il libro succhiuso con i serpi, significa la falsa dottrina, & le sentenze più nociue, & abomineuoli, che i più velenosi serpenti.

. Il spargere i serpi dinota l'effetto di seminare false ope rationi.

ONNA alata, & vestita di biancho, che guardi indietro, tenghi con la sinistra mano vn'ouato, ouero vn libro, sopra del quale mostri di scriuere, posandosi con il piè sinistro sopra d'vn sasso quadrato, & à canto vi sia vn Saturno, sopra le spalle del quale l'ouato, ouero il libro oue ella scriue.

Historia è arte con la quale scriuendo s'esprimono l'attioni notabili de l'homini, dinission de'tépi, nature, e accidenti preteriti, e presenti delle per sone, e delle cose, la qual richiede tre cose, verità, ordine, & consonanza.

Si fa alara, essendo ella vna memoria di cose seguite, degne di sapersi, la quale si dissonde per le parti del mondo, & scorre di tempo in tempo alli pastori.

Il voigere lo sguardo indietro, mostra che l'Historia è memoria delle

cose passate nata per la posterità:

Si rappresenta, che scriua nella guisa che si è detto, perciòche l'historie scritte sono memorie de gli animi, & le statue del corpo, onde il Petrarca nel Sonetto 84.

Pandelfo meo quest'opere son frali Che fà per fama gl'huomin'immortali.

A lungo andar : mail nostro studio è quello

Tiene posato il piede sopra il quadrato, perche l'Historia deue star sem pre salda, nè lassarsi corrompere, ò suggiacere da alcuna banda con la bugia per interesse, che perciò si veste di bianco.

Gli si mette à canto il Saturno, perche l'historia è detta da Marco Tullio, testimonia de i tempi, maestra della vita, luce della memoria, &

spirito dell'attioni.

HISTORIA:

I potra dipingere vna donna, che volgendo il capo guardi dietro alle spalle, & che per terra, doue ella guarda, vi siano alcuni sasci di scritture meze auucltate, tenghi vna penna in mano, & sarà vestita di verde, estendo detto vestimento contesto tutto di quei fiori, li quali si chiamano semprenini, & dall'altra parte vi si dipingerà vn Fiume torto, si come era quello chiamato Meandro, nella Phrigia, il quale si raggirana in se stesso.

IATTANZA

ONNA di superba apparenza, vestita di penne di pauone, nella sinistra mano tenga vna tromba, & la destra sarà alzata in alto.

La lattanza, secondo S. Tomasso, è vitio di coloro, che troppo più di quel che sono inalzandos, ouero che gl'huomini stessi credono, con le parcolessi gloriano, e però si singe donna con le penne di pauone, perche la lattinza è compagna, ò come dicono alcuni Teologi, figlinola della Superbia, la quale si dimostra per lo pauone, perche come esso si raperbi fomentano l'Ambitione eon le gratie particolari di Dio, che possiedono senza merito proprio, e come il pauone spiega la sua super-

bia con le lodi altrui, che gli danno incitamento, così la l'attanza conle lodi proprie, le quali sono significate nel la tromba, che apprende nato, & suono dalla bocca medesima. La mano alzata ancora dimostraassertiua testimonianza.

IDOLOLATRIA.

DONNA ciecha, con le ginocchia in terra, & dia incenso conturibolo alla statua di vn toro di bronzo.

Idololatria, secondo San Thomasio 2. 2. quæst. 94. art. Est cultus Deo

debitus creatura exhibitus.

Le ginocchia in terra sono vn'effetto, & segno di religione, col quale si confessa sommissione, & humilea, in rispetto alla grandezza di Dio, il quale solo è potentissimo in se stesso, & solo à lui conuiene propriamente l'adoratione, per la ragione che ne daremo scriuendo al suo luogo de l'oratione, se bene vi è auco la veneratione de'Santi ne pur questa basta, senza la retta intentione di dar gl'honori conuenientemente, & questa intencione si dichiara col Turibulo, che manda fumi odoriferi, li quali significano, che la buona intentione drittamente piegata, manda odore di orationi seruenti, & accette. Però ancora i noltri Sacerdoti per santa institucione, danno l'incenso nel santissimo Sacrificio della Messa, pregando Iddio, che come il fumo, & l'odore dell'incenso s'inalza; così s'inalzi l'orationi loro yerso di lui. Et il toro di metallo, si prende per le cose create, & fatte, ò dalla natura, ò dall'arte, alle quali la cecita de i popoli, hà dato molte volte stoltamente quell'honore che a Dio solo era obligata di conferuare; dal che è nato il nome d'idololatria, che vuol dire adoratione di falsa Deità.

> IN DVLGENTIA. Nelle Medaglie di Antonino Pio.

NA donna à sederé, con vn bastone nella sinistra mano, quale tiene lontano vn puoco da se, & nella destra mano vna patera, ouero patena, che dir vogsiamo distesa per porgere con essa qualche cosa.

Tiene il bastone lontano, perche l'indulgentia allontana il rigore della Giustitia, e porge auanti sa patena, per la liberalità che sa con possanza.

quafi Dinina.

INDVLGENTIA.

Nella Medaglia di Seuero.

S I dipinge Cibele torrita stando sopra d'vn leone, con la sinistra mano tiene vn'asta, & con la destra vn solgore, il quale mostri di nonlanciarlo:ma di gittarlo via con lettere che dicono.

Indulgentia Augustorum.

INDVLGENTIA.

Nella Medaglia di Gordiano.

NA donna in mezo di vn leone, & d'vn toro, perche l'indulgentia adomestica gl'animali, & gl'animi feroci, ouero perche l'indulgentia addolcisce il rigore.

9 4

INFA-

1 CONOLOGIA

INFAMIA.

ONNA brutta, e mal vestita, tenga le mani l'vna contro l'altre con il dito di mezo d'ambe due le mani disteso, & con gl'altri tutti stretti, & raccolti.

Brutta, e mal vestita si dipinge, perciòche bruttissima è veramente. Pinsamia, & accostandosi ella alla pouerta la rende brutta, & mendica, come dice Plauto in Persa con i seguenti versi.

Quamquam res nostra sunt pater paupercula Modica, & Modesta melius est tamen ita viuere Nam voi ad paupertatem accessit infamia Grauior paupertas sit sides heblestior.

INFELICITA.

ONNA pallida, & macilente, con il petto nudo, & se mammelle lunghe, & asciutte, tenghi in braccio vn fanciullo magro, mostrando dolore di non poterlo alimentare, per il mancamento di latte, & essendo senza la mano del braccio sinistro lo stenda in atto di pietosa, compassione, hauendo il vestimento stracciato in molti luoghi.

Con quanto si è detto, si dimostra, il mancamento de i beni della natura, & della Fortuna, da i quali la quiete, & tranquillità nostra di-

pende.

INGEGNO.

N giouane d'aspetto feroce, & ardito, sarà nudo, hauerà in capo vn elmo, & per cimiero vn'Aquila à gl'homeri l'ali di diuersi colori.

Terrà con la sinistra mano vn'arco, & con la destra vna frezza, stando

con attentione in atto di tirare.

Ingegno è quella potenza di spirito, che per natura rende l'homo pron to, e capace di tutte quelle scienze, ond'egli applica il volere, e l'opera.

Giouane si dipinge, per dimostrare, che la potenza intellettiua non.

inuecchia mai.

Si rappresenta con la testa armata, & in vista siero, & ardito, per di-

mostrare, il vigore, & la forza.

L'aquila per cimiero dinota la generosità, & sublimità sua; perciòche Pindaro paragona gli huomini di alto ingegno à questo vcello, hauendo egli la vista acutissima, & il volo di gran lunga superiore à gli altri animali volutili.

- Si dipinge nudo e con l'ali di diuerfi colori, per fignificare la sua velo-

cità, prontezza nel suo discorso, & la varietà dell'inuentioni.

L'arco e la frezza in atto di tirare, mostra l'investigatione, e l'acutezza, Et gl'Egittij, & Greci, per Hieroglissico dell'Ingegno, & della sorza.

Et gl'Egittij, & Greci, per Hieroglifico dell'Ingegno, & della forza, dell'intelligenza dipingenano Hercole con l'arco in vna mano, & nell'altra vna frezza con tre punte, per dimostrare, che l'huomo con la forza, & acutezza dell'ingegno, va inuestigando le cose celesti, terrene, & inferne, onero, le naturali, diuine, & matematiche, come riferisce Pierio Valeriano nell'aggiunta dell'Hieroglissici.

INGE-

#### DI CESARE RIPAL INGEGNOS

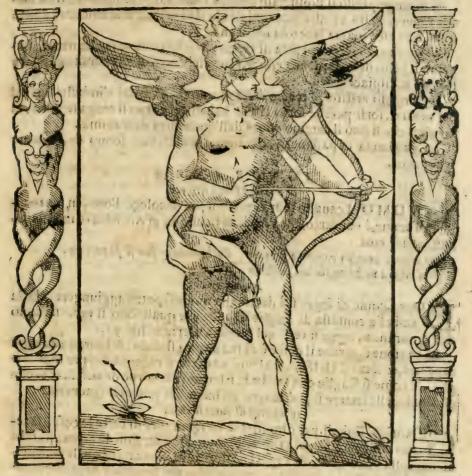

- IGNORANZA.

ONNA con faccia carnosa, dissorme, & cieca, in capo hanera vita ghirlanda di Papauero, caminando scalza, in campo pieno di Pruni, & triboli, fuori di strada, vestita sontuosamente d'oro, & di gemme, & à

canto vi sara per l'aria vn Pipistrello ouero vna Nottola.

Per la presente figura, non si rappresenta il semplice non sapere, ma il vitio dell'ignoranza, che nasce dal dispreggio della scienza di quelle cose, che l'huomo, è tenuto d'imparare; & però si dipinge scalza, che camina liberamente suor di via, & trà le spine; si sà senza occhi perche l'ignoranza è vno stupore, & vna cecità di mente nella quale l'huomo forda vn'opi nione di se stesso, & crede estere quello che non è in ogni cosa, ouero per de molte difficultà, che l'ignorante, trauiando dal dritto sentiero della represent to early to the property of the second second

iti LICIONOLOGIA

virtu per le male apprensioni dell'intelletto, troua nel viuere.

Si dipinge presso il Pipistrello, ouero Nortola, perche, come dice Pierio Valeriano lib. 25. alla luce simiglia la sapienza, alle tenebre, dalle quali non esce mai la Nottola ignoranza.

L'ignoranza si sa poi brutta di faccia, perche, quanto nella natura humana il bello della sapienza riluce, tanto il brutto dell'ignoranza appare

sozzo & dispiaceuole.

Al pomposo vestito, è troseo dell'ignoranza, & molti s'industriano nel bel vestire, forse perche sotto i belli habiti del corpo si tenga sepolto, al meglio, che si può il cattiuo odore dell'ignoranza dell'anima.

La ghirlanda di papauero, fignifica il miserabile sonno della mente

ignorante.

IGNORANZA in un ricco senza lettere.

TI VOM O a cauallo sopra vn Montone di colore d'oro, in mezo all'acque, è concetto, che l'Alciato hebbe da gl'Antichi, & in, linguanostra dice così

Sopra al ricco Monton varcando il Mare Colignoranza sua si fà portare.

Friso ci mostra vn buom, che dal suo senso

Ignoranza.

Onna, come di sopra si è detto, alla quale si potra aggiungere, che la veste sia contesta di scaglie di pesce, le quali sono il vero simbolo

dell'ignoranza, come si vede nel Pierio Valeriano lib. 31.

La ragione è, perche il pesce è di sua natura stolido, & lontano da ogni capacità, eccetto il Delsino, & alcuni altri, che si raccontano per marauiglia, & come si scaglie con facilità, si leuano dal corpo de pesci, così con gia studij delle lettere si può leuare all'huomo il velo dell'ignoranza.

Ignoranza di tutte le cose.

L'Antichi Egittij, per dimostrare vn'ignorante di tutte le cose, sacetano vna imagine col capo dell'asino, che guardasse la terra, perche ai iote della virtù non s'alza mai l'occhio de gl'ignoranti, i quali sono nell'amor di se stessi, & delle cose proprie, molto più licentiosi de gl'astri, como questo animale più teneramente de gli altri ama i suoi parti, come di ce s'inio al lib. 11. cap. 35.

Ignoranga.

Gnoranza dipinta da Greci, come dice Tomasso Garzoni.
Vn sanciullo nudo à cauallo sopra d'vn'assno, hà bendato gs'occhi, & tiene con vna mano vna canna.

Fanciullo, & nudo, si dipinge, per dimostrare, che l'ignorante, è sempli-

ce, & di puerile ingegno, & nudo d'ogni bene.

Si mette à cauallo sopra dell'atino, per esser detto animale priuo di ragione, & indocile, & molto simile à lui, come piace à Pierio Val. nel lib. 12. delle Hieroglisice.

La benda, che li cuopre gli occhi, denota, che è cieco affatto dell'intelto, & non sa, che si fare, & però ditte Isidoro selle quiorum lib. 2. cap. 17.

Summa

Summa miferia est nescire quotendas

Se gli dà la Canna in mano per essere cosa fragile, & vana, & moito de . ana di lui, si come dice Pierio Val. lib. 57. delle Hieroglifiche.

Ignoranza come dipinta da l'Alciati, nelle Jue Emblemi.

Che mostro è questo sfinge, perthe serba Odà vaghezza de viaceri mondani Faccia di denna; è le sue membra veste O da superbia; ene virin corrompe Dinota l'ignoranza, che procede, Datie cagioni, ò da intelletto liene,

Piuma d'Augello, è di lione bà i piedi Ma l'hum che sa perch'egli è nato, à quelle S'oppone, è vinctior felice viue.

IMITATIONE.

cun altra somigliante, & però si dipinge con vn mazzo di pennelli in mano, come istromenti dell'arte, imitatrice de' colori, & delle figure dalla natura prodotte, ò dall'arte istessa.

La maschera, & la scimia, ci dimostrano l'imitatione dell'attioni huma ne; questa per esfere animale, atto per imitare l'huomo co' suoi gesti; & quella, per imitar uelle Comedie, & fuori, l'apparenza, & il portamento IMMORTALIFA.

di dinersi personaggi.

ONNA con l'ali alle spalle, & nella man destra vn cerchio d'oro-L'ali fignificano la folleuatione da terra, la quale non fostiene se non cose mortali.

Il cerchio dell'oro, rappresenta l'immortalità, per essere tra tutti i metalli il men corrottibile, & per hauer la forma circolare, la quale non ha termine doue finisca. Immortalità. / . . ....

Onna, vestita d'oro, la quale terrà la destra mano al fianco, & nella in the contract of the second inistra vna fenice.

Già si è data la ragione dell'oro, la mano al fianco mota stabilità, &

fermezza.

La Fenice; per rinouarsi dalle sue proprie ceneri, abbrugiate perpetua; mente, come è commune opinione, è inditio dell'immortalità medesima la quale è vna eternità col rispetto solo del tempo da venire.

IMMVTATIONE.

ONNA armata, vestita di cangiante, al fianco finistro porta vna

L'intelligenza di questa figura ha bisogno di lungo discorso, ilquale lasciando in gran parte alla sottigliezza de belli ingegni dirò solo, che si di pinge dona armata, per dimostrare, che la mutatione, alla quale souo log gette tutte le cole create, per se stessa è forte, & si conserna sotto all'armature, cioè fotto al moumento de' Cieti, che essendo di diuersa, & più salda materia di essa, sono cagione del suo moto, poi del calore, poi della generatione', & corruttione, che à vicenda procedono, secondo la dottrina. d'Arthorile, & la conferuano in quelto medo. 1000 1000 1000

11 1110

ICONOLOGIA

Il lino è posto da Poeti per lo fato, dandosi alle Parche, & gl'interpreti di Teocrito, rendendone la ragione, dicono, che come il lino nasce nella Terra, & quindi à poco tempo cui si corrompe, così l'huomo della terra medesimamente nato in essa per necessità di natura si risolue.

Le mani, che, tirando in contrario luogo, squarciano il panno, sono le contrarie qualità, che in vigore del moto de' Cieli distruggono, & moltiplicano le cose terrene: & si nota la moltiplicatione nelle due parti del

panno . . bi chiling to the in

IMPASSIBILITA,

OVESTA è vna delle principali doti del corpo glorificato, come Icriuono i facri Theologi. Però si dipinge ignuda, & bella, che stia co' piedi eleuati sopra i quattro Elementi fuori delle cose corrottibili.

or by and stopo bom R. E. R. F. E. T. T. 10 N. E.

ONNA, vestita di colore giallolino; in ambedue le mani tenga delle Rane, con vn Orsa à canto, la quale con la lingua dia perfettione al suo parto.

Il color del gialtolino fi scopre in molte cose imperfette, al tempo, che

cincominciano à corrompere. Però si prende in questo significato

Le Rane parimente, come animali, che si generano di putredine, sono da Oro Apolline per l'impersettione assegnate. Impersetto è ancora il par so dell'Orfa, per esfere solo vn pezzo di carne senza forma d'animale, ma con la lingua, per continua diligenza prende poi la sua forma, come ogni nostra attione nel principio imperfetta, se non manca la diligenza, in virto del buon principio si compie.

an mudam des la LIM P I E T A.

ONNA vestita del colore del verderame, sarà in vista crudele, terl'à nel braccio sinistro l'ippopotamo, & con la destra mano vna facella accesa riuolta in giù, con la quale abbrugia vn Pellicano co' suoi figli: che faranno in terra.

L'impietà, è vitio contrario alla pietà, non pure alla giustitia, & si esercita in danno di se stesso, della Patria di Padre, & di Madre, & si rappresen ca vestita di colore di verderame, che è inditio di natura maligna, & nociua, la quale si ritroua in coloro, che drizzano le proprie operationi à

danno de benefattori.

Nel finistro braccio tiene l'Ippopotamo; perche come esso, quando è cresciuto in età, per desiderio di congiungersi con la madre, vecide il proprio genitore, che gli fà resistenza, così l'empio per secondare i suoi sfrenati appetiti, condescende sceleratamente alla ruina de' suoi maggiori, & benefattori . The contract

Tiene nella destra mano vna facella accesa, abbrugiando il Pellicano; perche l'operationi dell'empio, non sono volte altroue, che al distruggimento della Carità, & Pietà, la quale assai bene per lo significato del Pallicano, si dichiara come racconta il Ruscello, nel secondo libro delle sue imprese, & noi diremo più disfusamente in altra occasione.

IM-

# DICESARE RIBA.

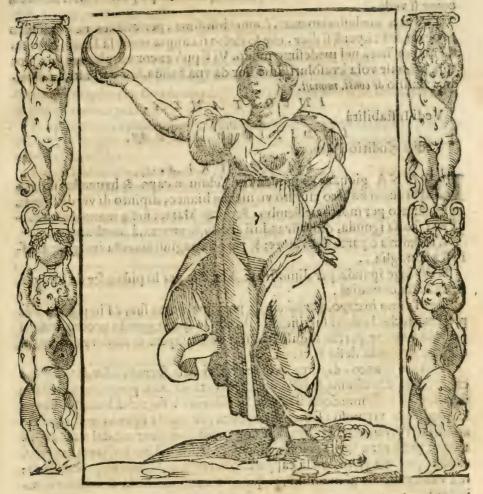

DONNA che passi co' piedi topra vn Granchio grande, satto come quello, che si dipinge nel Zodiaco; sia vestita di color torchino, & in

mano tenga la luna.

Il Granchio è animale, che camina inanzi, & in dietro, con eguale difpositione, come fanno quelli che essendo irresoluti, hor sodano la cotemplatione, hora l'attione, hora la guerra, hora la pace, hor la scienza, hor l'ignoranza, hor la conuersatione, & hora la solitudine, acciòche non resti cosa alcuna intentata al biasmo, nato, & nudrito nelle loro lingue, & all'incostanza, disseminata in tutto quello che fanno: Questa sorte di huomi ni è molto dannata da Giovanni Scholassico, anzi da Christo nostro Signore; con l'essempio di quel che pone le mani all'aratro, & si pente.

Il vestimento torchino, è posto per la similitudine dell'onde marine,

1226

ACONO LOGIA

le quali sono inconstantissime, & di tempo in tempo pateno alteratione come si vede.

La Luna medesimamente, è mutabilissima, per quanto ne gindicano gl'occhi nostri; però si dice, che lo stolto si cangia come la Luna, che non stà mai vu'hora nel medesimo modo; Vi si può ancora dipingere vna Not tola la quale vola irresolutissima, hor da vna banda, hor dall'altra, come dice Basilio de const. monast.

INCOSTANZA.

Vedi Instabilità

INDITIO D'AMORE.

Vedi à giuditio d'Amore.

INDVSTRIA.

ONNA giouane, & ignuda con l'elmo in capo, & hauendo intorno al braccio finistro riuolto vn manto bianco, dipinto di verde frondi, vi sia scritto per motto nel lembo. Proprio Marte; nella mano deitra tertà vna spada ignuda, dimostrando si ardita, & pronta, à combattere.

L'Industria è parte del valore; & però l'imagine sua, alla imagine di es-

So si affomiglia,

Si dipinge ignuda, per dimostrare, che ella per lo più nasce da bisogni,

& dalle scommodità.

Tien l'elmo in capo, perciòche la principal parte sua, è l'ingegno, & la prudenza, che la tiene fortificata; stà con la spada ignuda prontamente per combattere; perche industria è star desto, sapersi disendere con auan-

taggio, ne' duelli della Fortuna ...

Il manto bianco, dipinto à verde frondi, è la speranza sondata nella candidezza de costumi, & della dritta intentione, non potendo essere indu stria lodeuole, se non doue il fine dell'essicacia, & sagacità humana sia rea le, honesto, & virtuolo: si conosce ancora per questa sigura che l'industria consiste in prouedersi del bene, co' commodi, & in liberarsi dal male co' pe ricoli; però gran vantaggio nella vita politica si slimano hauere coloro, che per propria virtu, con la cappa, & con la spada, si sono acquistati la sama vniuersale de gl'huomini, & qualche commodità da mantenersene in pace.

Onna con vestimento trapunto, & ricamato con molto artifitio; nella destra tenga vn sciamo d'Api, l'altra mano sia posata sopra vn argano, di quelli che si adoprano per mouere i pesi, sia scalza, hauendo in ca

po vna statuetta di Pluto.

Il vestimento, lo sciamo, & l'argano danno facilmente cognitione di que la sigura, & la statua di Pluto, tenuto da' Gentili, Dio delle ricchezze, dimostra, che queste sono principale oggetto dell'Industria dell'huomo: I piedi i udi sono segno, che l'Industria non discerne, se non quanto abbraccia l'vtile; nè si alza à sine di cosa più nobile, & però così ignudo si posa il piede sopra alla Terra.

Indu-

Industria:

Donna, che nella destra mano tiene vno scettro, in cima del quale è vna mano aperta, & in mezo di essa vn occhio; al fine della mano, &

dello scettro, vi sono due alette, simili à quelle del Caduceo.

Lo scettro è segno di grandezza, & di prontezza, la mano d'industria... & d'artistio, però questa sostentandosi sopra di quello, dà inditio che i Prencipi, & quei che dominano à gli altri, alzano da terra l'industria humana quando li piace.

E opinione di Artemidoro, chelle mani significhino artistio, conforme all'vso de gl'Egitti, perche quasi tutte l'arti con l'aiuto delle mani si

mettono in opera.

L'occhio dimostra, la Prudenza, pen la quale l'Industria si deue reggere; & l'ali che significano velocità accrescono in parte, i meriti dell'industria.

Industria.

NEll'imagine di Mercurio, che nella destra tiene il Caduceo, & con la sinistra vn Flauto; gli Antichi figurarono, le due cagioni, che generano l'industria, cioè l'vtile per se, & il diletto per altri, quello si mostra nel Caduceo col quale fingono i Poeti, che Mercurio suscitasse gl'huomini già morti, questo col Flauto istrumento atto per adolcire gl'animi, & siminuir le molestie.

1 N F A M 1 A.

DONNA brutta con l'ali negre alle spalle, & ricoperta di piume di veello Ardiolo insino alla cintola, & dalla cintola in giù sarà vestita d'una trauersina di giallolino fregiata del colore del verderame, mà strac

ciata, & in braccio terrà l'Ibis vcello.

L'Infamia è il concetto cattiuo, che si hà delle persone, di mala vita; pe rò si dipinge con l'ali nere, notandosi, che il suo è volo di sama, ma infelice, & cattiuo.

Le piume dell'vcello detto mostrano, che l'infamia nasce in gran parte dail'incostanza; perche questa è indicio di pazzia, & si vede in questo vcel lo, che è incostantissimo, Però Martiale dimandò Ardiolo, vno che andaua

da vna all'altra attione senza far cosa buona.

Il color giallo, & il verderame si adoprano per l'inganno, & per l'infamia vniuersalmente, & ancora l'vcello Ibis, ilquale è sordidissimo, come seriuono alcuni, & si adopra in simil proposito; & come la veste stracciata infama gli huomini appresso al volgo; così i vitij dell'anima tolgono il cre dito presso a' sapienti, & rendono l'huomo dispiaceuole à Dio doue principalmente, si sostenza sa nostra bona fama.

Donna ignuda, & leprosa, per tutta la vita, con l'ali nere, con capelli l parsi, in atto di sonare vn corno, habbia scritto nella fronte la paro

la TVRPE & si scuopra vn sianco con vna mano.

La lepra nell'antico testamento era figura del peccato, ilquale genera.

principalmente l'infamia.

Il corno che sona, mosti a, che la sua è notitia inselice presso à gli huomini, come questo è sono rozzo & ignobile.

Il motto scritto in fronte ci dichiara, che l'infamia, da tutti è meglio ve duta, che da quelli che la portano à dosso, però volontariamente si scuopre il fianco, sciogliendo il freno a' vitij senza vedere, ò pensare il dannoso successo della propria riputatione.

INFERMITA:

DONNA pallida, & magra, con vn ramo d'Anemone in mano, & vna ghirlanda della medesima herba; perche scriue, Oro Egittio ne' snoi Hieroglifici, che gl'Antichi per quest'herba significanano la malatia, & è quella, nella qual fingono i Poeti essersi tramutato Adone, drudo di Vene re; essendo al Cignale amazzato; come racconta Zeocrito, sa il sior purpu reo, & bello, mà poco dura il fiore, & l'herba, & forse per questo fignifica l'Infermità.

TVOMO con vna vesta di Taneto scuro, & dipinta di rouine di cafe, le giunga fino al ginocchio, con le braccia, le gambe, & i piedi nudi senza cofa alcuna in capo s nella destra tenga vi Cornucopia rivolto

werfo la terra, che sia voto, & nella sinistra vn Coruo.

1. L'Infortunio, come si raccoglie d'Aristotele è vn euente contrario al be ne, che l'huomo per confeguire s'adopraua, & però si dipinge la veste spar

fa di ronine con le braccia ignude.

Il Cornucepia riuolto, & i piedi scalzi, dimostrano la priuatione del be ne, & d'ogni contento; & il coruo non perefferivcello di mal'augurio, ma per esser celebrato per tale da Poeti, ci può seruire per segno dell'infortunio: si come spesse volte, un tristo anuenimento è presaggio di qualche maggior male soprastante, & si deue credere; che vengano gl'infelici succoffi, & le ruine per Diuina permissione, come gli Auguri antichi credeuano, che i loro augurij fusiero inditio della volontà di Gioue. Quindi siamo. ammoniti à riuolgerci dal torto sentiero dell'attioni cattiue, al sicuro della virtu, con la quale si placa l'ira di Dio, & cessano gl'infortunij.

IN GANNO. INOMO vestito d'oro, & dal mezo in giù siniranno le sue gambe. in due code di serpente sa canto hauera vna Pantera, con la testa. fra le gambe. Ingannafe è il far cosa spiaceuole ad alcuno, sotto contraria apparenza: però hà imagine di sembiante hamano, & vestito d'oro, ma finisce in coda di serpente, mostrando in prima faccia l'ingannatore bonta, & cortesia, per allettare i semplici, & iauilupparli nell'orditura delle proprie infidie, come la Pantera, che occultando il capo, & mostrando il dosso, alletta con la bellezza della pelle varie siere, le quali poi con subito empito prende, & dinor ...

Onna, con vua maschera di bellissima giouane, & riccamente ornata, & sotto si scuopra parte del viso di vecchia molto disforme, e canuta. . In vna mano tiene vn vafo, che mesce dell'acqua, & con l'altra in quel cambio sporge vn vaso di fuoco: La sua veste sarà dipinta à maschere di più sorti, perche in ogni occasione l'haomo, che per habito, ò per natura

procede doppiamente, la sua fraude, & l'inganno apparecchia.

INGAN-

# INGANNO.



Inganno.

Vomo coperto da vna pelle di capra, in modo; che a pena gli si veda il viso. In mano tenga vna rete, con alcuni sarghi pesci, di forma simili all'orata dentro d'essa.

Così lo scrine l'Alciato, & ne da ragione con versi latini. Il concetto dice così.

Amail sargo la capra; e'l Rescatore, Conuien che preso à le sue insidie reste;

Che ciò comprende, la sua pelle veste; Così la meretrice con inganni Onde ingannato il misero amatore

Prende l'amante cieco à proprij danni.

Inganno.

Vomo vestito di giallo, nella mano destra tenga molti hami, & nella sinistra vn mazzo di fiori, dal quale esca vn serpe.

Si

1 CONOLOGIA

Si dipinge con gli hami in mano, come quelli, che coperto dall'esca pun gono, & tirano pungendo la preda, come l'ingannatore, tirando gl'animi semplici doue ei desidera, li sà incautamente precipitare, Onde Horatio de Cenipeta così dice

Occuitum visus decurrere piscis ad hamum.

Il mazzo di fiori co'l serpe in mezzo, significa l'odor finto della bontà, donde esce il veleno vero de gli effetti nociui.

INGIVRIA.

ONNA giouane, d'aspetto terribile, con gl'occhi insiammati, vestita di rosso, con la lingua suori della bocca, la quale sarà simile à quella del serpe, & dall'vna, & l'altra parte hauerà molta salua. In mano tenga vn mazzo di spine, & sotto i piedi vna bilancia, Aristotile nella sua Rettorica dice, che è proprio de giouani, per l'abondanza del sangue, & per lo calor naturale esser arditi, & confidenti nell'ingiuriare altruí, come anco, perche amando i giouani l'eccellenza, vogliano soprastare à gli altri, nel modo, che possono, & però giouane l'ingiuria si rappresenta, col brutto aspetto, & gl'occhi infiammati mostrano, che l'ingiuria nasce da perturbatione d'animo, la quale perturbatione si mostra particolarmente nel viso: la lingua simile à quella del serpe, è segno, che l'ingiuria consiste in gran parte nelle parole, le quali pungono, non altrimenti, che se sossente si mostra d'animo, che se sossente si piedi, che l'iugiuria, è atto d'ingiustitia, dandosi altrui quei biasmi, che ò non si meritano, ò non si sanno.

Ingiustitia .

Onna vestita di bianco tutta macchiata, tenendo nella destra mano vna spada, « vn rospo nella sinistra; per terra vi saranno le tauole della legge rotte in pezzi, sarà cieca dall'occhio destro. « sotto alli piedi terrà le bilancie.

Il vestimento bianco macchiato, dimostra non essere altro l'ingiustitia, che corrottione, & macchia dell'anima, per la inosseruanza dellalegge, la quale viene sprezzata, & spezzata dalli malfattori, & però si dipinge, con la tauola della legge, & con le bilancie al modo detto.

Vede l'ingiustitia solo con l'occhio sinistro, perche non si sonda se non nelle visittà del corpo, lasciando da banda quelle, che sono più reali, & persette, & che si estendono a' beni dell'anima, la quale è veramente l'oc-

chio dritto, & la luce megliore di tutto l'huomo.

Il rospo il quale è segno d'auaritia, per la raggione detta altroue, c'insegna, che l'ingiustitia hà l'origine sua sondara, ne gl'interessi, & nel desiderio di commodita terrene, & però non è vn vitio solo, & particolare nella parte del vitio, mà vna maluagità, nella quale tutte le sceleraggini si contengono, & tutti i vitij si raccolgono.

#### INGIVSTITIA.

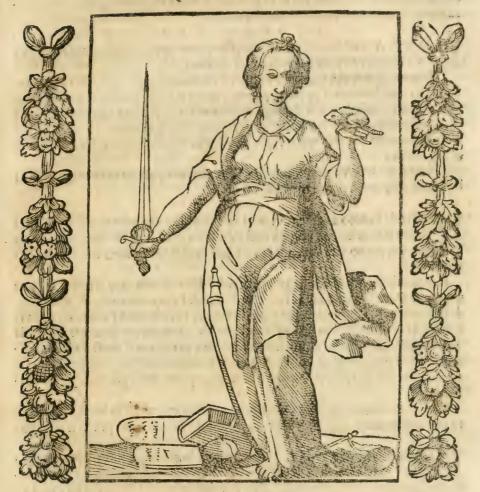

Ingiusticia .

DONNA difforme, vestita di bianco, sparsa di sangue, con vn turbante in capo, all'vso de Barbari nella mano sinistra, tiene vnagran tazza d'oro, alla quale terrà gl'occhi riuolti, nella destra hauera vna scimitarra, & per terra le bilancie rotte.

Difforme si dipinge, perche l'Ingiustitia, onde il male vniuersale de Popoli, & le guerre civili souente derivano, bruttissima si deve stimare.

La scimitarra significa il giuditio torto; & il vestimento Barbaro la crudeltà, la veste bianca macchiata di sangue, significa la purità corrotta della giustitia, alla quale corrutela appartiene pure la tazza d'oro, hauendo gl'occhi, cioè la volontà, & il pensiero l'ingiusto Giudice per l'aua-

2 ri

ritia riuolti, alla vaghezza dell'oro solamente perche non potendo insieme sostenere le bilancie, & la ragione, cadono, onde vengono calpestrate come se cosa sostero di minor prezzo.

INGORDIGIA.

ONNA vestita del color della ruggine, nella sinistra mano tenga

vu Folpo, & à canto vi farà vn struzzo.

L'Ingordizia propriamente detta, è vn disordinato appetito delle cose, che al nutrimento si appartengono, più vitioso di quello, che dimandia
mo gola, ò Crapula, & si dipinge vestita del color della ruggine, perche
diuora questa il serro senza suo vtile, come l'ingordo ogni cosa tranguggia senza gasto, al che appartiene ancora lo struzzo, che il serro diuora,
& digerisce.

Il folpo, in Oro Apolline, significa il medesimo perche mancandogli i ci

bi si nudrisce della carne medesima.

Ingordigia.

Onna di brutto aspetto, vestita di color della ruggine, che vomiti il pasto per la bocca; tenga nella destra mano il pesce detto scaro, & nella sinistra mano vna sampreda, da Latini detta mustela marina ouero

Hebrias.

Il pesce scaro, à noi è incognito; perche dicono, che non si troma se non nel mare Carpaseo, & non esce quasi mai dal promontorio di Troade; dalli Scrittori, è tenuto pesce ingordissimo, perche solo (secondo che riferisce Aristotile) trà pesci osserua l'oso di caminare come gli animali quadrupedi, & si pasce dell'herbe, & ancora perche con molta audittà diuora tutti i pesci piccoli, che se gli fanno incontro per ingordigia, & poi li vomita per la satietà, & somiglia il suo corpo in gran parte à quello dell'orata.

La lampreda, come dice Oro Egittio, partorisce per la bocca, & subito partorito, di nora quell'istessi suoi figlinoli, se non sono presti à suggire.

Ingordigia .

Onna col ventre grosso, ilche significa ingordigia parasitica, & tenga in mano vn vaso di trasparente vetro, dentro al quale siano molte sanguisughe, ouero sanguattole, perche come la sanguisugha, posta di forbire il sangue altrui non stacca mai per sua natura, sinche non crepa; così gl'ingordi, non cessano mai sin che l'ingordigia istessa non gli assoga.

INGRATITV DINE.

ONNA vestita del colore della ruggine, tenga in seno vn serpente in modo di accarezzarlo; in capo haurà la testa dell'Ippopotamo, & il restante della pelle del detto animale gli seruirà per manto. Vedi in Oro Apolline.

Ingratitudine.

Donna vecchia, che nella man destra tiene due vnghie dell'Ippopotamo, altrimente cauallo del Nilo, per mostrare quanto sia cosa abomineuole l'ingratitudine: In Oro Apolline si legge, che gl'Antichi adope-

rauano

DI CESARE RIPAL

rauano ancora l'vnghie dell'Ippopotamo, & già la raggione si è dettanell'imagine dell'impietà: figurorno ancora gl'Antichi l'ingratitudine in Atheone, diuorato dalli proprij cani, onde nacque il prouerbio in Teocrito; Nutri caues, vi te edant.

Ingratitudine.

Donna vestita di edera, tenendo in vna mano due vipere, l'vno maschio, & l'altra semma, & il maschio tengha la testa in bocca della semina.

Ingratitudine è propria malignità nell'animo rozzo, & vile, che rende l'huomo sconoscente de' benesitij verso Dio, e'l prossimo, siche scordando il ben presente, brama sempre il suturo con appetito disordinato.

L'edera porta il fignificato dell'ingratitudine, perche quel medefimo albero, ò muro che gli è stato sostegno nell'andar in alto, & d crescere, ella alla fine in remuneratione di gratitudine, lo sa seccare, & cadere.

à terra.

Significa questo medesimo la vipera, la quale per merito della dolcezza, che riceue ne' piaceri di Venere col compagno, bene spesso tenendo il suo capo in bocca, lo schiacca, & esso ne rimane morto: Et poi che mi souuiene vn sonetto à questo proposito, di M. Marco Antonio Cataldi, non m'incresce scriuerlo, per sodisfatione de' Lettori.

O di colpe, & d'errori albergo, & sede, Rubella al giusto, à la natura, à Dio, Peste infernal, morbo peruerso è rio, D'Aletto, è di Satan siglia, & herede.

O di Pietà nemico, è di mercede, Mostro à riceuer pronto, à dar restio, O di promesse, e beneficij oblio, Che non curi amistà, ne serui fede.
Tù lupo arpia, Grison d opre, e d'aspetto
Tù di virtù, tù d'animo honorato
Fecce, schiuma, setor, macchia, è disetto.
Tù sei con l'Auaritia à un parto nato,
Fuggi dal pensier mio, non che dal petto,
Ch'è de vity il peggior l'essere ingrato.

INIMICITIA.

DONNA vestita di nero, piena di siamme di suoco, con la destramano, in atto di minacciare, con la sinistra tiene vn anguilla, & in-

terra siano vn cane, & vna gatta, che si azzusino insieme.

Il vestimento nero, con le siamme, significa l'ira mescolata, con la malinconia, che insieme fanno l'inimicitia durabile, laquale non è solo quell'ira, che hà nel prosondo del core, satte le radici con appetito di vendetta, in pregiuditio del prossimo, & che ciò si mostri per lo suoco, & lo manisesta la desinitione, oue si dice, l'ira estere vn seruor del sangue, intorno al core, per appetito di vendetta, & la malinconia, è dimandata da medici Atrabilis, però si può significare, nel color nero, & sa gli huomini recor deuoli dell'ingiurie.

L'anguilla, il cane, & la gatta, dimostrano il medesimo effetto, essendo quella solita d'andar lontana da gli altri pesci, per inimicitia, come dico Oro Apolline, & questi insieme essendo in continuo contrasto natural-

mente.

INIQVITA.

ONNA vestita di siamme di suoco, & sugga velocemente.
Si dipinge in suga, perche non è sicura in luogo alcuno, ogni cosa gli sa ombra, & ogni minimo auuenimento la spauenta, generando il timo re, il quale con la suga si consiglia, & si risolue perpetuamente. E vestita di suoco perche l'iniquità abbrugia l'anime peruerse, come il suoco abbrugia i legni più secchi.

INQVIETVOINE.

ONNA giouane vestita di cangiante, che tenga vua girella di carta, come quella, che sogliono tenere i fanciulli, che girano al vento, perche tali sono gl'huomini inquieti, che non si fermano mai in vn propo

sito con stabilità, che perciò si veste anco di color cangiante.

Inquietutine d'animo.

Onna mesta,& in piedi, che con la destra mano tenghi vn core , sopra del quale vi sia vn tempo d'horologio,& con la finistra vna bandero-

la ai quelle che mostrano i venti.

Si rappresenta con l'horologio sopra il core, & con la banderola, come dicemmo, per dimostrare, che si come l'horologio, & la banderola di continuo sono in moto, così chi è inquieto dell'animo, mai non ha riposo, & gli conuiene esporsi à tutti i contrarij, che lo molestano.

IRRESOLVTIONE.

ONNA vecchia à sedere vestita di cangiante, có vn panno nero auol to alla testa, & con ciascuna mano tenga vn coruo, in atto di cantare arresoluti si dicono gl'huomini, che conoscendo la diuersità, & dissicultà delle cose, non si risoluono à deliberare quello, che più conuengha, & però si rappresenta, che stia à sedere.

Vestess di cangiante, che mostra diuersi colori, come diuerse apparen-

ze delle cose, che fanno gl'huomini irresoluti.

Si dipinge vecchia, perche la vecchiezza per le molte esperienze si gli huomini irresoluti nell'attioni. Onde conoscendosi molto più in questa età, che nell'altre, ragioneuolmente si dubita d'ogni cosa, & però non si và nell'attioni risolutamente come in giouentù.

Gli si dà i Corui per ciascuna mano in arto di cantare, il qual canto è sempre Cras, Cras, così gl'huomini irresoluti, differiscono di giorno ingiorno, quanto debbono con ogni diligenza operare, come dice Martiale.

Cras te victurum. cras dicis Posthume femper
Die mihi cras istud Posthume quando venit ?
Quàm longe cras istud, vbi est, aut unde petendum?
Nunquid apud Parthos, Armeniosq; latet?
lam cras istud habet Priami, vel Nestoris annos
Cras istud quanti, die mihi posset emi.
Cras viues, hodie iam viuere Posthume serum est
Ille sapit quisquis Posthume vixit heri.

Il panno negro auolto alla testa, mostra l'oscurità, e confusione dell'In-

9 111: 150

# IRRESOLVILONE

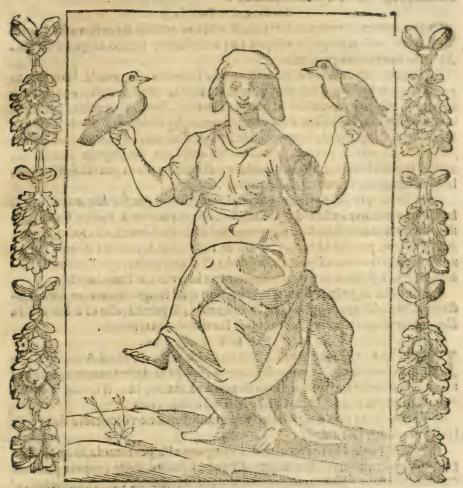

INNOCENZA

TERGINELLA, vestita di bianco, in capo tiene vna ghirlanda.

di fiori, con vn'Agnello in braccio.

Con la ghirlanda, & habito di Vergine si dipinge, per essere la mente dell'innocente intattà, & immaculata: Però dicesi che l'innocenza è vna libera, & pura mente dell'huomo, che senza ignoranza pensi, & operi intutte le cose con candidezza di spirito, & senza puntura di coscienza.

L'Agnello significa l'innocenza, perche non ha nè sorza, nè intentione di nuocere ad alcuno, & offeso non s'adira, nè s'accende à desiderio di vendetta, mà tolera patientemente, senza repugnanza, che gli si tolga, & la lana, & la vita; douédo così fare chi desidera d'assimi gliarsi à Christo.

Qui coram tondeme se obmutuit. come dice nelle sacre lettere per essere nobilissimo lui l'idea dell'innocenza.

Innocenza, ò Purità.

G louanetta coronata di Palma, & starà in atto di lauarsi ambe le mani in vn bacile posato sopra vn piedestallo, vicino al quale sia vn

Agnello ouero vna pecora.

L'innocenza, ouero Purità nell'anima humana, è come la limpidezza nell'acqua corrente d'vn viuo fiume. Et con la confideratione di questo rispetto, molto le conuiene il nome di Purità. Però gli Antichi, quando voleuano giurare d'essere innocenti di qualche sceleratezza, dalla quale si sentiuano incolpati, ouero voleuano dimostrare, che non erano meschiati di alcuna bruttura, soleuano nel cospetto del popolo lauarsi le mani, manifestando, con la mondezza di esse, con la purità dell'acqua, la mondezza, & la purità della mente.

Di qui nacque, che poi ne' Hieroglifici furono queste due mani, che si lauauano insieme, vsate da gl'Antichi, come racconta Pierio Valeriano nel libro trentacinque, & S. Cipriano nel libro de Liuore, ci esorta à ricor darsi sempre, perche chiami Christo la sua Plebe, & nomini il suo Popolo, adoperando il nome di pecore, volendo così auuertire, che l'Innocenza, & la purità Christiana si deue mantenere intatta, & inuiolabile.

La Corona di palma da S. Ambrogio in quel luogo statura tva similis sa-Eta est pulma, è interpretata per l'innocenza, & purità, che ci è donata da

Dio subito che siamo regenerati pe'l santissimo battesimo.

INVBIDIENZA.

ONNA vestita di rosso, con vn freno sotto à i piedi, & in capo con acconciatura di penne di Pauone, tenga la destra mano alzata per mostrare stabilità di proposito: In terra vi sia Aspide, il quale con vn orecchio prema la terra, & l'altro lo serri con la coda.

L'Inubidienza non è altro, che vna transgressione volontaria de precet

ti divini, ò de gl'humani.

Il vestito rosso, e la mano alta conuengono alla pertinacia, la quale è ca gione d'inubidienza: il sreno dimostra che l'amore delle proprie passioni conduce altrui à volontario dispregio delle leggi, & de comandamenti, a quali siamo tenuti obedire per giustitia, & che però si dimandano metasoricamente, freno de Popoli.

Hà il capo adorno di penne di pauone, perche l'inubidienza pasce dal-

la troppa presontione, & superbia.

L'Aspide si pone per l'imbidienza, perche si attura gl'orecchi per non sentire, & vbidire l'incantatore, che per sorza de' suoi incanti lo chiama, come testifica Dauid nel Salmo 57. dicendo suror illis secunsum similitudinem serpentis, sicut Aspidis surda, & obturantis aures suas, qua non exaudit vocem incantantium, & venessi incantantis sapienter.

INSIDIA.

Onna armata, con vnavolpe per cimiero, cinta intorno di folta nebbia, terra vn pugnal nudo nella destra, e nella sinistra tre dardi, sarà vna serpe in terra fra l'herbe verde, che porghi in suori alquanto la testa.

L'insidia è vn'attione occulta fatta per ossender il prossimo, e però s'arma, mostrado l'animo apparecchiato à nocer col pugnale, e co'dardi, cioè lontano, e vicino, hà per cimiero vna volpe, perche l'astutie son i sui principali pensieri, la nebbia è la secretezza, & gl'occulti adornamenti ch'assicurano il passo all'Insidia.

Il serpe somiglia l'insidioso, secondo quel commun detto: Latet anguis in

herba, interpretato da tutti gli espositori in simil proposito.

Insidia.

Onna armata, nel finistro braccio tenga vno scudo, & con la destravna rete. Da gl'antichi su tenuta per significato dell'insidia la rete. Et Pittaco vno de'sette sauij della Grecia, douendo venir à battaglia con Frinone huomo di gran sorza, & Capitano de gli Atheniesi, portò vna rete sotto vno scudo, la quale quando gli parue hora opportuna, gittò adosso il detto Frinone, & lò vinse.

INSTABILITA.

DONNA vestita di molti colori, con la man destra s'appoggi à vna canna con le soglie, e sotto i piedi tenga vna palla.

Vestesi di varij colori l'instabilità, per la frequente mutation di pensie-

ri dell'huomo instabile.

Si appoggia ad vna fragil canna, sopra alla palla, perciòche non è stato di conditione alcuna, doue la volubil mente fermandosi si afficuri, e doue non si appigli conforme alle cose più mobili, e meno certe.

Instabilità, ouero Incostanza.

D Onna vestita di varij colori, per la ragione già detta, stia à cavallo sopra l'hiena serpente, ouero tenga detto animale in quel migllor

modo che parra à chi la vuol rappresentare.

Instabili si dimandano quei ch'in poco tempo sicangiano d'opinione, senza cagione, e senza sondamento, e però si dipinge conl'hiena appresso, animale, che mai sta sermo, e stabile nel medesimo essere ma hora è forte, hora è debole, hor audace, e hor timido, molte volte si manisesta per maschio, e tal'hora per semina, talche si può ragione uo lmente dire, che in esfo si truoui la vera instabilità, come dice Oro Apolline.

INTELLETTO.

TTVOMO armato di corazza, e vestito d'oro, in capo tiene vn'elmo

dorato, e nella destra vn'asta.

Quest'huomo di questa maniera descritto, dimostra, la persettione dell'Intelletto, il quale armato di saggi consigli facilmente si disende da ciò che sia per sargli male, & così risplende in tutte le belle, & lo-deuoli opere, che egli sa, ouero perche in Guerra, come in pace è necessarissimo.

Hal'el-

LCONOLOGIA

Ha l'elmo dorato in testa, per mostrare, che l'intelletto rende l'huomo-sodo, e sauso, e lo sa lodeuole, e piaceuole à gl'altri, che lo cognoscono di prezzo, come è di prezzo l'oro, e saldo, com'è saldo l'acciaio; l'assa si pone perche dell'intelletto nasce tutta la virtù, che può venir in disesa dell'homo, il qual come se siede nella più nobil parte, & hà carico di comandare, e di dar legge ad vn popolo di passioni, che in noi senza esso farebbe tumulto, e continoui solleuamenti.

INTELLETTO



Ciouinetto vestito d'oro, in capo terrà vua corona, medesimamente di oro, ouero vua ghirlanda di senape, i suoi capelli saran biondi, e acconci con bell'anellature, dalla cima del capo gl'vscirà vua siamma di soco, nella destra mano terrà vu settro, e con la sinistra mostrerà vu'aquila che gli sia vicina. L'intelletto è per natura incorruttibile, & non inuecchia giamai, & però si dipinge giouane.

Il vesti-

Il vestimento d'ora significa la purità, & semplicità dell'esser suo, essendo l'oro purissimo fra gl'altri metalli, come s'è detto.

I capelli son conformi alta vaghezza delle sue operationi.

La corona, e lo scettro sono segni del dominio, ch'esso hà sopra tutte le passioni dell'anima nostra, & sopra l'iltessa volonta la quale non appetitie cosa che prima da esso non venga proposta.

La fiamma è il natural desiderio di lapere, nato da la capacità della virtu intellettiua, la quale sempre aspira alle cose alte, e dinine, se da sensi che mal volentieri l'obediscone alla consideratione di cose terrene, e baf-

se non si lascia suiare.

Il mostrar l'aquila col dito, significa l'atto dell'intendere, estendo proprio de l'intelletto, il ripiegar l'operatione sua in se stesso vincolo l'aquila nel volo, la quale supera entri gl'aleri voelli, & apimali in questo, come ancoinel vedere.

La senape infiamma la bocca, e scanica la resta, & per questo significa l'operatione grande d'vn'intelletto purificato nel tempo, che non l'offuscan le nebbie delle passioni, ò le tenebre dessignoranza. Vedi Pier. lib. 57

INTELLIGENZA.

ONNA veltita d'oro, che nella destra mano tenga vna sfera, e con

la finistra vna serpe, sarà inghirlandata di fiori.

Intelligenza dimandiamo noi quella vnione, che fa la mente nostra con la cosa intesa da lei,& si veste d'oro, perche vuol'esser lucida, chiara, & risplendente non triuiale, ma nobile, & lontana dal sapere dal volgo, e delle persone plebee, che tutto distingue nelle qualità singolari dell'oro.

Si porrebbe poco diuersamente ancora mostrare la figura di quella intelligenza che moue le sfere celesti, secondo i Filosofi: ma perche principalintento nostro è di quelle cose, che dipendono dall'opere, e dal sape re humano, parlamo di questa sola, la qual con la sfera, e con la serpe, mostra che per intendere le cose alte, e sublimi, bisogna prima andat per terra co me fa il serpe, e nell'intender nostro andare con principij delle cose terrene, che sono men perfecte delle celesti, però si fa nella man sinistra il serpe & nella deltra ch'è più nobile, la sfera.

La ghirlanda di fiori in capo, mostra, in che parte del corpo sia collocata quella potenza, con la quale noi intendiamo, & i fiori mostrano, che di fua natura l'intendere è perfettione dell'animo, e da bon odore, per generar buona fama, e buon concetto di se stesso ne la mente de gl'altri.

Intelligenza.

Onna che nella destra tien vn lituo, e nella sinistra vna tauola scritta. Mostra che l'Intelligenza nasce per lo più, ò dall'esperienza, ò dallo studio de'libri, come facilmente si comprende per le cose già dette.

INTREPIDITALET COSTANZA.

TIOVANE vigoreso, vestito di bianco, e rosso, che mostri le braccia Jignude, e starà in acto d'attendere, e sostenere l'impeto d'vn toro. Intrepidità è l'eccesso della Fortezza, opposto alla viltà, e codardia, &

allora



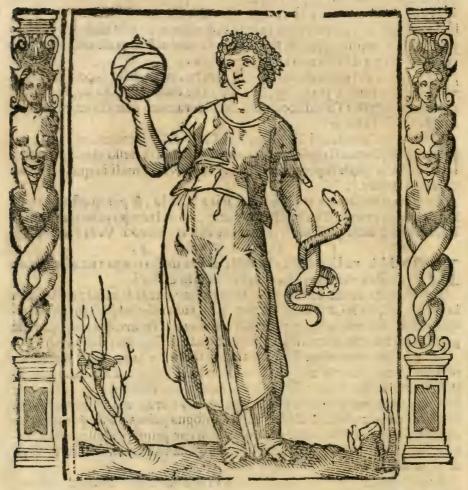

allora si dice vn'huomo intrepido quando per fine conforme alla dritta. ragione non teme quello, che da animi ancor ficuri si suol temere.

Sono le braccia ignude, per mostrare considenza del proprio valore; e combatte col toro, il quale essendo molestato diviene serocissimo, & hà bi sogno per resistere solo delle proue d'vna disperata sortezza.

#### INVENTIONE.

Come rappresentata in Firenze dal Gran Duca Ferdinando.

NA bella donna, che tiene in capo vn par d'ale come quelle di Mercurio, & vn'orfa à piedi, e lecca vn'orfachino, che mostra, che di poco fia stato da dett'orsa partorito, e leccando mostra ridurlo à persettione della fua forma.

INVI

# DI CESARE RIPA. INTREPIDITA ET COSTANZA.



INVIDIA.

Onna vecchia, magra, brutta, di color liuido, haurd la mamella sinistra nuda, e morsicata da vn serpe, il qual sia riuolto in molti giri sopra di detta mamella, se à canto vi sarà vn'hidra sopra della quale terrà appoggiata la mano.

Inuidia non è altro, che allegrarsi del male altrui, & attristarsi del bene

con vn tormento, che strugge, e diuora l'huomo in se stesso.

L'esser magra, e di color liuido, dimostra, che il liuore nasce communemente da freddo, e l'Inuidia è fredda, & hà spento in se ogni suoco, & aidore di charità.

Il lerpe che morfica la finistra mamella, nota il ramarico c'hà sempre al core

ICONOLOGIA

core l'inuidioso del bene altrui, come disse Horatio nell'Epistole.

Inuidus alterius macrescit rebus opimis

Gli si dipinge appresso l'hidra, perciòche il suo puzolente fiato, & il ve-Ieno infetta, & vecide più d'ogn'altro velenoso animale; così l'inuidia altro non procaccia se non la ruina de gl'altrui beni sì de l'anima, come del corpo,& esfendo(come dicono iPoeti)mozzo vn capo a l'idra più ne rinascono, così l'Inuidia quanto più l'huomo con la forza della virtù cerca di estinguerla tanto più cresce contro di essa virtù. Però ben disse il Petrarca in vn sonetto:

O inuidia nemica di virtute Ch' à bei principij volontier contrasti.

Et Ouidio nel lib.2. delle Metamorfosi.

Etutto fele amaro il core,'e I petto, La lingua è infusa d'on venen ch'occide Ciò che gli èsce di bocca, è tutto infetto, Auenena col fiato, e mai non ride Se non tal hor, che prende in gran diletto S'vn per troppo dolor languisce, estride, L'occhio non dorme mai : ma sempre geme Tanto il gior altrui l'affligge, e preme.

All bor si Arugge, si consuma, e pena. Che felice quel ch'on viuer comprende, E questo è il suo supplicio, e la sua pena Che se non noce a lui se ste Ba offende; Sempre cerca por mal, sempre auenena Qualch'emul suo, fin che infi ice il rende Tiene per non veder la fronte baffa Minerua, e tosto la risolue, e lasa.

Inuidia.

Onna vecchia, brutta, e pallida, il corpo sia asciutto, con l'occhi biechi, vestita di colore della rugine, sarà scapigliata, & frà i capelli vi faranno mescolati con alcuni serpi, stia mangiando il proprio core, il quale terra in mano.

Si dipinge vecchia, perche, per dir poco, ha hauuto lunga, & antica.

inimicitia con la virtù.

Ha pieno il capo di serpi, in vece di capelli, per significatione de'mali pensieri, essendo ella sempre in continua riuolutione de' danni altrui, e apparecchiata sempre à spargere il veleno ne gl'animi di coloro, con i quali senza mai quietare si riposa, discordandosi il core da se medesima, il che è propria pena de l'inuidia. Et però disse Iacomo Sanazaro.

Che non gli vale ombra di cerro, ò d'acera. L'inuitia figliuol mio se stessa macera

E si dilegua come agnel per fascino

Inuidia.

Allido hà lvolto,il corpo magro,e asciut Piacer alcun ; se non dell'altrui lutto L'occhi so biechi, e ruginofo e'l dente (to, Allor ride l'inuidia, ch'altrimente Il petto arde d'amaro fele, e brutto Si mostra ogn'hor adolorata, e mesta, Venen colma la lingua, nè mai sonte E sempre all'altrui mal vigila, e desta. Inuidia.

Onna vecchia, mal vestita, del color di ruggine; si tenga vna mano alla bocca, nel modo che fogliono le donne sfacendate in bassa fortuna, guardi con occhio torto in disparte, hauera appresso vn cane magro, il quale come da molti effetti si vede è animale inuidiosissimo, e tutti gli beni de gl'altri vorrebbe in se solo, anzi racconta Plinio nel lib. 25.

cap.8.

243

cap. 8. che sentendosi il cane morso da qualche serpe, per non restar osfeso magna vna certa herba insegnatagli dalla natura, e per inuidia nel prenderla guarda di non esser veduto da gl'huomini.

E mal veilita, perche questo vitio hà luogo particolarmente frà gl'huo-

mini bassi, e con la plebe.

La mano alla bocca è per segno ch'ella non noce ad altri:ma à se stessa, e che nasce in gran parte dall'otio.

Inuidia.

I L veleno, e l'inuidia, che diuora

Le midolle, & il sargue tutto lugge,
Onde l'inuido n'hà de bita pena

Perche mentre l'altrui sorte l'accora

Sospira, freme, e come leonrugge
Mostrando c'hà la misera alma piena
D'odio crudel che'l mena
A veder l'altrui ben con occhio torto

Però dentro si sà ghiaccio, e farore
B ignassi di judore,
Che altrui può far del suo doler accorto,
E con la lingua di veleno armata

Morde, e biasma sempre ciò che guata,
Inuidia, dell' Alciato.

Onna squallida, e brutta,
Che di carne di vi pera si pasce;
E mangra il proprio cuore
Cui dolgon l'occhi l'uidi d tutt'hore,
Magra, pallida, e asciutta,

Unpallido color tirge la faccia,

Qual d'i del duot inverno certo fegno

Et il misero capo divien tale

Che pir che si distrugga, e si disfaccia;

Ciò che vede gli porge odio, e disdegno,

Però sugge la luce, e tusto à male

Gli terna, e con equale

Dispiacer sch sa il cibo, ancora il bere

Unqua non dorme: mai non hà riposo,

E sempre il cor gli è roso,

Da quell'inuida rabbia, qual hauere

Non può mai sine, & al cui grave male

Rimedio alcun di Medico non vale.

"" di inte

E douunque ella va, presso, ò lontano
Porta dardi spinosi nelle mano,
Che nel suo sangue tinge.
In questo habito strano,
E in t.il forma l'Inuidia si dipinge.

INVOCATIONE.

DONNA vestita di rosso, in capo ha vna siamma di suoco, & vn'altra simili glie n'esce di bocca.

L'Inuocatione si sa chiamando, & aspettando con gran desiderio il di-

uino aiuto.

Però si dipinge conueneuolmente con due siamme, che gli escono vna dalla bocca, e l'altra dalla cima del capo, che dimostrano la vera, e profitteuole inuocatione consistere non solo nella voce, ma anco nell'intention della mente, con che chiedendosi cosa giusta, & ispediente dalla divina benignità facilmente s'impetra.

ONNA giouane, di carnagione rossa, oscura, & perche appartiene a l'habitudine del corpo de gl'iracond, come dice Aristotele al sesto, e nono capitolo della Fisonomia hauer le spalle grande, la faccia gonsia, gli occhi rossi, la fronte rotonda, il naso acuto, & le narici aperte si potrà osseruare ancora questo; sarà armata, e per cimiero portard vna testa d'orso, dalla quale n'esca siamma, e sumo; terrà nella destra ma-

#### I R A.



no vna spada ignuda, & nella sinistra hauerà vna sacella accesa, & sarà vestica di rosso.

Giouane si dipinge l'Ira, perciòche (come narra Aristotele nel secondo libro della Rhetorica) i giouani sono iracondi, & pronti ad idirarsi, & atti ad eseguire l'impeto de l'iracondia, & da esta sono vinti il più delle volte, & questo interviene, perche essendo ambitiosi essi non possono patire di esser dispregiati, anzi si dolgono acerbamente quando par loro di essere inginiriati.

La testa dell'orso si su perche questo animale è all'Ira inclinatissimo, e però nacque il Proucrbio: Fumantem visi nasum ne tetigenis, quasi che il su-mo è suoco che si dipinge appresso, significationo Ira, e conturbatione de

l'animo. Vedi Pierio nel lib.11.

DICESARE RIPA. 245 La spada ignuda, significa che l'Ira subito porge la mano al ferro, & si

fi strada alla vendetta. (consuma.

La facella accesa è il core dell'homo irato, che di continuo s'accende, e Ha la faccia gonfia, perche l'Ira spesso si muta, & cambia il corpo per so ribollimento del sangue che rende ancora gli occhi infiammati.

Ira.

Onna vestita di rosso ricamato di nero, sarà cieca, con la schiuma alla bocca, haurà in capo per acconciatura vna testa di rinoceronte, e appresso vi sarà vn cinocephalo. Stat. 7. Theb. descriuendo la casa di Marte nel paese de Traci dice, che vi era frà molti l'Ira, & la chiama rossa dicendo:

E soribus tacumque nesas iraque rubentes.

perche nasce dal moto del sangue, e procura sempre la vendetta col dan-

no, e con la morte altrui, però va ricamato il vestimento di nero.

Il Rinoceronte è animale che tardi s'adira, e bisogna irritarlo inanzi gran pezzo: ma quando è adirato diuiene ferocissimo; però Martiale nel r.lib. de suoi Epigrammi disse.

Sollicitant pausdi rinocerota magistri Seque diu magna colligit ira fera.

Gl'Egittij quando voleuano rappresentar l'ira dipingeuano vn cinocefalo per esser più d'ogn'altro animale iracondo. Vedi Pier. Valer. lib. 6.

Cieca con la schiuma alla bocca si rapresenta, perciòche essendo l'huomo vinto dall'ira perde il lume della ragione, e cerca con fatti, e con pafole offendere altrui, e però dicesi.

Vn crudel moto violente el Ira

Ch'in fosca nube il tristo animo vela E d'amaro bollore il cor circonda Coprendo i labri d'arrabbiata spuma, E focoso desio nel petto accende Di rouina dannosa, e di vendetta Ira è breue suror, e chi no il frena E suror longo; che il suo possesore Che spinge l'huomo à furor empio, e presto

Che l'huelletto in folle ardir accieca,

E ogni divina inspiration rimove

Dall'alma vile, e la conduce à morte

Priva di gratia, e di salute eterna.

Et il Petrarca nel Sonetto 197.

Spesso à vergogna, e à morte tal hor mena.

INTERESSEPROPRIO

H V O M O vecchio, vestito di nero, che tenga con vna mano vna canna con l'hamo da pescare, e con l'altra vn rastello, da vn canto vi sia

vn gallo, & da l'altro vn lupo.

Interesse è vn'appetito disordinato del proprio commodo, e si stende à molti, e diuersi obietti secondo gli appetiti de gli huomini: ma volgarmente all'acquisto, conservatione della robba, che però si dipinge vecchio (come dice Aristotele nella Poetica) essendo quest'età naturalmente molto inclinata all'Auaritia capo particolare dell'interesse. La canna con l'amo mostra, che l'interesse sforza spesse volte à sar benesitio altrui: ma con intention di giouamento proprio, e non per la sola virtù, che non può hauer sine meno nobile di se stessa, perche co la canna i pescatori por gono licibo al pesce, co intetione di prenderlo, e tirarlo suori dell'acqua.

Questo medesimo affetto di propria affettione, si dimostra nel rastello

in strumen-

instromento di Villa, il quale non serue per altro, solo che per tirare

fo quello che lo maneggia...

Si veste di negro, per mostrare che si come detto colore non si può tramutare in altri colori, così l'interessato sta sempre fermo ne suoi veili, e commodi, oltre che l'interesse proprio e macchia che da ciascuna parte oscura il bianco della viccio, e perche l'interesse ziene altrui in gelosia del proprio commodo, & in continua vigilanza, cosi d'animo, come de lenfi se gli accompagna seco il gallo posto nel modo che di sopra si è detto.

Gli si mette à canto il supo, percioche l'Interesse hà sa medesima natura, & proprietà di questo animale, essendo, che del continuo è auido,

& ingorda : Interesse : Interesse :

Vomo brutto, magro, nudo, ma che habbia a trauerlo vna pelle di 1 1 lupo, & del mederuno animale habbia l'orecchie, & che abbracci, & stringi con auidità con ambe le mani vn globo, che rappresenti il mondo, così vien dipinto da Gironimo Massei Lucchese, pittore, huomo di

bello ingegno, & di boniisimo ginditio.

IT A. L. L. A. C. O. N. L. E. S. V. E. T. R. O. V. L. N. C. I. E.
ET PARTI DE L. ISOLE.

Gome rappresentata nelle Medoglie di Commodo, Tito, & Antonino.

NA bellissima donna vestita d'habito sontuoso, & ricco, la quale siede spra vn globo, ha coronata la testa di torre di muraglie, con la destra mana tiene vno scettro, ouero vn'asta, che con l'vno, & con l'altra vien dimostrata nelle sopradette Medaglie, & con la sinistra mano vn cornucopia pieno di diuersi frutti, & oltre ciò faremo anco che hab-

bia sopra la testa vna bellissima stella.

Italia è, vna parte dell'Europa, & sù chiamata prima Hesperia da Hespero fratello d'Atlante, il quale cacciato dal fratello, die il nome, & alla Spagna, & all'Italia, ouero fu detta Hesperia (secondo Macrobio lib. 1.cap.2.) dalla stella di Venere, che la sera è chiamata Hespero per esser l'Italia sottoposta all'occaso di questa stella. Si chiamò etiamdio Oenotria, ò dalla bontà del vino che vi nasce, perche divor, chiamano li Greci il vino, ò da Ocnotrio che fu Rè de Sabini. Vltimamente fu detta Itasia da Italo Rè di Sicilia, il quale insegnò à gl'Italiani il modo di coltiuare la terra, & vi diede anco le leggi, percioche egli venne à quella parte doue poi regnò Turno, & la chiamò così dal suo nome, come afferma. Vergilio nel lib. i. dell'Eneide.

Est locus, Hesperiam Gray cognomine dicunt Oemoiry colucre viri, nunc fama, minores Terra antiqua, potes armis, atq; obere gleba Italiam dixisse, Ducis de nomine gentem.

Hora noi la chiamiamo Italia dal nome di colui che vi regno: ma Timeo, e Varrone ragliono che sia detta così da i buoi, che in lingua gre-

ca anticamente si chiamauano Itali per esserne quantità, & belli.

Et per non esser io tedioso sopra i nomi che habbia hauto questa nobilissima parte di tutto il mondo sopra di ciò non dirò altro: ma solo conbreuit attenderò alla dichiaratione di quello che appartiene all'habito e all'al-

# -TTALTA CON LE SUE PROVINCIE, E PARTI DE L'ISOLT.



& all altre cose che sono nell'imagine sopradetta. Dico dun que che bella si dipinge per la dignità, & grande eccellenza delle cose, le quali in essa per adietro continouamente ritrouate si sono, & alli tempi nostri ancora si trouano, onde il Petrarca ritornando di Francia, & aunicinatosi à l'Italia, & vedendo quella con grandissima allegrezza disse:

Saine cara Doo tellus sanctissima, salue Tellus nobilibus multum generosior oris.

Tellus tuta bonis, tellus metuenda superbis

Et Virgilio nella 2. delle Georgiche anch'egli marquigliatodella sua gran bellezza dice...

Salue magna Parens frugum Saturnia tellus Magna virum.

Et Strabone nel sesto libro della sua Geografia, & Dionisio Ali carnasseo

Q 2

nel

nel principio dell'historia di Roma ragionando d'Italia mostrano, quanto sia degna di lode, perciòche in questa felicissima Provincia si ritroua per la maggior parte l'aria molto temperata, onde ne seguita esserui adagiato vinere, & con assai disserentie di animali, di augelli si domestici, come anco seluaggi per vso de gl'huomini, non tanto per la lor necessità, quanto anco per i piaceri, & trastulli loro.

Gli si mette la bella stella sopra il capo per la ragione detta di sopra. Si veste d'habito ricco, & sontuoso, essendo che in questa nobilissima Prouincia si veggono molti siumi, cupi, ellarghi diletteuoli sontane, vene di saluberrime acque tanto calde, quanto fresche, piene di diuerse virtà talmente prodotte dalla patura, così per il ristoro, e conseruatione della sanità dell'huomo, com'anche per i piaceri d'esso. Il medesimo Virgilic ne la 2. della Georgica così dice:

An mare,quod supra,memore, quodq, alluit Atque indignatum magnis stridoribus equor Anne lacus tătos?te lari maxime?teq;(infra Iulia qua Ponto longe sonat onda refuso, Fluctibus,et fremitu assurges Benace marino? Tyrrhenusq;fretis immittitur estus auernis?

An memore portus, lucrinoq; addita claustra

Vi sono ancora non solo per maggior ricchezza, & sontuosità diuerse minere di metalli: ma etiamdio varij, & diuersi marmi, & altre pietresine, onde il detto Virgil.al luoco nominato narra così seguendo:

Hac eadem Argenti riuos, arisque metalta Ostendit venis, atque auro plurima suxit.

La corona di torri, & di muraglie dimostra l'ornamento, e nobiltà delle Città, Terre, Castelli, & Ville, che sono in questa risplendente, e singolar Prouincia, onde il Poeta nel 2 della Georgica hebbe à dire.

Adde tot egregias Vrbes, operumque laborem Tot congesta manu præruptis oppida saxis: Fluminaque antiquos subter labentia muros.

Lo scettro, ouero l'asta che tiene con la destra mano, l'vno, & l'altra significano, l'imperio, & il dominio, che ha sopra tutte l'altre nationi, per l'eccellenza delle sue rare virtù non solo dell'arme: ma ancora delle lettere. Lasciarò molt'altre cose dignissime di tal lode per non esser lungo: ma solo metterò in consideratione quello che testissica sopra di ciò il

nostro più volte allegato Poeta nel 2. della sua Georg.

Hac genus acre virū Marsos, pubēq; Sabellā Scipiadas dures bello, & te maxime Casar, Assuctumq; malo ligurë, Volscosq; verutos Qui nnnc extremis Asia iam victor in orus Extulit: hec decios, marios, magnosq; camillos imbellem auertis Romanis arcibus Indum. Il cornucopia pieno di varii frutti, significa la fertilità maggiore di tutte l'altre Prouincie del mondo, ritrouandosi in essa tutte le bone qualità esfendo che hà i suoi terreni atti à produrre tutte le cose, che son necessarie all'humano vso, come ben si vede per Virgilio nel medesimo libro.

Sed neque Medorum sylua, ditissima terra, Laudibus Italia certet: no Battra, neq; Indi. Nec pulcher Ganges, atq; auro turbid hermus Totaq; turiferis Banchaia pinguis arenis. Et poco dopoi.

Sed grauida fruges, et Bacchi massicus humor Impleuere: tenent oleaq; armentaq; lata

Hinc

Hinc bellator equus campo se se arduus infert: Romanos ad templa De uduxere triuphos.

Hinc albi clitu ne greges: To maxima taurus Hic ver assiduu, atq; alienis messibus estas,

Victima, sampe tuo pro sus flumine sacro

Bis gravida pecudes, bis pomis visits arbos.

Siede sopra il Globo (come dicemmo) per dimostrare, come l'Italia è Signora, & Regina di tutto il Mondo, come hanno dimostrato chiaro gli antichi Romani, & hora più che mai il Sommo Pontesice maggiore, & superiore à qualsiuoglia Personaggio.

LIGVRIA.



ONNA magra, di aspetto virile, & seroce sopra di vn scoglio, ò sasso, hauerà vna veste succinta con ricamo d'oro, in dosso vn corfaletto, & in capo vn'elmo. Terrà la destra mano aperta in mezo della quale vi sarà depinto vn'occhio, & con la sinistra mano porgerà conbella gratia vn ramo di palma, & appresso al lato destro vi sarà vn timo-

ICONOLOGIA

250

ne, & dal finistro vno scudo con due, ouero tre dardi.

Liguria secondo il Biondo è prima Regione dell'Italia dall'Apennino sino al mar Tosco, & Catone, Sempronio, & Beuzo, dicono, chè la Liguria pigliasse tal nome da Ligusto sigliuolo di Fetonte Egittio, che venue in questo suoco ad habitare insieme con suo padre, auanti che venisse ro i Greci d'Attica, & Enotrio d'Arcadia.

Fù poi questo luoco chiamato Genouesato da Genona Città principa-

le, & nobilissima di questa Pronincia.

Magra, & sopra vn sasso si dipinge, per essere la maggior parte di quessa Prouincia sterile, (secondo che scriue il Biondo) dicendo, che li Romani erano soliti di mandare spesso Colonie in tante parti d'Italia, nonne mandarono pure vna à Genoua, nè in altro luoco di essa Prouincia, temendo, che i soldati per detta cagione non vi potessero habitare. Onde Strabone nel libro quinto, scriue il Genouesato esser posto frà i monti Apennini, & che conuiene à paesani per raccorre qualche cosa da viuere zappare i loro sassos, & aspri luoghi, anzi spezzare li sassi per accrescere la coltinatione. Il medesimo accenna Cicerone in vn'oratione contra Nullo, dicendo.

Ligures montani, duri, & agrestes.

La veste con il recamo d'oro dinota la copia grande de'danari, oro, argento, & altre ricchezze infinite, di che abondano questi Popoli, li quali con industria, & valore hanno in diuersi tempi acquistate, & tutta via l'augumentano in infinito, come Giouan Maria Cataneo nella sua Genoua ampiamente ne scriue.

Tiene con la sinistra mano il ramo di palma, per dimostrare, che non poco honore riceue ogn'anno da questa pianta, questa Prouincia, poiche de i suoi candidi rami il Sommo Pontesice nella Quadragesima benedisca & distribuisca con molta veneratione à tanti Illustrissimi Signori Cardi-

nali, à Prelati, & ad altri principali.

La destra mano aperta con l'occhio in mezo di essa, significa l'industria di questi popoli, con la quale suppliscono al mancamento naturale del paese in procacciarsi con varie artitutte le cose che fanno al ben viuere, come il detto Cataneo denota con li seguenti versi.

Ingenio hos sublimi homines, animosaq; corda V iribus inuictis peperit durosque lacertos.

Si dipinge la detta figura di aspetto seroce, armata di corsaletto, elmo, con lo scudo, dardi, & con l'habito succinto, perciòche narra Strabone nel quarto libro, & il Biondo, che i Liguri sono stati sempre ottimi
& valorosi Soldati, & che soleuano adoperare gli scudi, & erano buoni
lanciatori, & Giordano Monaco Scrittore delle cose Romane, dice, che
questi popoli ricusarono molto di venire sotto il giogo de Romani, & che
animosamente, & ostinatamente secero lor gran resistenza, & Liuio anco
ra ragionando della loro serocità, dice, che pareua sossero a punto nati
questi huomini, per trattenere li Romani nella militia, che spesso con
ingegno bisognaua essere con loro alle mani, & che non era Prouincia.

più atta

DI CESARERIPA.

più atta à fare che i Soldati Romani diuenissero sorti, & animosi di quesse a per le dissicultà de'luoghi frà quelle aspre montagne, doue era necessario assalirgli, come anco per la destrezza, & coraggio de i detti, che non dauano tempo à i Romani di riposare, il qual valore se bene in quei tempi mostrarono, secondo Liuio, & altri grauissimi auttori, nondimeno ogni giorno à maggiori imprese si sono esposti, da quali han riportato gloria, & honore; srà quali imprese non tacerò quella vittoria, che Biagio Asareto hebbe contro Alsonso Rè di Aragona, il quale si rese prigione in mano di Iacomo Giustiniano delli Signori de l'Isola di Scio, vno de li capi dell'Armata, essendo chiarissima sa fama del suo grande valore. Similmente in questa gloriosa Vittoria su preso Giouanni Rè di Nauarra, & l'Infante Henrico suo fratello, come per l'Historie di Napoli si vede, & nel Compendio di esse del Collenuccio nel lib.6. sog. 128.

Tralasciero di dire molt'altre maranigliose imprese, con l'interuento di tanti Caualieri, & Capitani samosi, che in diuersi tempi sono stati, &

hanno fatti glorioli acquisti per i lor Signori ...

Il timone, che se gli dipinge d canto dosì ne significa l'ottimo gouerno della nobilissima Republica di questa Protincia, come anco il maneggio della nauigatione, che per esser questo paese maritimo con singolar maessiria si escrita à diuersi vsi, così di pace, come di guerra, per hauer hauti, & hauendo ancora hoggi, huomini famossissimi, li quali han comandato in mare, & comandano tuttauia. Già su Christosoro Colombo, la chiara fama del quale perperuamente viuera, hauendo egli per via della nauigatione, con stupor della Natura con animo inuitto, e singolar prudenza penetrato suochi inacessibili, si trouati noui mondi, ignoti à tanti secoli passati. Trancesco Maria Duca d'Vrbino, huomo di singolare virtù, & prudenza, il quale resse escriti Papalì, & Veneti. Nicolò spinola Generale dell'Armata di Federico II. Imperatore. Ansaldo di mare Generale dell'istesso. Princisuale Fisco Generale Vicario dell'Imperatore Greco, che hebbe in dono l'Isola di Mitileno.

Che dirò di Giouan Giustiniano delli Signori dell'Isola di Scio, che per la rara virtu, & eccellente valor suo su General di mare, & di terra di Costantino Imperator di Costantinopoli. Andrea Doria General di mare per il Papa per il Rè di Francia, per Carlo V. Imperatore, & per Filippo Rè di Spagna, & vltimamente Giouan'Andrea Doria per il detto Rè di Spagna. Ma doue hò lasciato Elio Pertinace, il quale (mercè delle virtu), & delle ottime qualità sue) ascese all'Imperio Romano? Ma quello che maggior gloria porta à questa Prouincia è l'hauere hauti anco quanto al grado Ecclesiastico infinito numero di Prelati di S. Chiesa, Vescoui, Cardinali, & Papi, come sono Innocentio IIII. Adriano V. Nicolò V. Sisto

IIII. Innocentio VIIII. & Giulio II.

Molto più si potrebbe dire, che per non essere troppo prolisso tralascio, essendo questa singolarissima Prouincia degna di molto maggior lode della mia.

Q 4 TOSCA-

TOSCANA.

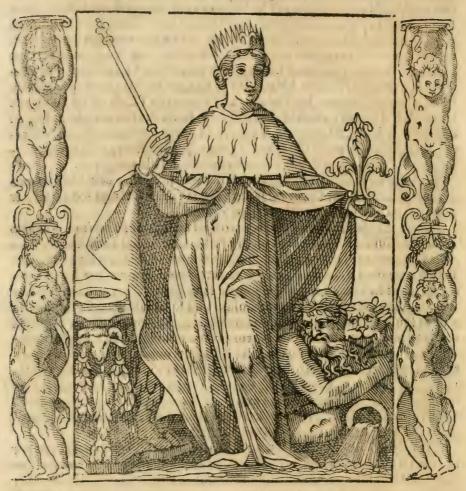

N A donna bella, di ricchi panni vestita, sopra de'quali hauera il manto del Gran Ducato di velluto rosso foderato di armellini, in capo hauerà la corona del Gran Duca, l'habito di sotto al manto sarà simile ad vn camiscio bianco di lino sottilissimo, dalla parte sinistra vi saranno diuerse armi, & l'Arno siume, cioè, vn vecchio con barba, e capelli lunghi, & che giacendo sia posato con vn gomito sopra vn'vrna dalla quale esca acqua, hauera detta sigura cinto il capo di vna ghirlanda disaggio, & à canto vi sarà à giacer vn leone, & dalla destra vi sarà vn ara all'antica, sopra la quale vi siano varij, e diuersi instromenti sacerdotali, secondo il falso, & antico vso de'gentili, e con la sinistra mano tenga con bella gratia vn giglio rosso, & vn libro.

Molti

Molti nomi hà hauto questa Prouincia, vno de'quali su Tirrenia, co. me narra Beroso Caldeo nel lib. 1. dell'antichità, & Trogo nel 2. dicendo esser stato nominato così questo paese da Tirreno figliolo di Atio, il quale per quanto narra Strabone lib.5. dice, che dell'Idia mandò quiui habitatori, perciòche Atio vno discendente di Hercole, & di Omfale essendo dalla fame, & carestia sforzato mandar suori parte del suo Popolo, tratte le sorti, & dando à Tirreno la maggior parte delle genti il mandò suori, ond'egli venuto in questo paese lo chiamò Tirrenia. Fù poi da'Romani, secondo Dionisio Alicarnasseo, chiamata Etruria dall'intelligenza,& esperientia del ministrare il culto diuino nel qualevinceuano tutte l'altre nationi; onde questi popoli erano per ciò in tanta stima appresso li Romani, che (come dice Dionisio insieme con Liuio) mandauano i loro sigliuoli in questa Prouincia ad imparare non solo lettere: ma anco li costumi, & la Religione. Al fine pigliò il nome di Tuscia, ò di Toscana, (secondo Fetto Pompeo) da Tosco lor primo Rè, figliuolo d'Hercole, & d'Arassa, che venne quiui dalle parti del Tanai, e sù creato Cosito dalli Gianigeni, & poi Rè, fù poscia confirmato questo nome per l'eccellenza del modo di facrificare che vsauano questi popoli, come habbiamo detto, & di ciò fa mentione Plinio nel lib. 3. cap. 5.

Bella si dipinge, perciòche questa nobilissima Prouincia, gioia d'Italia; è lucidissima, e vaghissima per hauer quella tutte le doti di natura, & arte, che si può desiderare, come di Cielo benignissimo, di salubrità d'aere, fertilità di terre per esser abondante di Mari, Porti, Fiumi, Fonti, Giardini, ben piena di Città celebri, & grandi, & di sontuosissimi ediscij, così publici, come priuati, e di innumerabili ricchezze, & per esser seconda di pellegrini ingegni in ogni arte, in ogni studio, e scienza, così

di guerra, come di pace famosi.

L'habito, & corona del Gran Ducato, è per denotare questa celebre-Prouincia con quella prerogatiua, che più l'adorna hauendo la Serenissima Casa de'Medici non meno con opere gloriose, che con famosi titoli, & insieme oltre modo illustrata la Toscana, perciòche à chi non sono noti li nomi, & attioni egregie, & heroiche de i Lorenzi, de i Cosmi, e de loro dignissimi Successori, per lo valore, e grandezza de'quali le più illustri, e Regali case del mondo hanno voluto hauer con essi consanguinità, & affinità.

Il giglio rosso se gli sà tenere in mano per meglio denotare questa Prouincia, con l'insegna della più principal Città, che è Metropoli, e gouer-

natrice quasi di tutta la Toscana.

Il libro ne denota, che questa nobilissima Prouincia è molto seconda d'huomini letterati, & in tutte le scienze, tenendo ella sola aperti tre ce-

lebri Studij, cioè di Perugia, Pisa, e Siena.

L'habito bianco, che detta figura tiene sotto, significa la lealtà de i costumi, purità di mente, sede sincera conforme à quanto d'abasso si dirà della Religione.

Gli si mette à canto l'Arno, come siume principale, che passa per mezo Toscana, e da esso ne riceue molti commodi, & vtili, come si potrà ve-

dere nella descrittione al suo luogo di detto siume.

Le armi che gli sono a lato, dimostrano, che nella Toscana vi sono, & sono stati sempre huomini nella professione dell'armi illustri, & samosi, tra'quali non lasciarò di dire in particolare de i Lucchesi, come huomini valorossismi & inuitti in tal professione. Onde in particolare, & in vniuersale in tutta la Prouincia di maggior lode son degni, che della mia.

L'ara à l'antica con i sopradetti instrumenti è segno di quella falsa Religione verso gl'antichi Dei, tanto celebri nella Toscana, che sola ne teneua cathedra, & scola, oue i Romani veniuano ad imparare le cerimonie, & i riti, & i dottori di essa erano in tanto credito, & veneratione, che il Senato, e Popolo Romano nelle graui difficultà de publici maneggi, nell'euenti, & accidenti delle cose richiedena il lor consiglio, & interpretatione circa la legge de loro profani Dei; onde si sa chiaro, che à tut-

ti i tempi è stata grande la pietà, & Religione di questo popolo.

Veggiafi anco nel tempo del vero culto di Christo Nostro Signore, che è stata questa Prouincia famosa, & celebre per molti Santi, che vi sono stati, trentasei corpi de'quali nella famosa, & antica Città di Lucca visibilmente hoggi si vedono senza l'altri che di altre Città di detta Prouincia si potrebbono raccontare, è similmente famosa per molti gran Prelati di Santa Chiesa, li quali non la falsa: ma la vera Religione seguendo sono stati specchio, & esempio di carità, bontà, & di tutte l'altre virtu morali, e Christiane; & pure hoggi ve ne sono tali, che di molto maggior lode son degni, che non può dar loro la mia lingua, perciòche chi potra mai dire à bastanza le lodi, & heroiche virtu dell'Illustrissimo Francesco María Cardinal dal Monte, non meno da tutti ammirato, e riuerito per la maesta del Cardinalato, che per le qualità Regie della sua persona, che ben lo dimostrano, disceso come egli è, da vna delle più nobili stirpe del mondo. Ma non solo questa nobil Prouincia hà in S. Chiesa hauti membri principali, ma vi son stati i capi stessi di valore, & bontà incoparabile come fù Lino, che meritò di succedere immediatemente al Principe delli Apostoli nel gouerno di S. Chiesa, il quale su homo Toscano, e di santa vita, che die le grandissimo nome à questa Regione.

Sono più, secondo i seguenti tempi stati altri, & per santità; e dottrina, & eccellenti attioni molto segnalati, quali per breuità si tralasciano: ma non si può già pretermettere il gran Leone Primo, perciòche chi di questo nome non ammirerà la santità, & la prosonda dottrina, pure ne gli scritti suoi lasciatici, & come al nome, il coraggio, & autorità in lui molto ben corrispose, poiche con la presenza, & semplice parola spauentò, & rasfrenò la rabbia di quel Totila guastatore d'Italia, detto à sua

confusione flagello d'Iddio'.

Del presente Pontesice CLEMENTE VIII. ognun vede chiaro la, mirabil pietà, & l'ottimo, e giusto gouerno, & ognun stima che per la santis-

DI CESARTE RIPA.

fantissima mente di Sua Beatitudine, & per l'orationi sparse di lagrime che molto frequentemente sa, & per quelle che di continuo sa fare al santissimo Sacramento dal suo Popolo oltre infinite altre attioni di singolar Carità, e di raro essempio della Santità sua, ogni impresa gli sia sotto il suo selicissimo Pontificato successa prosperamente, & fauorito da Dio à tranquillità, & pace vniuersale del popolo Christiano ad augumento del culto divino, & dello stato Ecclesiastico; onde restaranno di tanto Pontesice (che piaccia al Signore Iddio di conservarlo lunghissimo tempo) memorie gloriossime.

VMBRIA.



V NA vecchia vestita à l'antica, co elmo in testa, stard in mezo d le radici de più monti altissimi, che adombrino parte del suo corpo, con la destra mano eleuata sosterrà vn Tempio suor dell'ombra, con alquanti raggi quello riguardando, & con la finistra starà appoggiata ad vna rupe dalla quale precipitosamente cada gran copia d'acque, & sopra di essa rupe vi sarà vn'arco celeste, da vna banda poi saranno i Gemini, chetengano vn cornucopia pieno di fiori, & frutti, & dall'altra vn grande,&

bianco toro, con varij colli, & spatiose pianure intorno.

Questa Prouincia su chiamata Vmbria (secondo alcuni) ab imbre, cioè dalla pioggia, perciòche hanno creduto i Greci che gli habitatori d'essa restassero salui dalle pioggie del diluuio vniuersale, il che è mera sauola, perciòche la Sacra Genesi è in contrario. Onde meglio dicono coloro, che Vmbria sosse detta dall'ombra, & che quella Regione sia ombrosa, per l'altezza, & vicinanza delli monti Apennini.

Vltimamente parte di essa è stata chiamata Ducato di Spoleti, il qual nome hebbe (secondo che narra il Biondo) da Longino primo Esarco di Italia. Hò detto, parte, perche intendo di descriuere l'Vmbria, secondo la descrittione de gli autori antichi, nella quale sono compresi anco

gli Vmbri Sabini.

Vecchia, & vestita all'antica si dipinge, perciòche gli Vmbri sono popoli antichissimi d'Italia, come attesta Plinio lib.3.cap.14. intanto, che per mostrare l'antichità grande di essa alcuni hanno detto de gli Vmbri, quello che credeuano i Greci sauolosamente, come si è detto di sopra. Bene è vero che l'Vmbria è antichissima, come dice Plinio nel luoco di sopra citato, & altri autori. Et Propertio suo alunno nella prima elegia nel quarto libro.

Umbria te notis antiqua penatibus edit.

Et il Mantuano Poeta similmente.

O memorande senex, quo se vetus V mbria tantum lactat

Si fa con l'elmo in testa, perche gli Vmbri surono molto potenti, & sormidabili ne l'arme, intanto dice Tito Liuio nel lib.9.che minacciauano i Romani, ancorche trionsante disposti di volerla prendere, il che viene anco affermato da Giouanni Botero nel primo libro delle sue Relationi Vniuersali, dicendo, che gl'Vmbri sono popoli de'più guerrieri d'Italia, di ciò sa sede anco Virgilio nel 7. & Silio Italico nel 4. & 8. libro de bello Punico, & il Mantuano mentre dice.

Priscis oriundus ab V mbris Fortis equus.

Di questa Prouincia sù Q. Sertorio, non men dotto, che brauo, & esperto Duce nell'arte militare, come attesta Suida, lasciando da banda infiniti altri guerrieri, & valorosi Capitani de'tempi nostri, de'quali so-

no piene l'Istorie, come sa, chi si diletta di leggerle.

Si rappresenta in mezo à le radici di più monti per due ragioni, l'vna è per dimostrare, che è natural de'monti render ombrose quelle parti alle quali soprastanno, che perciò anche parte del corpo gli si sà adombrato, onde poi è stata chiamata Vmbria, come si è detto di sopra. L'altra ragione è per significare, che questa Prouincia è nel mezo d'Italia, la quale essendo tramezata tutta da i monti Apennini, sta in mezo à tali mon-

ti, per-

DI CESARE RIPA.

ti, perciòche l'Vmbria fi chiama l'vmbelico d'Italia, come dicono M. Varrone, Plinio, & altri. Ilche anco chiaro dimostra Frances coMauro da Spello nel primo libro della sua opera intitolata Francisciados, oue descriue ue la vita del Serassico S. Francesco mentre dice.

Nonne idem Italia monstrabas sapius oram
In medio gleba latam vbere Tybris amæno
Amne sectat qua pingue solum, lenisque subari
Qua latera excelsi leuo ferit ardua cornu?
Hinc Erebi excidio regnis narrare solebas
Venturum Heroem.

Sostiene con la destra mano vn tempio risplendente, perciòche nell'Vmbria son due gran capi di Religioni delle maggiori che sian al mondo, vno del quale fu il gran Padre S. Benedetto da Norcia, fotto il quale militano 30. altre Religioni, & son stati di quest'ordine monastico dà 66. Papi, molti Imperatori d'Oriente, & d'Occidente, Rè, Duchi, Principi, Conti, Imperaratrici, Reine, Duchesse, & altre donne, per nobiltà, dottrina, e santa vita'il Iustri. L'altro capo è il Serafico padre S. Francesco d'Assissi fondatore della Religion de Frati minori, cioè de i Capuccini, de l'Osseruati de i Conuentuali, del terz'ordine de'Riformati, de'Cordigeri, e molt'altri, che viuono, & viueranno sotto regola, e protettione di S. Francesco, i quali il Sig. Dio, per i meriti di questo gran Santo à sua imitatione sà sempre nouamente sorgere per tutta la Christianità conforme all'oratione, che di lui canta la S. Chiefa dicendo: Deus qui Ecclesiam tuam Beati Francisci meritis sætu nouæ prolis amplificas, &c. Lascio da parte S. Chiara capo d'infinite Vergini, che nelli claustri seruono all'altissimo Dio, & molti altri Santi, & Sante de'quali n'è pieno il Catalogo, & che anticamente l'Vmbria sia stata piena di Religione, lo accennò Propertio nel lib.4.

V mbria te notis, antiqua penatibus edit.

Gli si dipinge appresso l'horribil cascata del lago Velino, hora detto Piè di luco, come cosa non solo in questa Prouincia notabile: ma anco in tutta Italia, perciòche è tale la quantità de l'acqua, & il precipitio nel qual impetuosamente casca, che lo strepito, & percossa d'essa si fente ribombando per spatio, di 10. miglia dando à riguardanti merauiglia, e spauento, & per la continua eleuatione de vapori cagionati dalla gran concussion dell'acqua reflettendoci i raggi del Sole vien à formarsi vn' Arco celeste da i Latini chiamato Iris. Onde Plinio nel lib. 2. cap. 62. così dice:

In lacu Velino nullo non die apparere arcus.

come hoggi anco si vede; & se bene l'arco celeste alle volte significa pioggia, nondimeno questo del qual si parla no può esser preso in tal senso, per che questo è particolare, e non si sà se non di giorno quando il Cielo è più sereno; onde possa il Sole con i suoi raggiverberar quella parte, ou'è maggior eleuatione de i vapori per la concussion dell'acque, e non tanto è notabile questo lago per la cagione detta di sopra quanto perche è in mezo dell'Italia, come ancora lo descriue Vergilio nel 7. dell'Eneide.

Eft lo-

Est locus Italia medio sub montibus altis.
Nobilis, & fama multis memoratus in oris
Amsancti valles, densis hunc frondibus atrum
Vrget viriq. latus nemoris, medioq. fragesus
Dat sonitum saxis, & torto vertice torrens.
Hic specus horrendum, & saui spiracula divis
Mostramur, ruptoq. ingens Acheronie vorago
Pestiferas aperit sauces, queis condita crinys,
Inuisum numen terras calung. leuabat.

Non senza ragione se li conuiene il cornucopia perche, come di Strabone nel 7. lib. della sua Geografia V niuersa regio sertilissima est, della quale

anco Propertio nell'Epigramma ad Tullum de Patria sua dice.

Proxima supposito contingens V mbria campo

Me genuit terris fertilis vberibus

Et è di maniera fertile questa Prouincia, che vi sono alcuni luoghi, come quelli campi chiamati Rosea, Reatina, che da Cesare Vopisco, & da

M. Varrone sono chiamati il grasso d'Italia.

Il medesimo conferma anco il Botero, & gli altri scrittori si antichi, come moderni, & perche Stefano de Vrbino dice, che nell'Vmbria gli animali due volte l'anno partoriscono, & ben spesso gemelli, come anco le donne, & gli arbori duplicatamente producono, & siori, & srutti, come si vede anco ne i tempi nostri. Però mi pare che li conuenga che il cornocopia sia sostenuto da i Gemini, & che di lei meritamente si possa dire quel verso di Vergilio dell'Italia.

Bis grauida pecudes, bis pomis viilis arbos.

Si pone vltimamente il Toro bianco à lato di detta figura; perche in questa prouincia nascono bellissimi tori, & per lo più grandi, & bianchi, i quali appresso de Romani erano in gran stima, percioche di quelli si seruinano i trionfanti nelli trionsi, & sacristij sauando i prima nell'acqua del siume Clitunno. Onde Vergilio nella seconda Georgica dice.

Hinc albi Clitume greges, & maxima Taurus Victima, sapè tuo perfusi flumine sacro Romanos ad templa Deum duxere triumphos.

Et Silio Italico ancora nel 4.lib. de Bello Punico di questo parlando dice.

Meccanus V arrenus erat cui divitis pher
Campis fulginea, & patulis Clitunnus in aruis
Candentes gelio perfundit flumine Tauros. Et nel lib 8.
Et lauat ingentem perfundes slumine sacro.
Clitunnus Taurum.

Et Francesco Mauro nel 3. lib. Francisciados.

Et latus vicina tuos Meccania campos Prospectu perit admirans, quos litore sacro Clitumni pascis candenti corpore Tauros

Et deue hauer intorno colli, & pianure per dimostrare la natura del luo-

DICESARE RIPA.

del luogo, essendo dotata l'Vmbria di valli, colli, piani, bellissimi. Onde Silio fralico nel lib. 6. de bel. pun. disse.

Colles vmbros atq. arua petebat Ann bal excelso summum qua vertice montis Deuexum lateri pedet Inder, acq. vbi latis Forn Eta in campis nebulas exalat inertes, - 12 V Et feder ingentem pascens Meccania Taurum

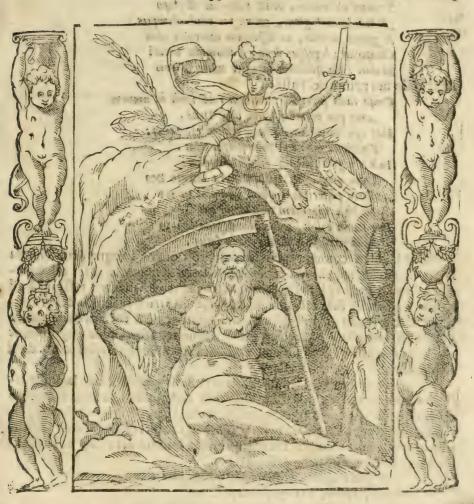

EDRASSI per il Latio l'antico Saturno, cioè huomo con barba longa, folta, & canuta in vna grotta tenendo in mano la falce, & fopra la detta grotta si rapresenta vna donna à sedere sopra d'vn mucchio di diuerse arme, & armature. Terrà in capo vn celatone guarnito in cima di bel-

60 ICONOLOGIA

di belle penne, & nella destra mano vna corona, ouero vn ramo di lauro & nella sinistra il parazonio, il quale è spada corta, larga, & spuntata.

Il Latio per la sede che tiene del Romano Imperio, non solo è la più fa-

mosa parte dell'Italia: ma di tutto il mondo.

Per lo Saturno nella grotta si disegna questa Prouincia, hauendo acquistato il nome di Latio dall'esserui Saturno nascosto mentre suggiua dal figluolo Gioue, che l'haueua priuato dal suo Reame, come racconta Vergilio nell'ottauo lib. dell'Eneide, oue così dice.

Primus ab athereo venit Saturnus Olympo Arma Iouis fugiens, & regnis exul ademptis Is genus indocile, ac dispersum montibus altis Composuit; legesque dedit, Latiumque vocari Maluit: bis quoniam latuisset tutus in oris

Et Ouidio nel primo de' Fasti:

Causa ratis superest: Tuscum rate venit in amnem
Ante per errato falciser orbe Deus.

Hac ego Saturnum memini tellure receptum:
Cælitibus regnis à Ioue pulsus erat.

Inde diu genti mansit Saturnia nomen:
Dicta quoque est Latium terra latente Deo
At bona posteritas puppim formauit in ære
Hospitis aduentum testisicata Dei
Ipse solum coluit, cuius placidissima lænum
Radit arenosi Tybridis vnda latus.

Tiene la falce, come proprio istrumento, ouero insegna, con che da Poeti vien descritto, da esta denominato, se gli attribuisce detta falce perche dicono alcuni egli sù l'inuentore, che la trouò mentre insegnò à gli habitanti d'Italia del coltiuare de'campi, & di fare il raccolto del grano, & de tutte le biade. Altri dicano che quest'arme li sù data dalla madre quando sù contro del padre, & si mosse à liberare i fratelli da prigionia, & che con essa castrò Ciclo, come racconta Apollonio nel quarto lib. delli Argonauti.

Per la donna sedente sopra della grotta si dimostra Roma, la quale essendo posta sul Latio, non solo come cosa famosissima singularmente dichiara questo paese, ma li sà commune tutto il suo splendore, & la sua gloria, oltre che per altrosvi stà bene la detta sigura, percioche Roma anticamente hebbe nome Saturnia, il che dimostra Ouidio nel 6. lib. de Fasti in-

troducendo Giunone, che di se parla.

Si genus aspicitur, Saturniam prima parentem Feci, Saturni sors ego prima sui.

A patre dicta meo quondam Saturnia Roma est Hac illi à calo proxima terra suit.

Si torus in pratio est, dicor Matrona Tonantis lunctaque Tarpeio sunt mea Templa loui.

Nella guisa che si è detto si rapresenta Roma, come hoggi di lei si vede vna nobilissima statua di marmo antica negl'horti degli Illustrissimi

Sig. Cesi nel Vaticano.

Il ramo del lauro, ouero la corona del medesimo oltre il suo significato che è di vittoria, & trionsi, che per segno di ciò si rapresenta sopra l'armi già dette. Denota anco la copia di lauri di che abonda questa Prouincia, & quello che Plinio narra nel lib. 25. al cap. 30. cioè, che sà vu Aquila la quale hauendo rapita vna gallina bianca, che haueua in bocca vn ramufcello di lauro carco di bacche, la lassò cadere salua nel grembo di Liuia Drussilla, la qual sù mogsie d'Augusto, sopra'l qual satto richiesti gl'indouini, risposero che si douessero conseruar la gallina, & i polli che di lei nasce sero. Che il ramo si piantasse, il che essendo satto nella villa di Cesare presso il Teuere, ne crebbe di questa sorte d'albero vna gran selua, della quale trionsando poi gl'Imperatori portauano vn ramo in mano, & vna corona in testa.

Ne sù solamente la detta selua, che in altri luoghi se ne secero molt'altre che sono durate molto tempo, & sin'hora si vede, che in questa regione vi è maggior copia di lauri, che in qualssuoglia altra Prouincia d'Italia

#### C A M P A G N A F E L I C E, ouero terra di Lauoro.

DIPINGESI questa felice Prouincia in vn florido campo con la figura di Bacco, & di Cerere li quali stiano in atto di fare alla lotta, & che non si discerna auantaggio di forza più in vno, che nell'altra.

Hauera Bacco in capo vna ghirlanda di vite, con pampani, & vue, &

Cerere parimente anch'ella vna ghirlanda di spighe di grano.

Dalla parte di Bacco saranno olmi grandissimi con verdeggianti viti, che saliscano sino alla cima di essi arbori cariche di vue, & per più vaghez za vi si potrà anco mettere à canto vna tigre, come animale dedicato à ai, & dall'altro lato di Cerere vna campagna di alti, & spigati grani, & vn

gran serpe, anch'egli animale di Cerere.

Felice veramente si può chiamare questa Provincia, poiche ella abonda di molti beni, & specialmente di quelli che sono all'i natura humana necessarij, come il pane, & il vino. Et venendo in cognitione i Greci antichi della felicità di questa sertilissima Provincia con appropriata. & gio conda fauola sinsero, come racconta Plinio lib. 3. che questa campagna sosse lo steccato doue di continuo combattano Cerere, & Bacco alla lotta per dimostrare che Cerere in produr grani non ceda alla secondica di Bacco in produr vini, & altresi Bacco anch'egli non ceda all'abondanza di Cerere, in produr grani; doue che per questa rissa è tanta la sertilità dell'vna, & dell'altro, che daltempo de Greci in sin'hora stanno combattendo, non essendo ancora nessun di essi stracchi, ne che voglia cedere per honor dellor frutto per vtilità del genere humano ne lasciano la facoltà

R dipo-

### 1 CONOLOGIA CAMPAGNA FELICE, OVERO TERRA DI LAVORO.



di poter dare giuditio qual di essa sia più forte, & valoroso.

Campagna Felice, ouero 7 erra di Lauoro.

ER far diuersa pittura di questa Prouintia rapresentaremo vna bella, & gratiosa giouane in luogo ameno, con ghirlanda in capo tessuta di varij siori, & con veste di color verde, parimente dipinta à fiori di diuersi colori.

Sotto il braccio destro tenghi vn sascio di spighe di grano, & con la sinifira mano con bella gratia vna verdegiante vite, la qual mostri di essere fecondissima del suo frutto, & à canto ve sia vna spelonca dalla quale esca, & sumo, & acqua.

Fù da Plinio nel 3. lib. nominata questa Prouintia Campagna selice dalla selice produttione de frutti, i quali d'essa abonde uolmète si cauano.

Al fine sù detta terra di lauoro dall'ageuolezza di lauorare questo paese, per la qual coltura, & lauorare facilmente s'apparecchia à riceuere la sementa, & però anco sù chiamata campi labrini.

Altri dicono, che pigliasse nome di terra di lauoro per esser molto fruttisera, si come dicessero ella è buona questa terra da lauorare, perche non

si perde l'opera, ne la fatica.

Fú anco nominata così questa Prouincia dalla satica, la quale hebbero gli antichi à conquist arla, & poi ritenerla soggetta, come narra Liuio.

Bella, gratiosa, vestita nella guisa che dicemmo, & con la ghirlandadi siori si dipinge acciò si conosca, come la Natura hà voluto mostrare quanto questa Provincia sia amena, & fruttifera, & dato occasione à gli antichi (come riferisce Plinio nel libro terzo) di chiamare questa Regione Campagna selice, poiche quiui è aria temperata con tanta dolcezza, che molti Imperatori, & Senatori Romani infassiditi del mondo vi si sono ritirati à più tranquilla vita, & massime à Pozzoli, & à Baia, & similmente secero altri grandi huomini per occuparsi alli studij delle lettere, trà quali sù Virgilio eccellente Poeta, Tito Liuio, Oratio, Claudiano, & Francesco Petrarca molto amico di Roberto Rè di Napoli, onde sopra di ciò così dice Silio Italico.

Nunc molles, vbi ritus atq; hospita Musis Otia, & exemptum curis grauioribus auui

Et non solo quiui è, come habbiamo detto, aria così perfetta: ma v. si trouano tutte le delitie per li piaceri, & vtili de gl'homini, essendo che da ogni lato si vede la diuersità de i srutti, e quello che maggiormente importa copia grandissima di grani, & vini, che per tal significato si rappresenta con il fascio delle spighe di grano, & con la verdeggiante, e seconda vite carca di via, onde Martiale nel quarto libro de suoi epigrammi specialmente parlando del monte Vessuio luogo compreso in questa, parte così dice.

Hic est pampine viridis Vesuiuus vmbris.

Presserat hic madidos nobilis vua lacus.

Hac iuga quam Nisa colles plus Baccus amauit
Hoc nuper Satyri monti dedere choros;

Hac Veneris sedes Lacedamone gratior illi
Hic locus Herculeo nomine clarus erat:

Cuntta iacent slammis: & tristi mersa fauilla
Nec superi vellent hoc licuise sibi.

La cauerna dalla quale esce, e sumo, & acqua, dimostra i saluberrimi bagni tanto nominati di questa Prouincia, i quali sono molti se bene vno solo si rappresenta, & per la parte si deue intender il tutto.

CALABRIA.

ONNA di carnagione fosca vestita di col

ONNA di carnagione fosca vestita di color rosso, in capo hauerà vna bella ghirlanda di fronde d'ornello sparse di manna, con la destra mano terràvn cornucopia pieno d'vue di diuerse spetie biache, e nere con la sinistra mano tenga vn ramo di ginestra carco di buccioli di seta, &

# CALABRIA.

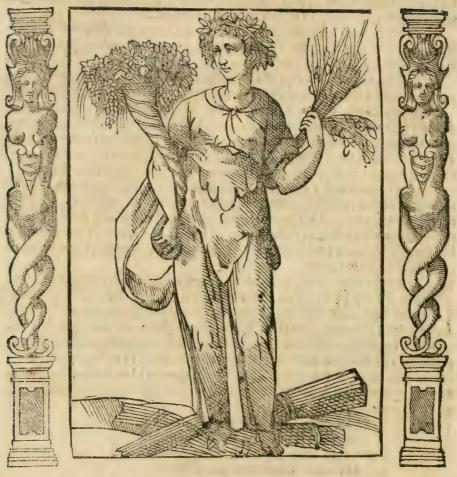

vn ramo di bombagio con le foglie, & frutto, & per terra vi sia anco vn fascio di canne mele.

Il nome di Calabria pare che sia voce Greca, quale habbia riceuuto questo paese da Greci, che l'hanno habitato, percioche essendo nome composto da Calos, & Brijo (delle quali voce l'vna significa buono, & l'altra scaturire) si viene à lodare con tal nome questa Prouincia, essendo che in essa si troua il sonte di tutti beni, il che conferma Pietro Razzano, & Francesco Berlinghicri nella sua Geografia nelli suoi versi che così dicono.

Calabria è detta nel presente giorno E significa il nome, che produce

Le cose bone, e con copioso cerno Et in vero questo Paese è mosto fruttisero, pieno di opportuni monti, d'apri-

chi

chi colli,& di amenissime valli: ma quel che più importa vi è aria persettissima, che rende gratissimi quei beni, che la natura produce,

Il color fosco della carnagione, & l'habito rosso, dinotano l'operationi del calor del Sole che gli è molto amico, il che significa Oratio nell'ode.

31.del 1.libro dandogli l'epiteto di estuose.

La ghirlanda di ornello carica di manna che tiene in capo è per dinotare, che il Cielo in questo luogo è benignissimo, & vi pioue largamente gioconda, & salutisera rugiada della manna, & perche quella che si ricoglie sopra l'orno è la migliore, & la più persetta, perciò di questo albero gli facciamo la ghirlanda, & non di astra pianta.

Con le diuersevue si dimostra la copia de i generosi vini, che si fanno in questa Prouincia, li quali portandosi in diuerse parti d'Italia fanno me-

morabile il paese, & il suo nome.

Il ramo di ginestra co'boccioli di seta, la bambace, & le canne mele, son gl'altri frutti più speciali, per li quali si rappresenta maggiormente la Prouincia facendosene come ogn' vn sa grandissima quantità di seta, di bambace, & di zuccaro.

PVGLIA.

D'ONNA di carnagione adusta, ch'essendo vestira d'vn sottil velo habbià sopra d'esso alcune tarantole, simili a'ragni grossi rigati di diuersi colori, starà detta sigura in atto di ballare, haurà in capo vna bella ghir la nda di oliuo con il suo frutto, & con la destra mano terrà con bella gratia vn mazzo di spighe di grano, e vn ramo di mandole co le soglie, e frutto, hauerà da vna parte vna cicogna che habbia vn serpe in bocca, & dalaltra diuersi instromenti da sonare, & in particolare vn tamburino, & vn pisaro:

Fu da gl'antichi chiamata questa Prouincia Apulia da Apulo antichissimo Rè di questo luogo, che quiui venne ad habitare molto tempo a-

uanti la guerra di Troia.

Dipingesi di carnagione adusta, & vestita di sottil velo, per dimostrare il gran calore, & siccità che nella Puglia per lo più si troua, per la qual co-sa sù costretto Oratio à dire nell'ode 3. epodon: iticulose Apulia, nominandola così piena di sete, & parimente Persio nella 1. Satira.

Nec lingua quantum situat canis, Appula tantum :

Le tarantole sopra il vestimento, e macchiate di diuersi colori vi si rappresentano come animali notissimi, e vnichi in questa Prouincia, come an co per dimostrare (secondo che riferisce il Mattiolo sopra Dioscoride nel lib.2.) la diuersità del lor veneno; perciòche mordendo esse alcuno ne suo cedono diuersi, & strani accidenti; alcuni cantano, alcuni ridono, alcuni piangono, chi grida, chi dorme, chi veglia, chi salta, chi trema, chi suda, & chi patisce altri diuersi accidenti, & sanno pazzie, come se sosse ro spiritati, & ciò da altro non procede, se non dalle diuerse nature si di questi animali, come ancora di quelli che sono da essi morsicati, & anco secondo i giorni, & l'hore.

R La di-

# ICONOLOGIA O

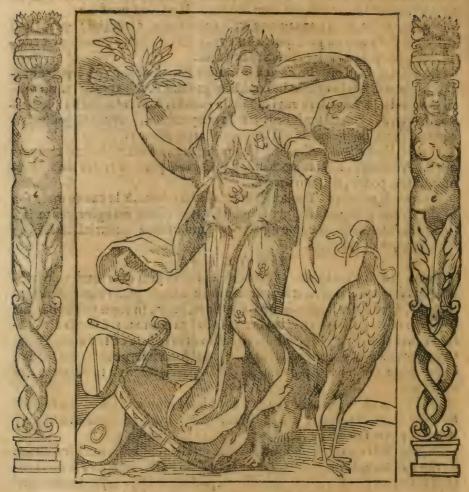

La diuersità de gli instromenti da sonare dimostra, che il veleno di que sti animali (come narra il Mattiolo nel luogo sopradetto) vniuersalmente si mitiga, & si vince con la musica de suoni, & però si costuma di sar sempre sonare dì, & notte sin che l'osselo sia sanato, imperòche il lungo suono, & il lungo ballare (che perciò si rapresenta questa figura, stia in atto di ballare) prouocando il sudore gagliardamente vince alfine la matto di ballare) prouocando il sudore gagliardamente vince alfine la matto del veleno, & ancorche detti instrumenti per ogni parte si costumano volontariamente per gusto, & delettatione non dimeno in questa Prouincia si adoprano non solo à questo sine ma per necessità, come si è detto.

Gli si dipinge à canto la cicogna con il serpe in bocca, perche questo animale in niun'altra parte dell'Italia sa il nido che in questa, onde si di-

ce esserui pena della vita à chi ammazza le cicogne per il benefitio, che

loro apportano con il tenere netto il paese dalle serpe.

Le spighe del grano, la ghirlanda dell'olino, & il ramo del mandolò ne dimostrano, come in questa Prouincia vi è tanta abondanza di grano, orzo, olio, & mandole, che facendo paragone di essa prouincia al resto d'Iztalia, si può dire che essa ne proueda più d'ogn'altra, doue che non solamente questa regione ne hà quantità per se, ma ne abonda per mosti altri luoghi ancora.

ABRVZZO



ONNA di aspetto virile, & robusto vestita di color verde, che stan do in luoco erto, & montuoso con la destra mano tenga vn'asta, & con la sinistra porgi con bella gratia vna cestella piena di zassarano, & ap presso lei da vn de i lati sia vn bellissimo cauallo.

R- 4

I Popo-

I Popoli di questa Prouincia anticamente si chiamarono Sanniti, Caraceni, Peligni, Maruceni, Precutini, Vestini, Irpini, & altri nomi, secondo i luoghi, & le Città di essa Regione: ma in generale trasse il nome de'Sanniti dalla Città di Sannio, dalla quale anticamente hà riportato il nome tutta questa Prouincia, come quella, che di tutti questi popoli su capo, come narra Strabone lib.5.

Fù poscia chiamata Aprutio in vece di Precutio, cioè da quella parte de'Precutini, e hora hà acquistato il nome di Abrutio in vece di Precutio, essendo corrotto ilvocabolo di maniera che questa denominatione scambieuolmente è stata successa à quella de'Sanniti, e satta vniuersale, come

ella à tutto il paese.

Si dipinge donna in luoco erto, & montuolo, per essere questa Prouin-

cia così fatta.

Si sa vestita di color verde, & di aspetto virile, & robusto, perciòche come dice Plinio nel libro terzo, che gli huomini habitanti ne'monti son vigorosi, robusti, & più sorti di quegli che habitano luoghi piani, esercitando più quelli il corpo che non fanno questi.

Et perche produce questa Regione, grandissima quantità di zasserano, del quale non solo ne participa tutta l'Italia: ma molti altri paesi ancora, si rappresenta, che porghi la bella cesta piena di questi frutti.

Il bellissimo cauallo che glissi appresso, denota i generos, e molto nominati caualli di Regno, de' quali de'più sorti sono in questo paese, per la già detta cagione del sito, se bene per la bellezza, & grandezza di corpo ve ne sono in Calabria di molta stima, massime quelli della razza del Rè, del Principe di Bisignano, & altri.

Sta anche bene il cauallo à questa Prouincia, perciòche essendo animale di sua natura generoso, & seruendo al fatto della guerra, si attribuisce a'Sanniti huomini bellicosi, che (come appresso si dirà) stettero à

fronte più volte con l'esercito de'Romani.

L'atta che tien con la destra mano è per significato del lor proprio no-

me, significando (come dice Festo) la voce Greca carria asta.

Oltre di ciò l'asta gli si conuiene in segno della vircù, & del grande valore. Perciòche i Sanniti cominciando à fare conto della virtù, & sra di loro delle persone virtuose, in tutti gli atti ciuili, come di pace, così di guerra, honorauano quelli, & diuennero tanto coraggiosi, che ardirono di farsi soggetti tutti gli conuicini Popoli, scorrendo gran paesi, & di farsi inimici i Romani, a'quali (come dice Strabone nel luoco citato) secero più volte veder la proua del loro valore. La prima volta sù quando mossero la guerra. La seconda quando surono in lega con essi loro. La terza quando cercorono d'essere liberi, & Cittadini Romani, & non lo potendo ottenere mancorno dell'amicitia de'Romani, & se ne accese la guerra chiamata Marsica, la quale durò due anni, & sinalmente ottennero d'esser fatti partecipi di quello che desiderauano.

#### MARCA.



S I dipinge in forma di vna donna bella, & di virile aspetto, che conla destra mano si appoggi ad vna targa attrauersata d' arme d'astacon l'elmo in capo, & per cimiero vn pico, & con la sinistra mano tenghi vn mazzo di spighe di grano in atto di porgerle, & appresso à lei vi sarà vn cane.

Si rappresenta bella per la vaghezza della Prouincia molto bene distinta dalla natura in valli, colli, piani, riuì, & siumi che per tutto l'irrigano,

& la rendono oltre modo vaga, & bella.

Si dipinge di virile aspetto con vna mano appoggiata alla targa, & altre armi, per mostrare li buoni soldati, che d'essa Prouincia escono.

Si li mette per cimiero il pico arme di questa regione, essendo che il pico ve ello

vcello di Marte fusse guida, & andassi auanti le legioni de'Sabini, e quelle nella Marca conducesse ad essere colonia di quella Prouincia, & per questo sù detto à tempo de' Romani la Marca, Ager Picenus, come assai ben descriue in vn breue elogio il Signor Isidoro Ruberti nella bellissima, & marauigliosa Galleria di Palazzo nel Vaticano satta sar da Papa Gregorio XIII. di selicissima memoria, nella qual sù di molto aiuto al Reuerendissimo Padre Ignatio Danti Perugino, & Vescouo d'Alatri, che n'hebbe suprema cura da sua Beatitudine, & l'elogio sù questo:

Ager Picehus, ager dictus est propter fertilitatem, Picenus a Pico Martis aue vt Strabonis placet, nam annona, & militibus abundat quibus sapè Romam, caterasque Italia Europaque partes iunit. Et certamente gli huomini di questa Prouincia non folo hanno souuenuto continuamente di grano Roma, & l'altre Prouincie: ma ancora hanno dato aiuro di fortissimi soldati, & insieme segni di notabil fedeltà, ne i maggior bisogni loro, & della Christianità, contro Turchi, & contro Eretici; & à tempo de' Romani antichi spetialmente fecero, quando congiurando contro di essi gran parte delle Colonie d'Italia gli mossero guerra solo li Marchegiani, de'quali i Fermani restorno in fede, & combatterrono in lor seruigio; onde questa Prouincia, & questa Città ne acquistò lode di fedele, & per loro gloria ne i luoghi publici si vede scritto. Firmum sirma sides Romanorum Colonia; onde ragioneuolmente se gli è messo à canto il cane, per dimostrare la fedeltà loro; Oltre di ciò per dimostrare, che in questa Prouincia vi sono cani di gran stima, e bontà, & di essi ne vanno per tutta l'Italia, & ritornando al valore, & fedelta di questi soldati, si dimostra da Velleio Paterculo quando dice, che Pompeo armò per la Republica numero grandissimo di gente:ma che In Cohorte Picena plurimum confidebat.

A tempi più moderni quando Papa Clemente vII. si trouaua assediato in Castello S. Angelo da i Spagnoli, & da i Tedeschi, i Marchegiani quasi popularmente s'inuiorono alla volta di Roma, de i quali spingendosi
auanti il Conte Nicolò Mauritio da Tolentino con alquanti canalli, e con
esso Tullio Ruberti, si ritrouorono à cauarlo di Castello, quando si andò

à saluare ad Oruieto.

ROMAGNA.

ONNA con bella ghirlanda in capo di lino con le sue foglie, e siori, & di rubbia, con la destra mano terrà vn ramo di pino con il frutto, & con la sinistra panocchie di miglio, panico, bacelli di faue, e fagioli.

Hebbe questa Provincia diversi nomi, vno de'quali sù Flaminia, & dicesi, che habbia ottenuto questo nome dalla via Silicata, & rassettata da C. Flaminio Console Romano, come narra Strabone nel lib. 5. & P. Liuio nel 9. delle guerre de'Macedoni, dicendo, che Flaminio havendo soggiogato i Liguri, & fatto pace con vicini Popoli, non potendo patire che i vittoriosi soldati sossero otiosi, vi sece silicare, & rassettare la via da Roma per Toscana, & l'Vmbria sino à Rimino. Fù poi detta Emilia da M. Lepido Emilio, il qual sece vna strada che veniua da Piacenza à congiun-

gerfi

### ROMAGNA.



gersi con la Flaminia. Fù poscia chiamata Gallia Cisalpina, per essere stata habitata lungo tempo da Galli Boij, Insubri, Genomani, & da altri simili generationi (come dimostra Polibio nel quarto libro) dicendo, che hauendo detti Galli trapassato l'Alpi, & scendendo in questo paese, scacciati i Toscani, che quiui haueuano edificato dodici Citrà quiui si sermorono, & da essi Galli sù poi nominato tutto questo paese Gallia Cisalpina. Fù poi detta Gallia Cispadana, & Transpadana, per essere da gl'Antichi partita la Cisalpina in due parti, cioè, di quà, & di là dal Pò Fiume. Fù poscia nominata Gallia Togata, come si raccoglie anco da Martiale nel terzo libro che iui lo compose.

Hos tibi, quicquid idest, longingus mittit ab oris.

Gallia, Romanæ nomine dista toge.

Et più à basso dice specificamente che era nel foro Cornelio, cioè Inola.

Romam vade liber: si veneris vnde, requiret:

Aemilia, dices, de regione via.

Si quibus in Terris, qua simus in Vrbe, rogabit:

Corneli referas, me licet esse foro.

Fù detta Gallia essendoui i Galli Senoni, & parimente i Boij passati nell'Italia, & quiui hauendone scacciati i Toscani (come habbiamo detto) & abitandoui cominciorno à poco, à poco pigliare i ciuili costumi de Romani non solamente del modo di viuere, ma altresi del conuesare, & vestire, perciòche vedendo quelli esser togati, anch'eglino pigliorno le toghe, che erano vestimenti de Romani.

Vltimamente siì (come narra il Biondo) chiamata Romagna da Carlo Magno, & da Papa Adriano primo dopò la rouina de Longobardi, per esser itata Rauenna con alquante altre Città, & Terre vicine sempre per

tutto il tempo de Longobardi fedelissimi al Popolo Romano.

Si sa questa prouincia la ghirlanda di lino hauendo Plinio in molta stima il lino di Faenza nel lib. 19. ponendolo nel terzo grado di sottigliez za, & densità, & nel secondo grado di bianchezza.

La rubbia vien molto lodata quella di Rauenna da Dioscoride, come cosa notabile. Le panocchie di miglio, & di panico denotano la sertilità del paese quanto à tutte le sorte di biade, & legumi, & specialmente migli,

panichi, faua, & fagioli.

Il ramo di pino con il frutto, che tiene con la destra mano, e per dimostrare la nobilissima selua di pini intorno à Rauenna, & Ceruia che è cosa tanto propria di questa Prouincia in Italia, che niuna cosa la sa tanto differente dall'altre quanto essa. Onde Sisto V. di selice memoria in vna sua Bolia circa la coseruatione di quelle pinete la chiama decoro d'Italia.

Ma per non lassar di dire cosa che notabil sia, & per dare occasione ad altri porgendogli materia di variare à modo loro la forma di questa figura. lo trono appresso Plinio lodato i Rombi, & Asparagi di Rauenna, onde Martiale di essi così dice nel 13. lib.

Mollis in aquorea que crouit spina Rauenna Non erit incultis gratior Asparagis.

Racconta anco l'abondanza delle rane, che si trouano quiui, & di loso così fauella.

Cum comparata ristibus tuis ora.

Niliacus babeat crocodilus angusté

Meliusque Rana garriunt Rauennates.

Vi sono ancora le viti sertili di Faenza de quali ne sa mentione Marco

Varrone lib. 1. cap. 2. de re rustica.

Et gli ottimi, e generosi vini di Cesena, se bene possono essere superati in altri luoghi prodotti, ma gli antichi gli riposero tra i vini generosi, come si legge appresso Plinio nel lib. 3. al cap. 6. & Mecenate ne faceuz

gran stima, & però surono chiamati Mecenatini. Onde non terrei per er-

rore far nella ghirlanda comparire alcune foglie di vite.

Potrassi anco dipingere il Sale che da Platone nel Timeo su detto caro, & amico à Dio, & nel 9. delle Iliade su da Homero chiamato divino, & di cui Plinio scrisse quel antico proverbio sale nibil vitius, il quale si si à de Ceruia in tanta copia, che si partecipa ad altre provincie, & mi parebbe non disdicevole, che ne tenesse in mano, ò in'altro luoco in va vaso, che rappresentasse la maiolica, che si sà in singolar lode in Faenza.

Et finalmente oltre le sopradette cole potrebbesi anco sare armata per attribuirli virtù militare, hauendo prodotto per lo tempo passato, & al presente brauissimi huomini, & samosi Capitanij, come Almerico Barbiano restitutore dell'antica disciplina militare in Italia, lo Sforza da Cotiguola, tanti Malatesti da Cesena, & Rimino, i Posentani Lunardi, & Rasponi da Rauenna; i Caluoli, Ordolassi, gli Asti, de quali il Capitan Cosmo Luogotenente Generale nella impresa di Famagosta; oue per la S. Fede si dal Turco decapitato insieme con Astor Baglione suo Generale.

Et i Brandolini da Forlì, i Manfredi, & Martino da Faenza, Vincentio, & Dionisso Naldi da Bresichella Generale della Inuittissima Rep. di Venetia ambedui Guerrieri samosi nominati dal Giouio, & dal Bembo de re Veneta: & molti altri generosi Capitani di questa bellicosa Famiglia, dalla quale anco sono discesi i Signori de la Bordigiera, gli Alidossi da Imola, i Guidi hora Marchesi di Bagni discesi da Othone Imperatore homini di gran stima, e valore, & altri che lasso per non esser tedioso.

LOMBARDIA.

NA donna bella, grassa, & allegra, il suo vestimento sia di color verde tutto fregiato d'oro, & argento con ricami, & altri ricchissimi, & vaghi adornamenti; nella destra mano tenga con bella gratia l'imperial Corona d'argento, & con la sinistra vn bacile, oue siano molte corone d'oro Ducali appoggiato al sianco, & appresso i piedi dal destro lato sia il Pò siume cioè huomo ignudo, vecchio, con barba lunga, & longhi, & stessi capelli, coronato d'vna corona d'oro. Ouero per variar questa sigura sia la testa di toro con vna ghirlanda di pioppa, appoggiato il sianco, ò braccio destro sopra d'vn'vrna, dalla quale eschi copia d'acqua, & che si diuida in sette rami, & con la sinistra mano tenga con bella attitudine vn cornucopia.

Hà hauuto questa nobile, & bellissima Prouincia diuersi nomi secondo la diuersità de tempi, & il primo sù Bianera Galiia Cisalpina, & anco esfa per vna parte Gallia Togata, Fessina, Aurelia, & Emilia, come riferisce Catone in libro Originum, poscia sù detta Longobardia, & hora

Lombardia.

Io non mi estenderò à dichiarare per qual caggione habbia hauuto li sopradetti nomi per non esser tedioso, ma solo dirò, perche si chiamasse Bianora che sù il primo nome che ella hauesse, come ancoperche sia stata nominata Lombardia, che è stato s'eltimo nome.

### LOMBARDIA.

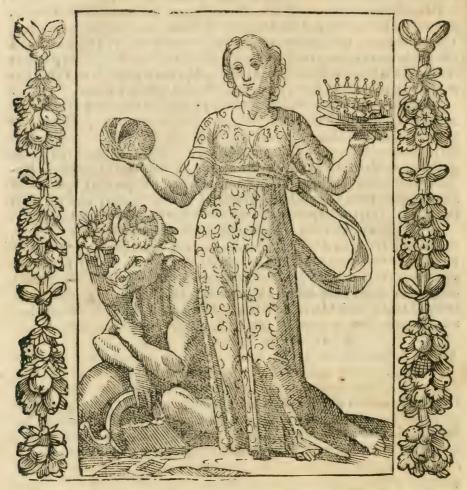

Dico dunque, che trasse primieramente il nome di Bianora da Ocno Bianoro valoroso Capitano de'Toscani, il quale passando l'Apennino se insignori di questo paese, secondo che riferisce Catone nell'origini, doue dice.:

Gallia Cispadana, olim Bianora à victore Ocno.

Fù finalmente detta Longobardia da i Longobardi, che longo tempo tennero la Signoria di essa Regione, hora dicesi Lombardia per maggior

dolcezza della pronuntia.

Bella, grassa, allegra, & vestita di color verde si rappresenta, per esfere gli huomini di questa Prouincia amoreuoli, conuerseuoli, & molto dediti alli solazzi della vita, godendo vn paese quanto possa esser ameno, fertile, fertile, abondante di viuere, di delitie, & di tutte le cose che si richiedono al selice viuere de gli habitatori oue sono molte Città grandi, samose
Terre, infiniti Villaggi, & sontuosi Castelli, magnisicentissimi edistii)
publici, & priuati, dentro, & suori della Città, siumi celebri, sonti, &
laghi di grandissima consideratione, valli, piani, & monti ricchi di turte le gratie della natura, & dell'arte.

Ilauori d'oro, & argento, ricami, & altri vaghi ornamenti, signissiano la magnisicenza, lo splendore, & la pompa de i popoli di questa Prouincia, à i quali abondano di ricchezze, & artistii, di nobili lauori conforme al merito della lor molta gran nobiltà, gran virtù, & valore.

L'Imperial corona d'argento dimostra l'illustre dignità, & honoranza di questa Prouincia riceuendo il Rè de'Romani in essa la detta corona di argento quando viene in Italia per incoronarsi, perciòche come riferiscono i dottori nel c.venerab. de elect. & la giosa nella Clementina. i. super verbo vestigijs de iurando; di tre diuerse corone la Maesta dell'Imperatore si corona.

Primieramente quella di ferro riceue dall'Arciuescouo di Colonia in Aquisgrana, poi questa d'argento gli vien data dall' Arciuescouo di Milano, & la terza d'oro gli vien data dal Sommo Pontesice nella Chiesa di S.Pietro di Roma, delle quali quella di ferro significa la fortezza con la quale deue soggiogare i ribelli, l'altra d'argento dinota la purità de'costumi, & le chiare attioni che deuono essere in tutti i Principi, l'vltima d'oro significa la sua preminenza in giustitia, & potenza sopra tutti gli altri Rè, & Principi temporali del mondo, si come l'oro di molto auanza tutti gli altri metalli.

Le corone d'oro Ducali nobilitano anco, & inalzano questa sopra tutte l'altre prouincie d'Italia, dimostrando ch'ella abbraccia, & in se con-

tiene più famosi Ducati, come di Milano.

Vi è anco l'antico, & nobile Ducato di Turino, doue haueuano il suo seggio i Duchi de' Longobardi (secondo Paolo Diacono, Biondo, & Sabellico) & hoggi è posseduto con ottimo, & giustissimo gouerno dall'Altezza Serenissima di Carlo Emanvelle Duca di Sauoia, veramente Principe meriteuole di maggiore, & qualsiuoglia stato, per essere gli di singolar valore, & risplendente di tutte le virtù, come anco celebre di gloriosa sama, per la grandezza, & antichissima nobiltà de l'origin sua.

Vi è anco Mantoua, di Parma, di Piacenza, di Ferrara, & hora quello di Reggio, & Modena; de' quali quanto sia la magnificenza, la grandezza, & lo splendore non solo di questa Prouincia: ma di tutta l'Italia è

noto d tutto il mondo.

Gli si dipinge à canto il Pò, come cosa notabile di essa Prouincia, il qual passando per mezo di essa gli apporta infiniti commodi, e piaceri, & è celebre per lo sulminato Fetonte che in esso cadde, & si sommerse, come diuinamente lasciò scritto Ouidio nel secondo libro delle sue Metamorfosi in questi versi.

At Pha-

At Phaton rutilos flamma populante capillos, Voluitur in praceps, longoque per aera tractu Fertur, vi interdum de Calo stella sereno Qua si non cecidit, potuit cecidisse videri. Quem procul à Patria diuerso maximus Orbe Excipit Eridanus sumantiaque abluit ora.

Si sa anche coronato il detto siume, per essere il maggiore d'Italia, raccogliendo nel suo grembo le ricchezze di molti altri siumi, & perche il Petrarca nel Sonetto 143, così lo chiama.

Rè de gl'altri superbo, altero siume

Anzi per essere non solo il maggiore d'Italia, come si è detto, ma per non cedere punto alla grandezza de'più samosi del mondo, cioè del Nilo, e dell'Istro. Lucano nel lib.2.così dice.

Queque magis nullum tellus se soluit in amnem, Erydanus, fractasque euoluit in aquore syluas, Hesperiamque exhaurit aquis. Hunc fabula primum Populea suuium ripas ymbrasse cerona: Cumque diem pronum transsuerso limite ducens, Succendit Phaton slagrantibus athera loris, Gurgit bus raptis penitus tellure perusta, Hunc babuisse parts Phabeis ignibus yndas. Non minor hic Nilo si non per plana iacentis Aegypti hybicas Nilus stagnaret arenas. Non minor hic Istro, nist quod dum permeat orbem Ister, casuros in qualibet aquora sontes Accipit, & Scythicas exit non solus in yndas. & e.

Et come si è detto, si potrà dipingere questo siume con la testa di toro con le corna, perciòche (come narra Seruio, & Probo) il suono che sà il corso di questo siume, è simile al mugito de buoi, come anco perche le

fue ripe sono incuruate à guisa di corna.

Il cornucopia nella guisa che dicemmo, significa l'abondanza grande causata da questo celebre siume, essendo che nel tempo della canicola, come narra Plinio nel lib.3.cap.16. quando sù l'Alpi si struggono le neui ingrossandosi, & spargendosi da torno, lascia poi quei luochi tocchi da lui sertilissimi, & diuidendo la Prouincia in due parti con sette bocche entra nel mare Adriatico con tanta copia d'acqua che (come dice Plinio nel luoco citato) sà sette mari.

M ARC A TRIVIS ANA.

V NA donna leggiadra, & bella che habbia tre faccie, hauerà il capo ornato à guifa di Berecintia madre de gli Dei antichi, di corona turrita con otto torri d'intorno, & nel mezo vna più eminente de l'altre, farà vestita sotto di color azurro, hauerà vna sopraueste ò manto di oro ricamato di spighe, & fregiato di verdeggianti, & fruttifere viti.

Starà à sedere sopra il dorso di vn'alato leone, terrà la destra mano ap-

## MARCATRIVISANA.



poggiata ad vna quercia, dalla quale penda vn rostro di naue, ò di galera, & con la sinistra mano tenghi con bella gratia vn libro, & anco vnamo d'oliuo.

La Prouincia di Venetia che da Longobardi Marca Triuisana si detta, per hauer eglino posto il seggio del Marchesato nella Città di Treuigi. E Prouincia nobilissima al pari d'ogni altra che sia nell'Italia habitata già da gli Euganei, poscia da gli Eneti, & Troiani, che doppo la rouina di Troia con Antenore in Italia passorno.

Ella di presente contiene in se noue Città principali, le quali tutte, hanno il loro Vescouato, oltre le molte Terre murate, & Castella che, vi sono, & oltre il gran numero di villaggi non solamente per la grassez-

za del terreno il quale è fertilissimo: ma in gran parte per lo sito amenissimo, si che si può ragione uolmente dire, che quella bellezza che nell'altre Regioni d'Italia si vede per la delitiosa coltura de gli habitatori, inquesta solamente si vegga per l'opera della gran maestra Natura, che così l'hà voluta fabricare.

Le Città sono Vinegia, la quale è capo, & Signora della Pronincia, Verona, Vicenza, Padoua, Treuigi, Ceneta, Belluno, Feltro, & Trento, che è posto alle confine di Germania, nell'Alpe, delle quali Città sono in ogni tempo, & in ogni età riusciti molti huomini illustri in lettere, & in arme, che longo sarebbe il sarne quì mentione, poscia che ne le Historie, che si veggono in luce delle cose seguite in Italia così ne gli Antichi, come anco ne i moderni tempi ritrouansi in più luoghi descritti i loro satti illustri, & copiosamente raccontati, tra quali si può per valoroso nominare Ezelino da Romano, il quale se ben sù tiranno, sù però huomo valoroso nell'armi, & gran Capitano.

Si potrebbero anco annouerare gli Scaligeri, che già per i tempi paffati furono Signori di Verona, di Vicenza, & di molte altre Città fuori di questa Prouincia, i Carnaresi Signori di Padoua, i Canimesi Signori di Treuiso, di Ceneta, di Feltro di Belluno, & tanti altri valorosi Capitani di militia, vsciti di queste Città: ma per non parere che si faccia emulatione con l'altre Prouincie, qui gli tralascerò, si come anco i più moderni, che nelle guerre satte, & sostenute dalla Signoria de' Venetiani inquesta, & in altre Prouincie hanno dato manisesti segni del lor valore, &

del loro nome hanno lasciato immortal memoria.

Quanto al suo, poscia che ella è rinchiusa trà la Lombardia, la Romagna, il mare Adriatico, il Ducato del Friuli, & l'Alpi Treuisane, che dalla Germania la separano, essa è dalla parte del Settentrione montuosa: ma nel rimanente piana, se bene ripiena de'vaghi, & ben colti colli, da quali si cauano delicatissimi vini, & saporitissimi frutti. Dal piano poi che amplissimo si scuopre nel Padouano, nel Treuisano, & nel Cedonese assai più che nel Veronese, & nel Vicentino, che per la maggiore, parte sono territorij montuosi, & nel Bellunese, Feltrino, & Tridentino che sono posti monti assai angusti, & ristretti, & però sono più feraci di vino, che di grano.

Si rappresenta bella, & leggiadra con tre faccie, perciòche veramente è bellissima questa Prouincia, come anco per alludere al nome di Tre-

nisi, ò Treuigiana Marca.

Si può ancora dire, che per tale similitudine sia somigliante all' imagine della Dea Prudenza, che così da gli Antichi era sigurata, la cui vir-

tù nel Senato Venetiano particolarmente riluce.

La Corona Turrita, nel modo che dicemmo, dimostra per le otto torri le otto Città soggetre, & la Torre nel mezo più eminente dell'altrerappresenta la Città dominante.

Il colore azurro del vestimento, denota l'intimo Golfo dell'Adriatico

mare che la bagna, & che da i medesimi Signori è dominato.

La sopraneste ò manto d'oro ricamato di spighe, & fregiato di verdegianti,& fruttifere viti dimostra che del grano, & del vino che essa produce ci sono accumulate gran ricchezze.

Siede sopra il dorso dell'alato leone per alludere all'insegna della Repu

blica di Venegia.

Il tener la destra mano appoggiata alla quercía dalla quale penda il ro stro di naue, ouer di galera, dimostra che questa Prouincia e forte, & poten tissima in Italia, & per terra, & per mare mantiene in se quella grandezza che da tutti li Prencipi de Christiani vien moito stimata, & insieme tenuta, & rispettata per il dominio che ella ha di questa Provincia percioche nell'armata di mare, con le quali essa hà ottenuto vittorie segnalatissime in ogni tempo per il numero grande de nauilij, & galere che può fare: & se hà sempre scruito di questa Prouincia così d'huomini di battaglia per armarle, traendone sempre di essa quanti gli sono stati à bastanza per ogni grand'armata; come anco per ogni sorte di materia necessaria per il fabri care, & armeggiare i legni, essendo in essa Prouincia molti boschi d'arbori à cotal fabrica bene appropriati, & specialmente nel Treuisano, deue si ve de à gran commodo della Republica il celebre, & famoso bosco dalla natura prodotto ne' colli del Montello tutto di altissime, grosse, & dure. quercie lungo dieci miglia, & sei largo, da Treuigi lontano dieci miglia, & dalle lagune di Vinegia venti, si come nel Bellunese altri boschi di altissimi abeti, larici, & faggi per fabricare antenne, arbori, & remi; &. nel Veronese, Vicentino, & nel Padouano grandissima copia de' canapi per fare le vele, le gomone, & ogni altro necessario armigio.

Oltre che in questa istessa regione ne i monti di sopra, che sono nel Veronese, nel Trentino, & nel Bellunese se ne caua il ferro in tanta quantità quanto può bastare per rendere persetta tutta la fabrica dello armamento marinareccio, il quale nell'Arsenale di Vinegia con grandissima.

copia di eccelentissimi Maestri del continuo si tratta.

Il libro, che tiene con la sinistra mano, significa, non solo gli huomini celebri nelle lettere: ma ancora il nobilissimo studio di Padoua, secondissimo Seminario di ogni virtà, che quiui fiorisce, dal quale sono inogni tempo riusciți sapientissimi Theologi, Philosophi, Medici, Iurisconsulti, Oratori, & infiniti professori delle Arti Liberali, che hanno apportato sempre splendore non pure alla Prouincia, ma à tutta l'Italia infieme.

Il ramo dell'oliuo che tiene insieme con il libro, significa la pace, che

gli conserua il suo Principe, & Signore.

See . .



ONNA vestita d'habito sontuoso, & vario, con vn castello turrito in testa si come si sigura Berecintia, hauerà il braccio destro ar mato con vna lancia in mano, & che insieme tenga alcuni privilegij con sigilli pendenti.

Stara appoggiata ad vna grande, & feconda vite, & à seder sopra due corni di douitia, l'vno da vna banda di ogni sorte di spighe, grani, risi, migli, & simili; l'altro dall' altra parte pieno di ogni sorte de' frutti di arbori.

Terrà nella finistra mano vn libro, & ne i piedi i coturni simili à quelli di Diana, & appresso d'essi vi saranno cannuccie, & giunchi.

Sono tante, & sì diuerse le qualità, & conditioni che si scorgono nel Friuli, che si potrebbono con longo discorso di parole:ma convna piccola figura figura in disegno non mai basteuolmete esplicare, perciòche nel circuito di ducento, & cinquata miglia che lo coprende si trouano prima altissime balze,& dirupate; poi monti men'aspri,& più vtili per gran copia di legni & per pastura d'animali, indi fertili, & ameni colli, & finalmente grandissima, & ampijssima pianura, che si stende sin'al mar adriatico. In questo spatio ci sono,& torrenti,& siumi,& laghi,& paludi,& porti di mare,& de'fiumi, altri sono rapidi, e veloci come il tagliamento, il turro, e'l naticone, altri quieti, & nauigabili come il timauo, la natessa, il lisonzo, & altri, ne i fiumi, & ne i laghi, & altre acque si pescano varie spetie di pesci, de'quali ve ne hà molti, & buonissimi, come lamprede, marsioni, temoli, & anco trutte,& queste pur'anche più d'vna sorte, poiche di bianche, & rosse se ne trouano aisai, per lasciare i gamberi, che in gran quantità tutto l'anno si prendono, & oltre il pesce maritimo, che da Marano, & da Monfalcone luoghi del paese si conducono à Vdine, & altroue per l'vso de gli habitatori; ne di minor diuersità si troua anco nella terra istessa, essendouene di leggiera, di greue, di mezana di più, & di manco fecondo.

L'habito sontuoso, & vario dinota la diuersità delle qualità di che que-

sta Provincia è habitata, come si dirà.

Si gli mette la corona di torri in capo, perche in questa Prouincia vi sono molti castelli, & alcune terre situate d'ogn'intorno sopra i monti, e colli del paese, come ne s'à fede Virg. nel 3. della Georg. dicendo.

Castella in tumulis, & lapidis arua Timaui.

Le quali possegono giurisdittioni separate con nobilissimi priuilegij,& di Imperatori antichi,& di patriarchi d'Aquileia, ch'vn tempo ne surno padroni,& sinalmente anco del dominio Veneto,c'hora possiede quasi tutta la Prouincia, e certo questa qualità è molto singolar in lei,poiche si numerano sin'à settantadue giurisditioni, le quali han voce in parlamento, che è vn consiglio vniuersale, il qual ogn'anno si sà vna, e più volte à la presenza del Luogotenente generale residente in Vdine, oltre à molt'altre che non vi interuengono, oue per tal'effetto si vede chiaro che gli si conuien detta corona di torri in capo, come anco ben il dimostra Virg. nel 6. dell'Eneide volendo somigliare questa Prouincia à Roma, & non per altro ciò sece se non per i sette colli che in essa Città si rinchiudono, onde dicse:

Qualis Berecynthia mater

Inuebitur curru Phrygias turrita per Vrbes.

Il che tanto più conviensi, perche così si viene leggiadramente ad espri mere anco la Città d'Vdine, c'hora è la Metropoli, & capo del Friuli, contenendo in mezo di se vn erto colle, & sopra d'esso vn grande, & molto riguardevole castello, onde si scuopre tutto il paese per sino alla marina.

Il braccio armato con la lancia, e priuilegi, dimostrano che le sopradette giurisdittioni son in obligo d tempi di guerra di contribuire alcuni caualli con huomini armati per seruigio del Principe, che perciò han priuilegij, come han hauto anticamete (come s'è detto) da Imperatori, & altri.

Sta appoggiata à la verdeggiante, e seconda vite, perche la qualità de i

vini è tanto abodante in questa Provincia, ch'in essi cossiste il maggior ner no delle sue ricchezzo, perciòche oltre la quantità sussiciente non solo per i suoi popolisma per gran parte ancora dell'Alemagna, & Venetia, & sono talmente nominati, & pretiosi, che Plinio nel libro decimo quarto al capitolo sesto disse: Augusta lxxxy. annos vita Lucilio retulit acceptos non lo vsu gignitur in sinu Adriatici maris non procul à Timauo sonte succe colle mariumo à statu paucas cequeuse emphoras, nec aliud eptius medicamentis indicatur. Hoc esse crediderim quod Gras e celubrantes miris landibus Pictano appellaueruntex Adriatico sinu.

Non mi estenderò à far mentione de i luoghi in particolare:ma solo dirò che il vino del vipaco non lontano da Gloriatia hà virtù di rendere ledonne alla generatione, onde nella vicina Germania, che tutto quasi ve

l'assorbe, è nato il prouerbio. Vipocher chender mocher.

Siede in mezo à i due cornucopia, come dicemmo, perciòche è commune conditione di produrre tutte le forti di biade, legumi, e per fino à rifi, che se bene non rende questa terra tanti per vno quanto le fertilissime, tutta volta in alcuna parte di lei non cede à molt' altre: ma questo è marauiglioso in esta, & gli si può ascriuere à singolar fertilità, poiche in quei medesimi campi, oue le vigne porgono le loro vue si semina il formento, e dopo quello il miglio, ouero il formentone, doue che tutte tre queste raccolte si fanno in vn'anno medesimo; di maniera, che se in altre regioni la terra produce più grano, hà bisogno poi di riposarsi, nè suole in quell'anno istello d'altre biade caricar i granai del padrone: ma questa con tutto che rade volte gli si dia tregua, non suole (essendo debitamente la uorata) defraudare la speranza de l'agricoltore.

Genera parimente tutte le sorte de frutti d'alberi, & si ad ogni artistio, che in questo genere vsar si può, si ancora alle piante peregrine si proua essere molto arendeuole, intanto che è per copia, & per bontà si può aguagliare à qualnnque altra, & pur di sopra à molt'altre ancora, come ne rende testimonio Atheneo nel lib. 3. che parlando de pomi così dice. Ego vero viri amici maxime omnium ea mala qua Roma, venduntur Mutiana dista sum admiratus qua ex pago quodam in Alpibus, Aquileia constituto as portari dicuntur.

Il libro che tiene con la destra mano, ne dimostra, che questa Prouincia è seconda di belli ingegni, li quali, & in prosa, & in verso, & in tutte le facoltà sono stati celebri, & ne gli scritti loro hanno lasciato nobilissima testimonianza della loro dottrina, come surono i Paoli Veneti, i Diaconi, gli Alberti, i Moroni, gli Amasei, i Robertelli, i Deciani, i Gratiani, i Cortoni, i Candidi, i Susani, i Lusini, gli Aregoni, i Rorai, gli Astemij, i Parthenij, i Valscasoni, i Frangipani, & altri infiniti per lasciar da parte quelli che sono in vita.

Et per essere opportuna alle cacciagioni, gli si mettono per su edimostrationi i coturni, come quelli di Diana, & finalmente, perche nellaparte sua Australe termina in acque, & paludi se gli singono alli piedi le

cannuccie, & i giunchi.



ONNA di aspetto rozzo sopra di eminente sasso circondato d'acqua, in capo hauerà vna ghirlanda di soglie di viti, sarà armata, & con la destra mano terrà vna corsesca, dalla parte destra vi sarà vn cane corso: ma che sia grande, & in vista seroce, secondo che narra Plinio libro terzo capitolo quinto.

La Corsica è Isola nel mar Ligustico, & sù primieramente nominata da Greci Cyrnus, come dimostra Strabone lib. 5. & Virgilio nell'egloga

9. quando dice:

Sictua Cyrneas fugiant examina taxos.

Et vogliono alcuni che acquistasse questo nome da Cirno figliuolo d'Hercole e fratello di Sardo, il quale passando da la Libia à questo luogo, e quiui fermatosi volse che da lui sosse con questo nome addimandato, essendo che prima era detta Terafine, come narra Nicolò Perotto.

Poscia sù ella dimandata Corsica, da vna donna così chiamata, la quale era passata in quell'Isola in cercare vn suo vitello perduto, & ritrouatolo quiui, & aggradendogli il luogo ve si fermò, e tanto piacquero gli suoi costumi alli rozzi habitatori, che nominorno l'Isola dal suo nome. Altri dicono che ella susse così nominata da Corso, quiui fatto da Corso valentis simo huomo, il quale lungo tempo tenne la signoria di quel Pae se, & sra molti che scriuono di questa Isola Dionisio dice, che ella acquistasse il nome di Corsia dalla gran moltitudine delle cime de' monti; perciòche questo nome Corso in Greco, & in Latino denota le tempie de capi, come se dicesse l'Isola delle tempie de' monti.

Dipingesi sopra l'eminente sasso, perche questa Isola è molto mal disposta da coltinare, si per i sassi, come anco per esserci altissimi luoghi, co-

me dice Rutilio nel 1. lib. del suo Itinerario così.

Incipit obscuros ostendere Corsica montes Nubiferumque caput concolor ombra leuat.

Si rappresenta di aspetto rozzo, perciòche gli habitatori di questa Isola per lo più sono di costumi poco ciuili, che così dice Strabone nel lib. 5. La ghirlanda di vite dimostra che questa Isola produce delicati vini, i

quali in Roma, & in molti altri luoghi d'Italia sono di molta stima.

Si dipinge, che sia armata, & che con la destra mano tenga vna corsesca per esser dette armi molto vsate dalli Corsi, li quali sono stimati buoni, & valorosi soldati.

Gli si dipinge à canto il cane nella forma, che dicemmo, percioche dell'Italia quiui sono li maggiori, & più seroci contra gl'animali, li quali ne vanno in molti luoghi stimati assai per la bontà, & serocità, e bellezza loro.

SARDEGNA.

DONNA di corpo robusto, & di color gialliccio sopra d'vn sasso in forma della pianta d'vn piede humano circondato dall'acqua. Haucrd in capo vna ghirlanda d'oliuo. Sarà vestita di color verde. Hauerd a canto vn'animale chiamato mufalo, ilquale come dice Frà Leandro Alber ti nella descrittione, che sà di quest'Isola ha la pelle, & i piedi come cerui, & le corna simili à quelle del montone, mà riuolte à dietro circonflesse, e di grandezza d'vn mediocre ceruo, terrà con la destra mano vn mazzo di spighe di grano, & con la sinistra, dell'herba chiamata dal Mattiolo, Sardonia ò Ranuncolo, che è fimile all'Appio saluatico. Plinio nel 3. lib. cap. 7. dimostra con l'auttorità di Timeo, fusse chiamata la Sardegna Sandalioton dalla figura, & somiglianza che tiene della scarpa, la quale da' Gre ci è detta Sandialonen, & da Marsilio Iehnusa, per esser ella fatta à simiglianza del vestigio del piede humano, che per tal dimostratione dipinghiamo la sudetta imagine sopra il sasso, nella forma del piede, che dicem mo, & per denotare, che questo luogo sia Isola la circondamo con l'acqua come hauemo dimostrato di sopra... Dicesi

## DI CESARE RIPAL SARDEGNA.



DICESI anco, che ella acquistasse nome di Sardegna, da Sardo, sigliuolo di Hercole, & di Thespia, che quiui passò dalla Libia, conmolti compagni, si dipinge di corpo robusto, & sopra il sasso perche i Sardi sono huomini di corpo robusto, & di costumi duri, & rustici, & alle fatiche molto disposti.

Di color gialliccio si dipinge, per caggione non solo dell'ardor del Sole ma come dice Strabone nel lib. 5. in quest'Hola sempre vi sà cattiua aria, e massime nel tempo dell'Estate, nel quale si vede sempre rossa, & grossa, mà più doue si caua il grano, & altri frutti, che sono luoghi più bassi.

Se gli dà la ghirlanda di oliuo, perciòche viuono tra loro molto pacificamente. Non vsano armi perciòche frà di loro non fanno guerra, ne anco niuno artefice è nell'Isola, che faccia spade, pugnali, ò altre armi, ma se ne vogliono, vogliono, ne pigliano nella Spagna, o in Italia.

Il color verde del vestito, denota (come mostra Strabone lib. y.) esser

questo luogo fertile di tutte le cose.

Tien con la destra mano le spighe del grano, perche quiui ne abonda in quantità, & se i Sardi attendessero meglio che non sanno à coltiuar la terra, raccoglierebbero tanto grano, che superarebbe quest'Isola la Sicilia.

Se gli da l'herba Sardonia, ò Ranuncolo, che dir vogliamo, come cofa fegnalata, la quale (come racconta Mattiolo) chi la mangia more come in atto di ridere per causa delli nerui, che li ritirano, & da tale ef-

fetto è tratto il prouerbio del riso Sardonio.

Gli si mette à canto il sopradetto animale, perche (come racconta si sopradetto F. Leandro) in niun'altro luogo di Europa si troua eccetto che in Arsica, & in questa Isola. Et anticamente li Sardi vsauano le pelle di tale animale, per loro armatura, & di essi ve n'è in tanta copia che gli Isolani per trarne le pelli, & acconcie che l'hanno, & fattone cordouani, ne fanno mercantia in quà, & in là per tutta l'Italia con gran guadagno oltre l'vtile che ne cauano per l'vso lor del viuere, essendo essi animali bonissimi à mangiare.

SIGILI A.

NA bellissima donna vestita d'habito sontuoso, & ricco, che sieda sopra d'vn luoco in forma triangolare, circondato dall'acqua, hanerà adornato il capo di vna bellissima acconciatura di varie, & ricche genne, terrà con la destra mano vn caduceo, con la sinistra vn mazzo di varij fiori, & frà essi vi saranno mescolati alcuni papaueri.

Gli siano à canto due gran fasci di grano, & vno della mirabil canna. Emdosia hoggi detta canna mele, di cui si sa il zuccaro, & da vn lato vi sia

il monte etna dal quale esca fumo, & siamme di suoco.

La Sicilia (come scriue Strabone nel libro sesso) sù chiamata Trinacria, & il medesimo asserma Trogo da i trè promontorii, che mirano à tre parti del mondo, che sono il Peloro, il Pachino, & Lilibeo. Onde sopra di ciò Ouidio nel 13. lib. delle sue Metamorphosi così dice.

Sicaniam tribus hac excurrit in aquora linguis, Equibus imbriferos versa est Pachynos ad austros Acollibus expositum Zephyris Lilybaon ad arctos Aequoris expertes, spectat Boreamq. Pelorus

Fù anco per maggior confonanza chiamata Trinacris di cui dice Ouidio nel 4. de Fasti.

Terra tribus scopulis vaslum procurrit in aquor

Trinacris à positiu nomen adepta leci

Poi trasse il nome di Triquestra, che ciò riserisce Plinio nel 3. lib. dalla forma triangolare, che per ciò rappresentiamo la pittura di questa ima gine supra il luogo triangolare.

pigliò anco il nome di Sicania, come narra Diodoro con l'autorità di

Timeo,

#### SICILIA.

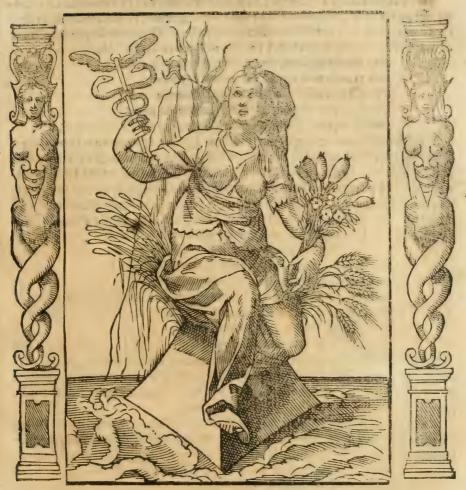

Timeo dicendo che fusse così dimandata dalli Sicani antichissimi habitatori di essa li quali dall'Isola si partirono per le continue ruine, che saceuano i suochi.

Alfine sù detta Sicilia, come mostra Polibio, & Dionisio dalli Siculi

antichissimi, & molto potenti Popoli d'Italia.

Bella si dipinge con habito suntuoso, & ricco per mostrare la nobiltà, e bellezza di tutta l'Isola nella quale vi sono ricche, & nobili Città, Terre, Ville, Castelli, & altri luoghi di marauiglia, che ciò così dice Ouidio.

Grata domus Cereri, multas ea possidet Vrbes.

La bella acconciatura di capo con varie, & ricche gemme significano,

come

come li Sciliani siano d'acuto ingegno, e nobile nelle inuentioni.

Tiene con la destra mano il caduceo, per mostrare la facondia che hanno nel parlare, & che con la forza del loro ingegno, sossero inuentori dell'arte oratoria, de i versi buccolici, pastorali, & di molte altre cose degne di memoria; & Silio Italico nel 14. lib. sopra di ciò così dice.

Hic Phæbo dignum, & Musis venerabile Vatum Ora excellentum sacras qui carmine sylvas Quiq. Syracusia resonant Helicona Camæna Promptægens linguæ, ast eadem cum bella eieret Portus æquoreis sueta insignire tropheis.

Il fascio delle canne mele, che gli sono à lato, & i papaueri con i varij fiori che tiene con la sinistra mano, dimostra la grandissima sertilità che è in questa selicissima Isola, il che afferma Strabone nel sesto libro, dicendo che non è punto inseriore à quasiuoglia altra Isola, & Prouincia d'Italia producendo copississimamente tutto quello, che si conniene al viuere humano. Et Homero disse, che ogni cota vi nasceua da se stessa, & Claudiano l'afferma à questo proposito così dicendo.

falue gratishma Tellus
Quam nes prætulimus Cælo tibi gaudia nostri
Sanguints, & caros rieri commendo labores
Præma digna manent, nullos patiere ligones
Et nullo rigidi versabere vomerus ietu,
Sponte tuus slorebit ager cessante iuuenco
Dirior oblatas mirabuur incola messes.

Oli si mettono li due gran fasci di grano à canto, come dicemmo, perciòche in quest'Isola ve n'è in tanta copia, che in molti luoghi moltiplica con vsura grandissima; onde Cicerone à questo fine chiamò quest'Isola, granaro de'Romani.

Gli si mette à canto il monte Etna, come cosa notabile di quest'Isola!, e degna di farne mentione, poiche molti illustri Poeti ne parlano, tra qua-

li Ouidio nel 4. de'Fasti così dice.

Alta iacet vasti super ora Typheos Aetna, Cuius anhelatis ignibus ardet humus Illic accendit geminas pro lampade pinus, Hinc Cereris sacris nunc quoque thada datur. Est specus exasi structura pumicis asfer Non homini facilis, non adeunda fera.

Et Lucano nel 2.

Ora ferox Sicula laxauit Mulciber Aetna

Et Silio nel 14.

At non aquus amat Trinacria Mulciber antra Nam Lipare vastis subter depasta caminis Sulphureum vomit exaso de vertice sumum Ast Actna erustat tremesassis cautibus ignes Inclusi gemitus, pelagique imitata surorem
Murmure per cacos tonat irrequieta fragores
Noste dieque simul sonte è Phlegetontis vt atro
Flammarum exualat torrens piecaque procella
Seniambusta rotat liquisactis saxa cauernis,
Turbine, & assiduo subnascens prosluit ignis
Summo cana iugo combet (mirabile dictu)
Vicinam slammis glaciem, aternoque rigore
Ardentes horrent scopuli, stat vertice celsi
Collis inems calidaue niuem tegit atra sauilla.

LASCIVIA.

ONNA giouane riccameute vestita, terrà vn specchio con la sinistra mano, nel quale con attentione si specchi, con la destra stiain atto di farsi bello il viso, à canto vi saranno alcuni passeri vcelli lasciui, e lussuriosi, & vn armellino, del quale dice l'Alciato.

Dinota l'armellin cand do, e netto

Vn huom, che per parer bello, e lascino Si coltina la chioma, e'l viso, e'l petto.

Lascinia.

D Onna con ornamento barbaro, e che mostri con vn dito di fregarsi leggiermente la testa.

Così la dipingeuano gl'antichi, come si vede appresso il Pierio.

LASSITVDINE

ò languidezza estiua.

DONNA magra, sarà d'habito sottile assai leggiermente vestita, mostrando il petto discoperto, con la sinistra mano s'appoggierà ad vn bastone, e con la destra terrà vn ventaglio mostrando di farsi vento.

Per la languidezza, ò lassitudine (come habbiamo detto) intendiamo quella debolezza che esteriormente accade al corpo, e che l'annoia.

Si dice estiua, per dimostrare non la languidezza, ò lassitudine cagionata da malatia, ò d'altra cosa: ma quella causata da stagione naturalmente calda ch'è l'Estate.

Si dipinge magra, perche esalando la sostanza del corpo per mezo del

calore che la dissolue, viene necessariamente à dimagrarsi.

L'habito, & il petto nudo sono segni così della stagione vsando gl'huomini in quella vestimenti assai leggieri per sentire men caldo che sia possibile, come anco son segni del calore, che attualmente ei troua in detta languidezza..

Con l'appoggiarsi, mostriamo hauer bisogno di sostentamento, e chi hà bisogno di sostentamento, non hà forze sufficienti per se stesso il che è proprijssimo della nostra figura, che si è detto esser debolezza di sorze

del corpo humano.

Il ventaglio mostra che mouendo l'aria prossima già riscaldata sà luogo all'altra più frescha, il che è di molto refrigerio al corpo, di maniera ICONOLOGIA

che l'vso del ventaglio essendo per la noia, & affanno del caldo, dimostrasufficientemente, quello che propriamente si troua nella languidezza, che è la detta molestia del calore.

LEALTA.

ONNA vestita di bianco, tiene la mano destra al petto, & vn ca-

La man destra sopra il petto, significa integrità dell'animo, & il cagno-

lino per la propria inclinatione parimente fideltà, e lealtà.

. Lealtà.

Onna vestita di sottilissima veste; in vna mano tenga vna lanterna accesa nella quale ammiri attentamente, & nell'altra vna maschera spezzata in più luoghi, & sia in atto di sbatterla in qualche muro, ò sasso.

La veste sottile mostra, che nelle parole dell'huomo reale si deue scoprire l'animo sinciero, & senza impedimento essendo le parole à concetti del-

l'animo nostro, come la veste ad vn corpo ignudo.

La Janterna medesimamente si pone per l'anima, & per lo cor nostro, & lo splendore, che penetra di fuori del vetro, sono le parole, & l'attioni entriori, & come la lanterna manda fuori quel medesimo lume, che nasce dentro di lei, così l'huomo leale deue esser dentro, e fuori della medesima qualità. A questo proposito diste Christo nostro Signore, sia tale la vostraluce presso à gli huomini che essi ne rendano gloria à Dio, che alla fama de meriti vostri corrispondano l'opre.

La maschera che getta per terra, e spezza, mostra medesimamente il dispregio della sintione, e della doppiezza dell'animo, come si è mostrato

in altri propositi. Lealtd.

Onna vestita di bianco, che aprendosi il petto, mostri il proprio core per esser'ella vna corrispondenza dell'animo, con le parole ò constattioni acciò le sia intieramente prestata sede.

LEGGIEREZZA.

DONNA che habbi l'ali alle mani, a' piedi à gl'homeri, & alla testa, & sarà vestita di piuma finissima...

LETTITIA.

Vedi Allegrezza.

LETTERE

Come rappresentate in Firenze, in on bellissimo apparato.

ONNA vestita d'honesto, e gentil'habito, che con la destra mano tiene vn libro, e con la sinistra dui flauti, per significare concetti, e parole, queste come diletteuoli, quelle come honorabili.

LIBERALITA.

ONNA con occhi vn poco concaui, con la fronte quadrata, è col naso aquilino, sarà vestita di bianco con vn' Aquila in capo, e nella destra mano vn Cornucopia, & vn compasso, e col cornucopia versi gioie, danari, collane, & altre cose di prezzo, nella sinistra hauera vn'altro cornucopia pieno di frutti, e siori.

I

## LIBERALITA.

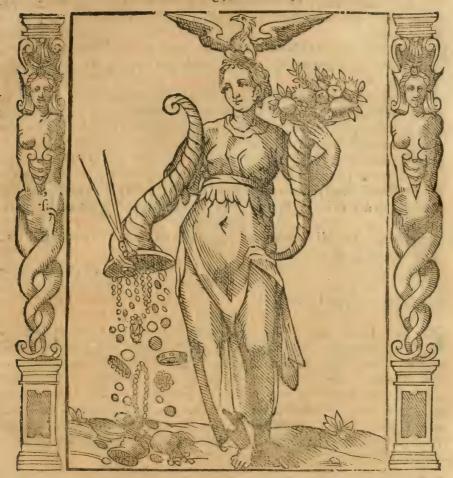

La Liberatlià è vna mediocrità nello spendere per habito virtuoso, & moderato.

Si dipinge con occhi concaui, e fronte quadra, per similitudine del leone liberalissimo frà gl'animali irragioneuoli, e col naso aquilino per la similitudine de l'aquila liberalissima tra tutti gl'vcelli, la qual si farà sopra la testa di detta sigura, per mostrare, che la detta liberalità non consiste nell'atto causale di donare altrui le cose proprie:ma nell'habito, e nell'intentione della mente, come ancora tutte l'altre virtù. Scriue Plinio, che l'aquila si sà preda di qualche animale per propria industria, non attende tanto satiare l'appetito suo, che non si ricordi sempre di lasciarne parte à gl'altri vcelli, godendo, e riputandosi d'assai perveder che l'opera sua sola sia bastante à mantenerne la vita di molti animali.

I hie corni nel modo detto, dinotano, che l'abondanza delle ricchezze Econueneuol mezo di farvenir à luce la liberalità quando è accompagnato con la nobiltà dell'animo generoso, secondo il potere, & la forza di chi dona.

Vestesi di bianco la liberalità perche come questo colore è semplice, e netto senza alcuno artifitio, così la Liberalità è senza speranza di vile

intereffe.

Il compasso ci dimostra la liberalità douersi misurare con le ricchezze che si possiedono, e col merito della persona con la qual s'esercita questa virtun, el che (fe è lecito à seruitore entrar nelle lodi del suo Signore) me rita particolarissima memoria l'Illustrissimo Signor Cardinale Saluiati, patrone mio, il qual conforme al bisogno, & al merito di ciascuno comparte le proprie facoltà con sì giusta misura, & con animo sì benigno, che facilitain vn'istesso tépo per se la strada del Cielo, e della gloriere per gli altri quella della vita presente, e della virtu, con applauso vniuer ale di fa-Liberalità. ma fincera.

Onna vestita di bianco, nella destra tiene vn dado,e con la sinistra.

🌙 sparge gioe, e danari.

Il dado insegna che egualmente è liberale chi dona poco, hauendo poco; & chi dona affai hauendo molto, purche si resti in piedi da tutte le bande con la facultà principale.

Liberalità.

Touanetta di faccia allegra, & riccamente vestita, con la finistra ma-I no tenga appoggiato al finistro fianco vn bacile pieno di gemme,e di monete d'oro, delle quali con l'altra mano habbia preso vn gran pugno, & le sparga ad alcuni puttini ridenti, & allegri, che da se stessi se ne adornano, & le portano in mostra per la gratitudine, & per l'obligo, che si deue alla liberalità del benefattore, ouero per mostrare, che ancora il riceuere fauori, & ricchezze con debito modo, e parte diliberalità, secondo l'opinione de'Morali; se bene è più nobile attione, e più beata, il donar altrui le cose sue.

Il Piero Valeriano assegna per antico Ieroglifico di liberalità, il bacile folo, il quale noi accompagniamo con l'altre cose per compimento del-

la figura, & per dichiaratione della liberalità figurata.

LIBERT A.

ONNA vestita di bianco, nella destra mano tiene vn scettro, nella sinistra vn cappello, & in terra vi si vede vn gatto.

Lo scettro significa l'auttorità della Libertà, & l'imperio che tiene di fe medesima, essendo la Libertà vna possessione assoluta d'animo, & di corpo, & robba, che per diuersi mezzi si muouono al bene; l'animo con la gratia di Dio; il corpo con la virtù; la robba con la prudenza.

Gli si da il cappello come dicemmo, perciòche quando voleuano i Romani dare libertà ad vn seruo dopò d'hauergli raso i capelli gli saceuono portare il cappello, & si facena questa cerimonia nel tempio di vna Dea

creduta



creduta protettrice di quelli ch'acquistauano la libertà, & la dimadauano

Feronia però si dipinge ragione uolmente con il cappello.

Il gatto ama molto la Libertà, & perciò gl'antichi Alani, i Borgognoni, & i Sueri, secondo che scriue Metodico lo portauono nelle loro insegne dimostrando, che come detto animale non può comportare di essere riferrato nell'altrui forza, cosi loro erano impatientissimi di seruitù.

Libertà.

D Onna che nella sinistra mano tiene vna mazza, come quella d'Hercole, & nella destra mano tiene vn cappello con lettere.

LIBERTAS AVGVSTI ex S. C.

Il che significa libertade acquistata per proprio valore, & virtù confor-T me à me à quello che si è detto di sopra, & si vede così scolpita nella medaglia di Antonino Eliogabalo.

Libertd.

D Onna che nella mano destra tenga vn cappello, & per terra visard vn giogo rotto.

LIBIDINE.

ONNA bella, & dibianca faccia, con i capelli grossi, & neri, ribussitati all'in sù, & solti nelle tempie, con occhi grassi, lucenti, & lasciui; mostrano questi segni abondanza di sangue, il quale in buona temperatura è cagione di Libidine, & il naso riuolto in sù, è segno di questo istesso per segno del becco animale molto libidinoso, come disse Aristotele de sisonomia al capitolo 69. hauerà in capo vna ghirlanda di edera, sarà lasciuamente ornata, porterà in trauerso vna pelle di pardo, e per terra à canto vi sarà vna pantera tenendole detta figura la sinistra mano sopra il capo.

L'hedera da li Greci è chiamato cisso, & cissare (tirando le loro parole al nostro proposito) significa essere dato alla Libidine; però Eustachio dice che sù data l'hedera à Bacco per segno di Libidine, cagionata-

dal vino.

La pelle del pardo, che porta à trauerso à guisa di banda, come diceancora Cristosoro Landino, parimente significa Libidine, essendo à ciò detto animale molto inclinato, mescolandosi non solamente con gli animali della sua specie: ma ancora (come riferisce Plinio) con il leone, e come la pelle del pardo è macchiata, così similmente è macchiata lamente dell'huomo libidinoso di pensieri cattiui, & di voglie le quali tutte sono illecite.

E ancora proprio di questo animale ssuggire quanto può di essere veduto quando si pasce, & pascendo di suggersi il proprio sangue, il che è proprijssimo della libidine, perche più d'ogn'altra cosa le sue voglie procura di pascere nascostamente, e che niuno il veda, & di satiarsi euacuan-

do il proprio sangue, & togliendosi le forze.

Per dichiaratione della pantera il medesimo Landino dice, che molti la fanno disferente dal pardo solamente nel colore, perciòche questo ha più bianco, & vogliono anco che sia la femina del pardo, & se crediamo esser vera questa cosa, potemo comprendere che la libidine principalmente, e con maggior violentia domina nelle femine, che ne gli maschi, (come si crede communemente) in ciascuna spetie d'animali.

Afferma Plinio esser la pantera tanto bella, che ogni siera la desiderano: ma temono della sierezza che dimostra nella testa, onde essa occultando il capo, e mostrando il dorso l'alletta, e dopo con subito empito le

prende, e diuora.

Il che è molto simile alla libidine, la quale con la bellezza, e lusinga ci tira, e poi ci diuora, perche ci consuma il tempo, il denaro, la fama, il corpo, & l'anima istessa ci macchia, e ci auuilisce, facendola serua del peccato, e del demonio.

Libidine.

Onna lasciuamente ornata, sedendo appoggiata sopra il gomito sinistro, nella man destra terrà vn scorpione, à canto vi sarà vn becco acceso alla libidine, & vna vite con alcuni grappi d'vue.

Racconta il Pierio Valeriano nel libro decimosesto, che lo scorpione, fignifica Libidine, ciò può esser perche le pudende parti del corpo huma-

no sono dedicate da gl'attrologi allo scorpione.

Medesimamente s'intende il becco per la libidine, essendo ne gli atti di Venere molto potente, & dedito à tale inclinatione souerchiamente, come si vede nel luoco citato nell'altra sigura à questo proposito.

Sta à sedere, & appoggiata su'I braccio per mostrar l'otio, del quale si

fomenta in gran parte la libidine, secondo il detto.

Otia si tollas periere cupidines arcus

La vite è chiaro inditio di libidine, secondo il detto di Terentio.

Sine Cerere, & Baccho friget Venus.

Et ancora perche si dicono lussuriare le viti che crescono gagliardamente, come gli huomini accecati dalla Libidine, che non quietano mai.

Libidine, à Lußuria.

Dipingeuano per la lussuria ancora gli antichi vn Fauno con vna corona d'eruca, & vn grappo d'vua in mano per singersi il Fauno libidinoso, e l'eruca per inuitare, & spronare assai gli atti di Venere.

Et propriamente sono lussuriosi quelli, li quali sono souerchi ne i vezzi di amore cagionato dal vino, che riscalda, & da molte altre lasciue.

commodità.

Lussuria.

LI antichi vsauono dipingere Venere sopra vn montone per la lufuria, mostrando la soggettione della ragione al senso. & alie concupiscenze illecite.

LIBERO ARBITRIO.

H VOMO d'età giouenile con habito Regio di dinersi coloris in capo habbia vna corona d'oro con la destra mano tenga vno seettro.

in cima del quale sia la lettera Gréca Y.

Il Libero Arbitrio, secondo San Thomasso, è libera potestà attribuita alla natura intelligente per maggiore gloria d'Iddio di eleggere trapiù cose, le quali conserviscono al fine nottro vna più tosto che vn' altra, ouero data vna sola cosa di accettarla, ò di risiutarla come più piace. Et Aristotele nel terzo dell' Ethica non è da tale definitione discordante, dicendo essere vna facultà di potessi eleggere dinerse cose per arrivare al fine, perciòche non hà dubbio alcuno; che da ciascuno hà voluto, e desiderato il sommo bene, cioè, la selicità eterna, la quale è l' vitimo fine di tutte l'attioni humane: ma sono gli-

r a luce

## LIBERO ARBITRIO.



huomini molto persseçti, & varij, e diuersi trà di loro circa l'elettione de modi, è vie d'arriuare à quella meta.

Si dipinge giouane richiedendosi al libero arbitrio l'vso della discretione, la quale tosto che è venuta nell'huomo, sà ch'egli si disponga à conseguire il suo fine con i mezi li quali si conuengono allo stato, & alla conditione sua.

L'habito Regio, lo scettro, & la corona sono per significare la sua potellà di voler assolutamente quello che più assolutamente gli piace.

Li diuersi colori nell'habito sono per dimostrare l'indeterminatione

sua potendo come s'è detto per diuersi mezi operare.

La lettera Greca Y si aggiunge allo scettro, per dinotare quella sententia di Pitagora Filosofo famoso con essa dichiarò che la vita humanahaueua DI CESARE RIPA.

haueua due vie, come la sopradetta lettera è diussa in due rami, del quale il destro è come la via della virtù, che da principio è angusta, & erta: ma nella sommità è spatiosa, & agiata, & il ramo sinistro è come la strada del vitio, la quale è larga, & commoda: ma finisce in augustia, & precipitij, si come molto bene spiegano i versi, i quali si attribuiscono à Virgilio.

Per la qual cosa attribuendo noi al Libero Arbitrio questa lettera, ragioneuolmente significano esfere in mano sua eleggere la buona, la reala sicura, ò men sicura via da potere peruenire alia felicità propostaci.

Littera Pythagora discrimine secta bicorni,

Humana vita speciem preserre videtur

Nam via virtui is dextrum petit ardua callem

Dissilemque adicum primum spectantibus offert,

Sed requiem prabet sossi in vertice summo

Molle ostentat iter via lata, sed vitima mota

Pracipitat castos voluitque per ardua saxa

Quisquis enim duros casses virtutis amore

Vicer tille sibi, lindemque, decusque parabit

At qui desidiam luxumque sequetur inertem

Dura sossi ospositos incanta mente labores

Turpis, in paque simul miserabile transizit anum.

LICENZA.

DONNA ignuda, & scapigliata, con la bocca aperta, e con vnaghirlanda di vite in capo.

Liceptiosi si dimandano gli huomini che fanno più di quello che conuiene al grado loro, riputando in se stessi lode, sar quelle attioni che negl'altri son biasimeuoli in egual fortuna, e perche puol esser quella licenza nel parlare, però si sal con la bocca aperta, & perche puol esser anco
nella libertà, di sar palese le parti che per istinto naturale dobbiamo ricoprire, la qual cosa si mostra nella nudità; nel resto dell'altre opere pigliandosi libertà di sar molte cose che non s'appartengono, e quelto si dinota con la vite, la quale inchinando con il frutto suo molte volte sa fare
molte conse inconuenienti, e disdiceuoli, & come li capelli che non sono
legati insieme scorrono liberamente que il vento gli trasporta, cosi scorrono i pensieri, e l'attioni d'un huomo li centioso da se medesime.

LITE.

ONNA vestita di varij colori, nella destra mano tiene vn vaso di acqua, il quale versa sopra vn gran suoco che arde in terra, il che è per segno del contrario al quale l'altro contrario naturalmente opponendosi, e cercando impadronirsi della materia, e sostanza dell'altro, dà có strepito segno di lite, e d'inimicitia, il qual essetto inuitano gl'animi discordi, & litigiosi che non quietano per se stessi, nè danno riposo à gl'altri.

ONNA giouane viuace, & pronta, vestita di bianco, tiene vn stocco nella destra mano, & nella sinistra, quattro chiaui col Elmo in ca

po, & per cimiero vn falcone pelegrino.

La logica è vna scientia, che considera la natura, e proprietà dell'operationi dell'intelletto onde si viene ad acquistore la facilità di separare il vero dal falso: Adunque come quella che considera sottilissimi, & varij mo di d'intendere, si dipinge così lo stocco il quale è segno d'acutezza d'ingegno, & l'elmo in capo mostra stabilità, e verità di scienza, & come il falcone s'inalza à volo à fin di preda, così il logico disputa altamente per far preda del discorso altrui, che volontieri alle sue raggioni si sottomette.

Le quattro chiani fignificano i quattro modi d'aprire la verità in ciascuna figura sillogistica, insegnate con molta diligenza da professori di

quest'arte.

Vestissidi bianco per la similitudine, che hà la bianchezza con la verità, perche come quello frà i colori è il più perfetto, così questa frà le perfettioni dell'anima è la migliore, e più nobile, e deue esser'il fin d'ogniuno, che voglia esser vero logico, & non sofista ouero gabbatore.

## Logica.

Onna con la faccia velata, vestita di bianco, con vna sopraueste di va J rij colori, mostri con gran forza delle mani di stringere vn nodo invna corda affai ben groffa, & ruuida, vi fia per terra della canape ouero altra materia da far corde.

La faccia velata di questa figura mostra la dissicoltà & che è impossibile à conoscersi al primo aspetto, come pensano alcuni, che per sar prositto in essa, credono esser souerchi al loro ingegno sei mesi soli, e poi in sei anni ancor non sanno la definitione d'essa. Per notar'il primo aspetto si dimo-Ara il viso, perche il viso è la prima cosa, che si guardi nell'huomo.

Il color bianco nel vestimento si pone per la simiglianza della verità co me s'è detto la quale e ricoperta da molte cose verisimili, oue molti sermando la vista, si scordano d'essa che sotto colori d'esse stà ricoperta, perche delle cose verisimili tirate con debito modo, di grado in grado, ne na sce poi finalmente la dimostratione la quale è come vna cassa oue sia ripo sta la verità, & si apre per mezo delle chiauc già dette de' sillogismi proba bili, li quali si notano con varij colori, che se bene hanno qualche conformità con la luce non n'hanno però tanta quanto il bianco, che è l'effetto più puro d'effa.

La corda doue sistringe il nodo, mostra che la conclusione certa, è quella che stalprincipalmente nell'intentione del logico, & dalla similitudine della corda si dice il logico legare vn'huomo che non sappia, che si dire in contrario alla verità mostrata da lui, & le sue proue sondate con la sua arte sono nodi indissolubili ò per forza, ò per ingegno di qual si voglia altra

pro-

DI CESARE RIPA

professione, la runidezza della corda, mostra la difficultà della materia.

La canape per terra mostra, che non solo è offitio della logica fare il no do delle corde fatte, ma quelle medesime corde ancora prouedere con l'ar te sua propria seruendosi d'alcuni principij della natura, & insegnando di conoscere i nomi le propositioni, & ogni altra parte oueroistromento della dimostratione il suo vero, & reale istromento.

# Logica.

Iouane pallida con capelli intricati, è sparsi di conveneuole lunghez J za; nella mano destra tiene vn mazzo di fiori, con vn motto sopra, che dichi Verum, & falsum, & nella sinistra vn serpenre.

Questa donna e pallida perche il molto vigliare, & il grande studio, che intorno ad essa è necessario, e ordinariamente cagione di pallidezza, &

indispositione della vita.

I capelli intrigati,& sparsi dimostrano, che l'huomo ilquale attende alla speculatione delle cose intelligibili, suole ogni altra cosa lasciar da parte, e dimenticarsi della custodia del corpo.

I fiori son segno, che per industria di questa professione si vede il vero apparire, & il falso rimanere oppresso, come per opra della natura, dal-

l'herba nascono i fiori, che poi la ricoprono.

Il serpente c'insegna la prudentia necessarijssima à professione, come à tutte l'altre non s'affaticando in altro, l'humana industria, che in distinguere il vero dal falso, & secondo quella distintione saper poi operare con proportionata conformità al vero conosciuto, & amato. Scuopre ancora il serpente, che la logica è stimata velenosa materia, & inaccessibile à chi non hà grande ingegno, & è amara à chi la gusta, & morde, & vecide quelli che con temerità le si oppongono.

## LONGANIMITA.

VNA matrona assai attempata, à sedere sopra d'un sasso, con l'occhi verso il cielo, con le braccia aperte, & mani alzate.

La longanimità, è annouerata dall'Apostolo al cap. 4. de' Galati tràli dodici frutti dello Spirito fanto, & S. Tomafo nella 2.2.q. 136. art. 5. è vna virtù mediante la quale la persona hà in animo d'arriuare à qualche cosa assai ben discosta, ancorche ci andassi ogni longo tempo. Et S. Anselmo sopra il detto c.5. à Galati, dice la longanimità effere vna longhezza d'animo, che tollera patientemente le cole contrarie, & che stà longo tempo aspertando li premij eterni, & se ben pare, che sia l'istessa virtù, che la patientia, tutta via sono differenti trà loro, perche come dicano li suddetti Auttori, & Dionisso Certosino sopra l'istesso cap. 5. à Galati la longanimità, è accompagnata dalla speranza, che sà che stiamo aspettando sino alla fine li beni promessici da Dio Nostro Signore, & però questa virtu pare

che guardi più la speranza, e'l bene che la paura, ò l'audacia, ò la malinconia, ma la patienza sopporta li mali, l'ingiurie, & l'auersità presenti à sine d'hauer poi bene ma perche non basta sossirire al presente solamente se hà da sopportare per qualsinoglia longhezza di tempo, & per quanto piacerà al sig. Dio, che però si dipinge matrona tempata, e à sedere sù'l sasso.

Si dipinge con glocchi verfo il Cielo questa virtà, al quale s'appropria come costa nel Salmo: Deus longanimis, & multum misericors, per il sine che

sono li beni eterni promessici da Dio.

Si rappresenta con le mani alzate per la speranza che accompagna, e fa parer breue l'aspettare in questo mondo.

MACHINA DEL MONDO.

ONNA c'habbia intorno al capo i giri de i sette pianeti, & in luogo di capelli saranno siamme di suoco, il suo vestimento sarà compartito in tre parti, & di tre colori.

Il primo che cuopre il perto, & parte del corpo sarà azurro con nuuoli.

Il secondo ceruleo con onde d'acqua.

Il terzo sin'à piedi sarà verde con monti, città, & castella, terrà in vna mano il serpe riuolto in circolo che si tenga la coda in bocca, il che significa, che il modo da se stesso, & per se stesso si nutrisce, & in se medesimo, & per se medesimo si riuolge sempre con temperato, & ordinato moto, & il principio corre dietro al sine, & il sine ritorna al suo stesso principio, per questo ancora vi si dipingono i sette pianeti.

Il fuoco che ha in cima del capo, & il color del vestimento, fignifica li quattro Elementi, che sono le parti minori della grandissima machina.

vniuerfale. MACNANIMITA.

ONNA bella, con fronte quadrata, & naso rotondo, vestita di oro con la corona imperiale in capo, sedendo sopra vn leone, nella man destra terrà vn scettro, & nella sinistra vn cornucopia, dal quale versi monete d'oro. La Magnanimità è quella virtù, che consiste in vna nobile moderatione d'affetti, & si troua solo in quelli che conoscendosi degni d'esser honorati da gl'huomini giuditiosi, e stimando i giuditij del volgo contratij alla verità spesse volte, ne per prospera troppo sortuna s'inalza, ne per contraria si lasciano sottomettere in alcuaa parte, ma ogni loro mutatione con egual'animo sostengono, & aborriscono sar cosa brutta per nonviolar la legge dell'honestà.

Si rappresenta questa donna bella, con fronte quadrata, e naso rotondo à somiglianza del leone, secondo il detto d'Aristotele de fisonial cap.9.

Vestesi d'oro, perche questa è la materia atta per mandar à effetto mol

ti nobili pensieri d'vn animo liberale, & magnanimo.

Porta in capo la corona, & in mano lo scettro, perche l'vno dimostra no biltà di pensieri, l'altro poteza d'esseguirli, per notar che senza queste due cose è impossibile essercitare magnanimità, essendo ogni habito essetto di molte attioni particolari: si dimostra la magnanimità esser vera dominatrice delle passioni vili, e larga dispensatrice della facoltà per altrui bene-

fitio

fitio,e non per vanità, & popolare applaufo. Al leone da' Poeti fone albmigliati li magnanimi, perche non teme di quest'animale le forze de gl'animali grandi, non degna effo i piccioli, & impatiente, de'benefiti, altrui largo rimuneratore, & non mui finasconde da cacciatori, te egli s'anede d'effer scoperto, ch'altrimenti si ritira, quasi non volendo correr pericolo fenza necellità. Que sta figura versa le monete senza guardarle, perche la Magnanimicà nel dare alcrui si deue offeruare senza pensare ad alcuna force di remuneratione, e di quinacque quel detto. Da le cose tue con occhi serrati, e con occhi aperti riceni I altrui. Il Doni dipinge questa virtà poco diueriamente, dicendo douersi fare donna bella, & coronata all'imperiale, riccamente vestita con lo scettro in mano, d'intorno con palazzi nobili, & loggie di bella prospertiua, sedendo sopra vi leone con dorsanciulli à piedi abbracciati infieme, vno di queste sparge molte medaghe di oro,& d'argento, l'altro tiene le giuste bilancie, e la dritta spada della giustiria in mano. Le loggie, & le fabriche di grande spese molto più conuengono alla magnificenza ch'altra virtù heroica, la quale s'esercita in spele grandi, & opre di molto danaro, che alla Magnanimità moderatrice de gli anetti, & in questo non so se per auuentura habbia errato il Doni, se non si dice che senza la magnanimità la Magnificenza non nascerebbe.

Il leone, oltre quello c'habbiamo detto, si scriue, che combattendo non guarda mai il nemico per non lo spauentare, & acciò che più animoso ven ga all'affronto nel scontrarsi poi con lento passo, ò con salto allegro si rinfelua, con fermo proposito di non far cosa indecente alla sua nobiltà.

I due fanciulli mostrano che con giusta misura si deuon abbracciar tutte le dissicoltà per amor dell'honesto, per la patria, per l'honore, per li parenti, e per l'amici magnanimametes pendendo il denaro in tutte l'imprese honorate.

Magnanimità.

Onna che per elmo portarà vna testa di leone, sopra alla qual vi sieno doi piccioli corni di douitia, con veli, & adornamenti d'oro, sarà vestita in habito di guerriera, & la veste sarà di color torchino, & ne'piedi hauerà stiualetti d'oro.

MAGNIFICENZA.

ONNA vestita, & coronata d'oro, hauerà la fisonomia simile alla Magnanimità, terrà la sinistra mano sopra di vn'ouato, in mezo al quale vi sarà dipinto vna pianta di sontuosa fabrica.

La Magnificenza è vna virtù, la quale consiste intorno all'operar cosegrandi, e d'importanza, come habbiamo detto, e però sarà vestita d'oro.

L'ouato, sopra il qual posa la sinistra mano, ci dà d'intendere, che l'esset to della Magnificenza è l'edificar tempij, palazzi, & altre cose di marauiglia, & che riguardano ò l'vtile publico, ò l'honor dello stato, dell'imperio & molto più della Religione, & non hà luogo quest'habito se non ne Prencipi grandi, e però si dimanda virtù heroica, della quale si gloriaua Augusto quando diceua hauer trouato Roma fabricata de' mattoni, & douerla lasciar fabricata di marmo.

Magnificenza.

ONNA vestita d'incarnato, portarà li stiualetti d'oro, hauerà nella destra mano vn'imagine di Pallade, sederà sopra d'vn ricchissimo seggio, & se si rappresentarà à cauallo, hauerà detta seggia à canto.

Cli stiualetti erono vsati da gl'antichi Rè, & per segno di soggetto Reale, l'adoperorno per i tragici Poeti ne'lor personaggi, & sono segno ancora in quest'imagine di che sorte d'homini sia propria la Magnificenza, che

hà bisogno delle forze di molta ricchezza.

L'imagine di Pallade è per segno, che l'opere grandi deuono portar seco l'amor d'operare virtuosamente, & secondo il decoro, altrimenti sarebbono opere di vanità, e mera pazzia. Le statue ancora, che con gran spesa, & con poco vtile si riducono à nobil termine dalla fatica, & dall'industria de'sudditi, son essetti della Magnissicenza de'Prencipi, & perche tutte queste cose le fanno solo con cenni, comandando senza molto satica, però appresso si dipinge la seggia, che già sù il Ieroglissico dell'Imperio.

MALIGNITA.

ONNA brutta, pallida, vestita del color della ruggine, & che tenghi vna coturnice con la testa alta verso il cielo, & con l'ali aperte. Brutta si dipinge, perciòche l'operationi del maligno sono bruttissime, & suggite da ogni cornersatione politica, & ciuile.

La pallidezza significa che quando son'insette d'humor maligno le par

ti interiori si manifestano ne gl'esteriori del corpo.

Il colore del vestimento, dimostra che si come la rugine continuamente consuma ogni metallo, oue ella si pone, così il maligno non cessa mai co la pessima sua natura di danneggiare ogn'opera lodeuole, & virtuosa.

La coturnice nella guisa che dicemmo, significa malignità perche come narra Picrio Valeriano nel lib. 24. de'suoi teroglisici volendo l'Egittij mostrare la malignità, dipingeuano vna coturnice, perciòche è di così pessima, & maligna natura, c'hauendo beuuto, con le zampe, e con il becco intorbida il resto dell'acqua, acciò niun'altro animale ne possi bere, & à que sto sine Ezechiele Proseta nel cap. 34. rimprouerando la malignità de gli Hebrei dice: Et cum purissimam aquam biberitas reliquam pedibus vestris turbatis.

MALEDICENZA.

ONNA con gl'occhi concaui, vestita del color del verderame, con ciascuna mano tenga vna sacella accesa, vibrando suori la lingua simile alla lingua di vn serpe, & à trauerso del vestimento terrà vna

pelle d'istrice.

Il colore del vestimento, & gli occhi concaui, significano malignità, come si legge nella Firmomia di Aristotele, & il dir male delle buone attioni altrui non nasce se non da malignità, la quale sà desiderare l'altrui dishonore senza alcun prositto per se medesimo, dando à credere che la gloria altruireca alla propria lode impedimento.

Le due facelle accese, dimostra che la maledicenza accende il suoco somentando sacilmente gli odij, & la lingua ancorche humida è molte vol-

te in-

te instromento d'accendere questi fuochi inestinguibili bene spesso.

La pungente pelle dell'istrice, ci dinota, che è proprio della Maledicenza il pungere non la vita come quella: ma l'honore, & la riputatione, acquistata con fatiche, & stenti.

MALINCONIA.

ONNA vecchia, mesta, & dogliosa, di brutti panni vestita, senza alcun'ornamento, starà à sedere sopra un sasso, con gomiti posati sopra i ginocchi, & ambe le mani sotto il mento, & vi sarà à canto un'albero senza fronde, & frà i sassi. Fà la malinconia nell'huomo quegli essetti istessi che sà la forza del verno ne gl'alberi, & nelle piante, li quali agitati da dinersi venti, tormentati dal freddo, & ricoperti dalle neui, appariscono secchi, sterili, nudi, & di vilissimo prezzo, però non è alcuno che non sugga, co me cosa dispiaceuole la conuersatione de gl'huomini malinconici, vanno essi sempre col pensiero nelle cose difficili i quali se gli singono presenti, & reali, il che mostrano i segni della mestitia, e del dolore.

Vecchia si dipinge, perciòche gl'è ordinario de giouani stare allegri, &

i vecchi malenconici, però ben disse Virgilio nel 6.

Pallentes habitant morbi, tristifque senectus.

E mal vestita senza ornamento, per la conformità de gl'alberi senza foglie, & senza frutti, non alzando mai tanto l'animo il malenconico che pensi à procurarsi le commodità per stare in continua cura di ssuggi-

re, ò proueder à mali che s'imagini esser vigini.

Il sasso medesimamente oue si posa, dimostra che il malenconico, e duro, e sterile di parole, & di opere, per se, & per gli altri, come il sasso, che non produce herba, ne lascia che la produca la terra, che gli sta sotto: ma se bene pare otiosa al tempo del suo verno nell'attioni Politiche, al tempo nondimeno della Primauera, che si scopre nelle necessità dell'huomini sapienti, i malenconiosi sono trouati, & esperimentati sapientimimi, & giuditiosissimi.

MALEVOLENZA.

TECCHIA con occhi concaui, brutta, scapigliata, e magra, con vn

V mazzo d'ortiche in mano, & vn basilisco appresso.

Questa è della medessima natura dell'assettione, dalla quale nasce che e l'odio:ma per esser meno principale, & molto ristretta, è dipinta in questo luogo donna vecchia, perche l'età senile la partorisce, essendo che li giouani nuoui al mondo, stimano parimente nuoue tutte le cose, & però le amano: ma i vecchi come stanchi di veder gran copia di cose, hanno à noia facilmente il tutto.

E scapigliata per dimostrare, che li maleuoli non allettono gli animi à beneuolenza, anzi si fanno abhorrire come peste, che infetti le dolci conuersationi, il che dichiara il bassilisco, che solo con lo sguardo gli huomini auelena. La magrezza è essetto del continuo ramarico del bene cono-

sciuto in persona del prossimo.

L'ortiche come à questa figura, così anco conuengono à la maledicenza

perche come l'orticha punge lasciando dolore senza serita, così il maledicente non pregiudica nella vita, ò nella robba, ma nell'honore, che à pena si sà quelche sia secondo alcuni Filososi, & pur cuoce, & dispiace à tutti sen tirsi osseso done si scuopra pur vn poco questo particolar interesse.

MANSVETVDINE.

ONNA coronata d'olino, con vn Elefante accanto, sopra del qua-

le posi la mandestra.

La mansuetudine secondo Aristotele nell'Etica lib. 4. è vna mediocrità determinata con vera raggione circa la passione dell'ira suggirla principalmente, & in seguirla ancora in quelle cose, con quelle persone come, & quando, & doue conuiene per amore del buono, & bello, e pacisico viuere.

L'elefante nelle lettere degl'Antichi Egittij, perche hà per natura di no combattere con le fiere meno possenti di esso, nè con le più sorti se non è grandemente prouocato, da grande inditio di mansuetudine, & ancora perche caminando in mezo d'vn'armento di pecore, che le vengono incotro si tira da banda acciòche imprudentemente non le venissero osseso, porta tanta osseruanza, à così deboli animali, che per la presenza loro, quando è addirato torna piaceuole, & trattabile, oltre à ciò riserisce Plutercho, che se qualche Peregrino caminando per diserti, habbia perduta la strada, & s'incontri nell'Elefante, non solamente non è osseso, ma è ridotto alla via smarrita.

L'oliuo è fegno di pace, & di mansuetudine, e però i Sacerdoti de gl'An tichi ne' primi tempi voleuano, che tutti i simulachi de' Dei loro sussero fabricati col legno dell'oliua interpretando che à Dio conuiene esser largo donatore delle gratie sue à mortali, volgendosi con benignità, & mansuetudine à perdonar loro i commessi peccati, & dargli abondanza de tutti i beni, à questo bel Hieroglisico parne, che i Dei acconsentissero secondo che riserisce Herodoto quando surno pregati da gli Spedauricensi à torre la sterilità del paese loro, alche sù risposto, che la gratia sarebbe seguita, quando hauessero fabricato i simulachi di Damia, & di Aurelia, di legno d'oliua, & parue che da indi in poi sin'à certo tempo presso à Milisi ardesse senza opra di suoco materiale un tronco di detto legno.

Si dice oltre di questo, che l'olio hà tanta forza contro il surore, che ancora sparso nel mare quando è turbato sà cessare la tempesta, e lo sà tor-

nar quieto, e tranquillo.

MARTIRIO.

CIOVANE bello, & ridente, vestito di rosato, con l'occhi riuolti al cielo. & le carni asperse di sangue, hauerà per le membra i segni del-

le ferite, le quali à guisa di pretiosissime gioie risplenderanno.

Martirio è propriamente il supplitio, che si pate per amor di Dio, & à disessa della sede catholica, & della Religione, per gratia dello Spirito santo, & espettazione dell'eterna vita, le quali cose lo sanno stare allegro, & ridente, con il vestimento di rosato, in segno di questo amore, & con le cicatrici

cicatrici che sono autentici sigilli de'Santi Martiri.

M A E S T A R E G I A. Nella Medaglia di Antonino Pio.

NA donna coronata, & sedente mostri nell'aspetto granità, nella destra mano tiene lo scettro, & in grembo dalla sinistra mano vn

aquila.

Lo scettro, la corona, & lo stare à sedere, significa la maestà Regia, & per l'aquila gl'Egitij Sacerdoti, dinotauano la potenza Regia, perciòche Gioue à questa sola diede il Regno con la signoria sopra tutti gl'vcelli, essendo frà tutti di sortezza, & di gagliardezza prestantissima la quale essendo veramente stata dotata dalla natura de'costumi Regali, imita à fatto in tutte le cose la Regia Maestà.

MARAVIGLIA.

NA giouane che tenghi il braccio destro alquanto alto con la mano parimente aperta: ma che la palma di essa mano sia riuoltata verso la terra, & con gamba più indietro che l'altra, starà con la testa alquanto china verso della spalla sinistra, & con l'occhi riuolti in alto.

Marauiglia è vn certo supore di animo, che viene quando si rapprefenta cosa nuoua à sensi, li quali sospesi in quella rendono l'huomo ammiratiuo, & stupido, che perciò si dipinge con il gesto del capo, & delle

braccia nella guisa che si è detto.

Giouane si rappresenta, perciòche il marauigliarsi è proprio delli giouani, non essendo ancora in loro esperienza...

MATRIMONIO.

N giouane di prima barba il qual tiene nella mano finistra vn'anello, ouero vna sede d'oro, & con la destra s'appoggi ad vn giogo. Matrimonio è nome di quell'atto che si sà nell'accoppiare l'huomo, &

la donna in marito, & moglie, legitimo, il quale appresso à noi Christia-

ni è Sacramento; vedi S. Mattheo al 19.

La fede d'oro dimostra la fedelta, e purità dell'animo, che deue essere trà il marito, & la moglie, & il primo vso dell' anello sù, (secondo che racconta il Pierio Valeriano) per tener à memoria di mandare ad essetto qualche cosa particolare, & si faceua il detto anello, ouero ricordo di cosa molto vile; dapoi crescendo l'industria, & l'ambitione di vana pretentione di pompa, si venne all'oro, & alle gemme, portate per ornamento delle mani, dall'intentione di quel primo vso è nato poi, & riceuuto come per legge, che si debbano portare per segno di Matrimonio; per ricordanza d'osseruare in perpetuo la fede promessa vna volta.

Il giogo dimostra che il Matrimonio doma gl'animi giouenili, e li ren-

de per se, & per l'altri profitteuoli.

Matrimonio.

N giouane pomposamente vestito, con vn giogo sopra il collo, & con i ceppi à i piedi, con vn'anello, ouero vna sede d'oro in dito, tenendo

# MATRIMONIO.



vipera.

Per lo giogo, & per li ceppi si dimostra, che il Matrimonio è peso alle forze dell'huomo assai graue, & è impedimento al caminare in molte attioni di libertà, essendo il maritarsi un vendere se stesso, & obligarsi à legge perpetua, con tutto ciò è caro, & desiderabile per molti rispetti, & particolarmente per so acquisto de' successori nelle sue facoltà, se quali siano veri heredi della robba, & della sama, per l'honore, & creato che s'acquista nella Città, prendendosi questo carico per mantenimento d'essa, & per lo piaccero di Venere che lecitamente se ne gode, però si s'à con l'aneslo, il quale è segno di preminenza, & di grado honorato.

Il cotogno, per commandamento di Solone, si presentaua à gli sposs in Athene, come dedicato à Venere per la secondità, & si vede in molte me-daglie scolpito in quest'istesso proposito, perche sono inditio d'amore scabieuole; come dice il Pierro, gittandosi alle Donne nobili in alcuni luoghi, per essetto amoroso con baciamento di mani dall'vna, & dall'altra parte, ò più tosto perche si dice l'huomo corre il frutto, quando viene à quel sine, che si conseguisce lecitamente per mezo del matrimonio, essendo altrimen ti peccato graue, & che ci sà alieni dal regno di Dio.

La vipera sotto i piedi, dimostra che si deue calpestrare, come cosa vile ogni pensiero, che sia con danno della compagnia, d chi è congiunto in ma trimonio, suggendo il costume della vipera, che per disetto amoroso am-

mazza il marito, come s'è detto altroue.

### MATHEMATICA.

ONNA di mez'età, vestita di velo bianco è trasparenti, con l'ali allatesta, le treccie siano distese giù per le spalle, con vn compasso nella destra mano, mostri di misurare vna tauola segnata d'alcune sigure, & numeri, & sostentata da vn fanciullo al quale ella mostri di parlare insegnandoli, con l'altra mano terrà vna palla grande sigurata per la terra col disegno dell'hore, & circoli celesti, & nel lembo della veste sia vn fregio intessuto di sigure Mathematiche, siano i piedi ignudi sopra vna base.

Il vestimento trasparente dimostra, che ella sia di aperte, & chiare di-

mostrationi, nelche auanza facilmente l'altre scienze.

L'ali alla testa insegnano, che ella col'ingegno s'inalza al volo della

contemplatione delle cose astratte.

La faccia di giouane lasciua, conuiene alla Poesia, & all'altre professioni, che nell'età giouanili oprano la forza loro, & somministrano allegrezza che è proprietà della giouentù. Ma alla Mathematica conuiene l'aspet to di donna graue, & di matrona nobile, talche ne molte grinze la guastino, nè molta splendidezza l'adorni, perche quelle disdicano que sia piaccuole nobiltà, questa perche arguisce pochi anni, quero poca prudenza, & molta lasciuia ilche non è in questa scienza amata da tutti gl'huomini dor ti, che non si fondano nella vanità delle parole, ò de concetti plebei, de quali prendono solo materia di nudrirsi l'orecchi degl'huomini più delica ti, & meno sapienti; Questo istesso mostrano le treccie sparse senza arte, per le spalle, che da se sole danno ornamento à se medesime.

Il compasso è l'istromento proprio, & proportionato di questa professione, & mostra che ella di tutte le cose dà la proportione, la regola, è la

misura.

Stà in atto di tirare il circolo, perche se bene la Mathematica è speculatiua scienza, denominandola dal suo più vero, & nobil sine, nondimeno ancora l'vso, è sine, se non della scienza, almeno di chi la possiede, essendo necessario dopò l'acquisto dell'habito d'essa per giouameto dell'a stri manifestarla

## ICONOLOGIA MATEMATICA.

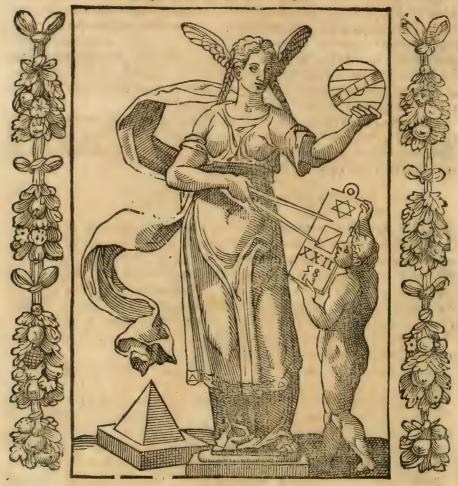

nischarla in qualche modo, e di quì sono nate l'inventioni di musiche, di prospettiua, di Architettura, di Geometria, d'Aritmetica, e d'altre professioni, che tutti date alle Stampe, & canate da'principii di questa scienza continuamente recono gusto alli studiosi con sodissattione de gl'autori, i quali per questi mezi, come per ampia scala sagliono alla sama, & all'immortalità.

Tali habbiamo molti de gl'antichi, & non pochi che viuono à gloriadell'età nostra, frà quali hanno luogo Christosoro Clauio, Giouan Paolo Vernalione, Giouan Battista Raimondo, Luca Valerio, Federico Metio, Pietro Maillardi, Cesare Ruida, Camillo Agrippa, & molti altri che con esquisita scienza, & con sondamento che viuamente possiedono in premio delle satiche loro in dono in questa prosessione al nostro secolo sama

**fmarrita** 

DI CESARE RIPA.

smarrita, mercè d'alcuni che per l'applauso della fortuna insuperbiti vogliono esser tenuti huomini di gran sapere in questi studij, stando fra la calce, & i sassi, non sapendo essi, che la virtù i tributarij ama, non serua della fortuna. Conviene adunque per non deviar molto dal nostro proposito di ritornar à questo che diceuamo.

Il compasso alla Mathematica, & il fregio di triangoli, e d'altre figure intorno alla veste, mostra che come sono nel lembo i fregi d'ornamento, e di fortezza, così nelle proue Mathematiche queste istesse sono principij

& fondamenti.

La palla con la descrittione della terra, & con le zone Cesesti, danno inditio, che la terra, nel misurar delle quali si va scambieuolmente, non hauerebbono proue, se non di poco momento, quando non si sostentasse-

ro, & difendessero con le ragioni Matematiche.

Il fanciullo che sostien la tauola, & attende per capir le dimostratiue ra gioni, c'insegna, che non si deue disferir la cognitione di questi principij à altra età, che nella puerile, perche oltre che l'ingegni più rozzi, e men'atti & con questa s'apre come vna porta di bel palazzo, ò giardino, nel quale poi s'entra nell'anni seguenti dell'età, san anche vn'istromento da segnare nell'intelletto nostro, ch'è come carta bianca, ò tanola rasa, quasi tutte se cose, che ò da valent'huomini, ò da libri ci verranno messe auanti per l'anenire, e per questo sorse principalmente i Greci quel tempo che noi consumamo à apprender lingue straniere, nell'età puerile seruendosi essi della propria, e naturale l'adopravano nella Mathematicha; onde dissicili si stimano hoggi molti di quelli esempij ch'essi danno per chiarezza delle dottrine.

I piedi nudi, & stabili in terra, sono per dimostratione della sua eui-

denza, e stabilità à confermatione di quel che s'è detto.

MEDITATIONE.

DONNA d'età matura, d'aspetto graue, & modesto, la quale posta à sedere sopra vn monte di libri, sopra la mano del sinistro braccio, piegato sù la costa del lato detto riposi la gota in atto di stare pensosa, & sopra il destro ginocchio con l'altra mano vn libro succhiuso, hauendoui fra mezo qualche dito.

Essendo la Meditatione vna ferma consideratione riguardante la semplice virtù delle cose, par che conuengono le suddette qualità, perche so

intelletto in quell'età è atto à discernere il vero.

La grauità, e modestia non si discosta dal conuencuole dell'età, & del-

lo studio.

- 1 4

L'atto di sostentare il volto, ne significa la grauità de i pensieri, che occupano la mente in quelle cose, che si hanno ad esseguire per operare persettamente, & non à caso, come ben disse Ausonio de ludo septemaspientum con questi versi.

Nibil est, quod amphorem curam postulet quam cogitare quid gerendum sit de binc in-

ogitantes surs non consilium regit.

V

Lo sta-

ito ICONOLOGIA

Lo star sedendo sopra i libri, ne può dinotare l'assiduità della sua propria operatione sondata nelle scritture, le quali contengono i primi principii naturali, con li quali principalmente si procede alla inuestigationdel vero.

Il tener il libro succhiuso è per accennare, ch'ella sa le ressessioni sopra la cognitione delle cose, per sermar l'opinioni buone, è persette, dalle quali vien'honore, & etano bene, come si dimostra per il seguente Epi-

gramma il qual dice :

Eclix qui vita curas exatus manes
Exercet meditans nobile mentis opus
Hic potuit certas venturis linquere fecles
V nde homines verum difere rite queant
Hunc ergo merito aterno dignatur honore
Et celebri cantu fama per astra vehit.

MEDITATIONE SPIRITVALE.

DONNA posta con le ginocchia in terra, con le man giunte, haurd gl'occhi chiusi, & vn velo la cuopra tutta, in modo che trasparisca

la forma di detta donna.

La Meditation Spirituale, non è altro ch'vn'attion interna, che l'anima congiunta per carità con Dio fà considerando le cose che sanno à proposito per la sua persettione, & salute, perciò lo star con le ginocchia in terra, & con le mani giunte insieme, significa l'effetto di deuotione, & humiltà, che hà la persona, la qual continoua, & vsa la Meditation. Spirituale.

L'hauer chiusi l'occhi, dimostra l'operation interna, astratta dalle co-

se visibili, il che si nota col manto che la cuopre.

Il detto coprimento può fignificar come chi medita, fi nafconde in loco ritirato, & stassi solitario, fuggendo l'occasioni della distrattion della mente.

Meditatione della Morte.

ONNA scapigliata, con vesti lugubre, appoggiata col braccio à qualche sepoltura, tenendo ambi l'occhi sissi in vna testa di morto, che sia sopra detta sepoltura, & che alli piedi sia vna pecorella con la testa alzata, tenendo in bocca herba in segno di ruminare.

MEDICINA.

ONNA attempata, in capo haura vna ghirlanda d'alloro, nellaman destra terrà vn gallo, & con la sinistra vn baston nodoso auoltoui vn serpe.

Medicina è scientia per la quale l'affetti vitali, & nutritini del corpo,

per mettere, & cauare si conoscono.

Donna di tempo si dipinge, perciòche gli Antichi tennero, che susse vergogna all'huomo che hauesse passato quaranta anni chiamar il medico, presupponendo alla sua complessione, & con il suggire l'vno, & se-

guir

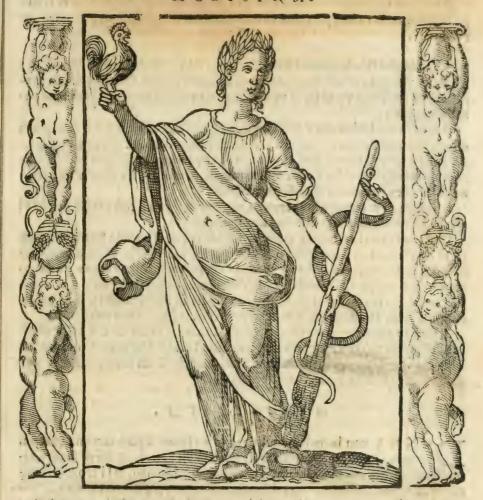

guir l'altro potesse curar se stesso, però il Medico vecchio con l'arte, econ l'esperienza, conserua la fanità presente, & ricupera la perduta.

Gli si cinge il capo di vna ghirlanda di alloro, perche questo albero gioua à molte infermità, & soleuasi alle Kalende di Gennaro da' Romani dare alli nuoui Magistrati alcune soglie di lauro, in segno che hauesfero da conservarsi sani tutto l'anno, perche sù creduto il lauro conservità assai alla sanità:

Il serpe, & il gallo, come racconta Festo Pompeo, sono animali vigilantissimi, & tali conuiene che siano quei che ministrano la Medicina, surono anco i serpi appresso à gl'antichi segno di sanità, perche si come il ser pe posta giù la vecchia spoglia si rinoua, così paiono gli huomini risanandosi esser rinouati.

V a

Ilba-

Il bastone tutto noderoso, significa la dissicultà della Medicina, & il serpe sù insegna di Esculapio, Dio della Medicina, come cresero salsamente i Gentili.

Medicina .

Onna che stia in atto di scendere vn grado di scala, sarà vestita di ver de à soggia di Sibilia, portarà nelle mani alcuni semplici Medicinali, hauerà appresso vn Sole, & vna Cicogna, la quale tenga in bocca vn ra-

mo d'origano.

E arte la medicina nata dall'esperienza nell'altrui infermità, & aiutata con la scientia delle cose naturali, li quali sono osseruate diligentemente da' Medici per la fanità dell'huomo, si sà che scende lo scalino perche dalla contemplatione, che è cosa molto nobile, & molto alta scende all'attione della cura per mezo di cose particulari.

E vestita di verde per la speranza, che porta seco all'infermi, & per lo vi

gore che rende alla vita che andaua mancando.

Con l'origano la cicogna aiuta la debolezza del proprio stomacho, e pe rò stì da gli Egittij adoperata nel modo detto per Hieroglissico di medicina. A questo proposito vsorno ancora l'vcello sbi, ilquale come s'è detto altroue col rostro da se stessio, si purga il ventre, come il Ceruo il quale dopò che hà vcciso il camaleonte smorza il veleno massicando le frondi dell'alloro, ilche sà ancora la colomba per risanarsimell'Infermità.

Il Sole mostra, che la virtù naturale del cuore, è fauorita dal calor di esfo Sole per lo quale si mantiene, & conserua la sanità in tutte le membradel corpo, '& oltre acciò molte virtù, & proprietà all'herbe insonde per

mezo delle quali la medicina s'essercita.

# MEDIOCRITA.

ONNA con la destra mano tiene vn leone ligato con vna catena, & con la finistra vn'agnello ligato con vn debole, & sottil laccio, dimostrandosi per cili due estremi il troppo risentimento, & la troppo softerenza, & tenes do detta donna il luogho di mezo, tra questi estre mi di sierezza, e di mansuetudine, per li quali veniamo in cognitione d'ogn'altro estremo in ciascun'habito dell'animo, ci può ester vero Hieroglisico di mediocrità la quale si dene hauere in tutte l'attioni acciòche meritino il nome, & la lode di virtù.

Mediocrità .

Onna bella, & risplendente, con l'ali alle spalle con le quali si solleua da terra, addittando con vna mano la terra, & con l'altra il cielo con vn motto scritto che dica Médiotutissimus ibis.

MEMORIA.

D'NNA di mez'età, hauerà nell'acconciatura della testa vn Gioilliero, oucro vn scrigno pieno di varie gemme, & sarà vestita di nero, con li due primi diti della mano destra si tiri la punta dell'orecchio

destro, & con la sinistra terrà vn cane nero.

Dipingesi la Memoria di mezza età, perche Aristotele nel libro della. Memoria, & della ricordanza dice, che gl'huomini hanno più memoria nell'età perfetta che non hanno nella vecchiaia, per la scordanza, ò nella pueritia per non hauer imparato.

L'acconciatura del capo, nel modo che s'è detto dimostra, che la memoria, è sidelissima ritentrice, & conservatrice di tutte le cose, che lesono rappresentate da nostri sensi, & dalla santasia, però è dimandata l'ar-

ca delle scienze, e de'Thesori dell'anima.

Vestesi di nero, il qual colore significa fermezza, & stabilità per la raragione detta altroue, essendo proprio della memoria ritener fermamente le forme del senso, come diceuomo rappresentate, & Aristotele l'afferma nel luogo citato di sopra.

Tirasi la punta dell'orecchio, in conformità di quel che dice Plinio lib.

11.dell'Istoria naturale con queste parole:

Est in aure ima memoria locus quem tangentes attestamur.

Et Virgilio nell'Eleoga 6. dice.

Cum canerem Reges, & prælia Cynthius aurem

Vellit, & admoniut.

Il cane nero si pone per la medesima ragione del colore del vestimento di detta figura, come anco perche il cane è animale di gran memoria, il che si vede per esperienza continoua che condotto in paese straniero, & lontano per ritornare, onde è stato leuato da se stesso senza difficultà ritroua la strada. Dicesi anco che ritornando Vlisse in patria doppo venti anni non sù altro, che vn cane lasciato da lui alla partenza, che lo riconoscesse, & accarezzasse. Onde Socrate appresso Platone nel Fedro, giura per lo cane, che Federo haueua imparato à mente tutta l'oratione che Lisa haueua composta..

Memoria:

ONNA con due faccie, vestita di nero, & che tenga nella man.

destra vna penna, & nella sinistra vn libro.

La memoria è vn dono particolare della natura, & di molta confideratione abracciandosi con essa tutte le cose passate per regola di prudenza in quelle che hanno à succedere per lo auuenire, però si sà con duefaccie.

Il libro, e la penna, dimostrano come si suol dire, che la memoria con l'vso si persettiona il quale vso principalmente consiste, ò nello leggere,

ò nello scriuere.

MERITO.

H VOMO sopra d'vn luoco erto, & aspero, il vestimento sarà sontuoso, & ricco, & il capo ornato d'vna ghirlanda d'alloro, terrà con la destra mano, & braccio armato vno scettro, & con la man sinistra nuda vn libro.

# ICONOLOGIA

MERITO.



Il merito secondo S. Tomasso nella 3. parte della somma questione 45. art. 6. è attione virtuosa alla quale si deue qualche cosa pregiata in reco-

gnitione.

Si dipinge sopra il detto luogho aspro, per la difficoltà, per mezo della quale l'huomo peruiene à meritare qualche cosa, perciò si dice, che-Hercole sigurato per l'huomo studioso di sama, & di gloria lasciata la via piana, & diletteuole intesa per quella de'piaceri, si elegesse l'altra dissicile, & alpestre del monte, cioè quella della virtu; onde per tante, & così celebri sue satiche meritò d'esser numerato srà più degni Heroi.

Il ricco vestimento, fignifica la dispositione, e l'habito della virtu; mer-

cè del quale l'huomo fa l'attioni degne d'honore,& di lode.

Hauendo

Hauendo il Merito relatione à qualche cosa, se gli è dato lo corona, e lo scettro, per farlo il più che si può spettabile, essendo quelli premij segnalati douuti à gran merito, & però S. Paolo della corona così dice:

Non coronabitur mis qui legitime certauerit.

La deitra mano, & braccio armato, & la sinistra con il libro, dimostrano due generi di merito ciuili, l'vno dell'attione di guerre, & l'altro
dello studio, & opere delle lettere, per ciascuno de' quali l'huomo si può
far meriteuole dello scettro, significante la potestà di commandare à gli
altri huomini, & anco alla corona d'alloro premio non meno d'eccellente nelle lettere, che d'inuitti Capitani, la quale significa vero honore, &
perpetua gloria.

MERITO.

Come dipinto nella sala della Cancellaria di Roma.

Yomo ignudo, con va manto regale, tiene vaa corona in capo, &

I con la destra vn scettro.

Ma perche il merito è cosa che auanza le nostre parole, lassaremo che egli medesimo à maggior esticacia parli di se stesso.

MESI.

M A R Z O.

IOVANE di aspetto siero, habbia in capo vn'elmo, vestito di
color tanè, che tiri al negro, & d gl'omeri l'ali, con la destra mano tenghi con bella gratia ii segno dell'Ariete, adorno di siori di mandole, & con la sinistra mano vna bella tazza piena di prugnoli, sparagi, &
lupali.

Giouani dipingeuano i Mesi, perciòche volendo noi diuidere il tempo in Hore, Giorni, Mesi, & Anni, faremo che l'hore siano nella pueritia, il giorno nell'Adolescenza, il mese nella Giouentù, l'anno nella Virilità,

& il tempo che è tutta la parte insieme lo faremo vecchio.

L'esser questo mese d'aspetto siero, & che tenga in capo l'elmo, dimofira esser stato dedicato da Romolo à Marte suo genitore, e da quello così chiamato.

Si veste del sopradetto colore, essendo il color tanè composto di due

parti nero, & roslo.

Per le due parti nero ci viene à significare il colore della terra, & la parte rossa la virtù, & sorza d'essa, la quale in questo mese col tepido calor del Sole, incominciano à germogliar le piante, & la natura di tutti li animali à risentirs.

L'esser alato ci dimostra il continuo corso che fanno i mesi, & il Petrar-

ca nel trionfo del tempo così dice:

Volano gl anni, i mesi, i giorni, e l'hore.

Il tenere con la destra mano il segno dell'ariete circondato da i sopradetti siori, ci dimostra i principij della Primauera, onde l'Ariosto sopradi ciò così dice.

Mapoi

At a poi che il sol nell'animal discreto E zeffiro tornò fuaue, è lieto de l'animal discreto A rimenar la dolce primauera.

Mostra anco che come l'Ariete, è vn'animal debile di dietro, m'hà qualche sorza dauanti, così il Sole nel principio di esso segno hà le sorze sue debili per causa del freddo, che sminuisce la sua gagliardezza, ma più

auanti verso l'estate, è più gagliardo cioè più caldo.

La tazza piena di prugnoli, sparagi, e lupali, ci da segno quali siano i frutti di detto mese, mà si deue auuertire, che i frutti così di questo mese come degl'altri si possano dal diligente Pittore variare, secondo la qualità de i luoghi, perche l'aere doue è più caldo, più presto vengano, è per so contrario ne i paesi freddi.

A P. R. I. L. E.

GIOVANE con vna ghirlanda di mortella in capo, vestito di color verde, hauerà à gl'omeri l'ali, con la destra mano terrà il segno del Tauro, il quale sarà con bell'artistico adorno di più sorti di viole, e di varij siori, che in detto mese si trouano, & con la sinistra vna bella cistella pieua di carciosi, baccelli, mandole fresche, frutti che nel mese d'Aprile, cominciano à venire.

Chiamasi questo mese Aprile secodo Varrone, quasi Aperile, perciòch e in esso s'apre la terra, è spade suori le sue ricchezze, & per l'istessa ragione Greci chiamarono l'istesso mese avascapia va, perche in quello ogni cosa sio risce, ouero come dice Ouid. dalla chiarezza, e serenità del cielo, così dice

Aprilem memorant ab ap erto tempore dictum.

La ghirlanda di mortella, che tiene in capo, significa che essendo questa pianta dedicata, secondo gl'Antichi à Venere, In questo mese si desta gagliardamente l'amore nelle piante, come negl'animali. Et il Petrarca nel Sonetto 42. così dice.

L'aria, l'acqua, la terra è d'amor piena Ogn'animal d'amar si reconciglia.

Si veite di color verde, perche in questo mese la terra si veste di questo bel colore rendendosi à riguardanti bellissima cosa à vedere, per essere il verde di sua natura grato alla vista, massime che tante, & così varie sorti di viui colori i quali sono i bei siori dipinti quasi gemme rilucenti nel verde campo appariscono scintillando, & singular vaghezza gl'apportano. Onde il Petrarcha nel Sonetto 42. così dice

Zephiro torna e'l bel tempo rimena

E i fiori, è l'herbe, sua dolce famiglia,

E gieir Progne; e pianger Filmena,

Gioue s'allegra di mirar sua figlia

Il segno del Tauro, che tiene con la man destra, è per significare, che il Sole và caminando in questo mese per questo segno, il quale tuttauia piglia maggior sorza, si come il Toro, è più sorte del Montone, dicono ancora che il Sole regna in detto segno, perche nel mese d'Aprile, si cominciano d vedere le fatiche de i buoi, cio è le biade.

MAGGIO.

GIOVANE vestito di color verde ricamato di varij fiori, come d'essi, parimente hauerà in capo vna ghirlanda, terrà con la destra maDI. CESARERIPA.

no i Gemini, quali, saranno circondati di rose bianche, rosse, & vermiglie, con la sinistra vna bella cestella piena di cesase, piselli, fragole, vnaspina, & altri frutti, che in detto mese nascono, ouerò si ritrouano.

E chiamato questo mese Maggio dalli Latini a Majoribus, perche hauendo Romolo distribuito il Popolo Romano in due parti, cioè in maggiore, a minore, è vogliamo diregiouani, e vecchi che quelli con l'armi & questi con il configlio gouernastero la Rip, in honor dell'una Maggio, & il seguente Giugno in honor dell'altra onde Quidio

Hinc sua Maioris tribuere pocabula Maio

Gli si di il verde, & fiorito vestimento, & la ghirlanda in testa de varij fiori, per mostrare la bellezza, e vaghezza de i prasi, colli, & campagne, quali tutte ordinate, & ornate di varij siori, & verdi herbe, rendono marauiglia, & allegrezza alli riguardanti, & incitano gl'angelli à cantare suauemente, è tutta la natura gioise. Onde ben disse il Sannazzarro.

Un bel fivrito, & dilettofo Maggio. moltano del Sole

Il segno di Gemini ci moltra, che in questo mese la sorza del Sole si raddoppia, perche cominciando ad esser caldo, & secco essendo che per doi gradi il sole si eleua dalla terra, & in questo mese le cose si raddoppiano, cioè si moltiplicano perciòche gl'animali partoriscano.

2º . . . Jam & Area of to 6 dan Vin God Non O. I lo esculla co

CIOVANE, & alato come gl'astri mess, & vestiti di verde chiaro, Touero come dicono verde gaio, hauerà in capo vna ghirlanda di spighe di grano non mature, con la destra mano portarà per insegno il Cancer ouerò Grancio il quale sarà circondato dalle sopradette spighe, e con la sinistra vna tazza, ouero vna bella cesta, dentro alla quale vi saranno guisciole, scase, briccocole, pere moscarole, cocuzze, citroli, brugne, sinocchio fresco, & altri frutti, che sogliono essere in questo tempo.

chiamasi Giugno da'Latini per la causa detta di sopra nel mese di Mag gio benche alcuni lo chiamano da Giunone latinamente Iunonium, leuato doi lettere di mezo dicono Iunium perche al primo di questo sù dedicato il tempio di Giunone, ouero da Iunio Bruto, che seacciò dal Regno il primo

giorno di questo mese Tarquinio.

S 1 1 1

Si veste di color verde chiaro perche in questo mese per il calore del So

le incomincia à ingiallire il grano, & anco diuerse herbe.

Il segno del Grancio denota, che arriuando il Sole à questo segno, incomincia à tornare indietro, scostandosi da noi à guisa di detto animale, il quale camina all'indietro.

LVGLIO.

GIOVANE, farà alato, & vestito di colore ranciato, & coronato di spighe di grano hauerà nell'vna delle mani il segno del Leone anch'esso ornato di varie sorti di biade mature, & legumi vestito, & con l'altra mano portarà vna bella cestella con meloni, sichi primiticci, pere, di più sorti, nocchie, & altri frutti che questo mese suole apportare.

Chia-

Chiamasi Luglio in honore di Giulio Cesare Dittatore, perche in que sto mese à i dodici nacque se ben prima su chiamato Quintile dal numero cominciando da Marzo essendo quinto in ordine.

Si dipinge con vestimento ranciato, perche maturandosi in questo me-

se le biade ingialdiscono.

Il leone è animale di natura calida, & ferocissimo, & dimostra questo tempo, nel quale il Sole asceso al grado di questo segno, produce caldo eccessiuo, & siccità grande.

AGOSTO.

GIOVANE di fiero aspetto, vestito di color siammeggiante, sarà coronato d'vna ghirlanda di rose damaschine, gessomini di Catalogna, garosali d'India, & altri fiori, che la stagione apporta, terrà con la destra mano il segno della Vergine, e con la sinistra vna cestella piena di pe-

re di più sorci, prugne, moscatello, fichi, noci, & mandole mature.

E questo mese similmente in honore di Augusto, & dal Senato sù consegnato, perche in questo mese sù la prima volta satto Console, Trionsò tre volte in Roma, & soggiogò sotto la podestà del Popolo Romano! Egitto, & pose sine alle guerre ciuili, prima detto mese si chiamaua Sestile, per esser il sesto in ordine, cominciando come s'è detto nel mese di Luglio da Marzo.

Il fiero aspetto ci da ad intendere quanto questo mese sia molesto, & come di molti mali può esser cagione, per la stella canicula doue il Solessi troua, il quale à guisa di rabbioso cane offendendo chi non si ha buo-

na cura.

Il segno Celeste che regna in questo mese, è chiamato Vergine, per dimostrare, che si come la Vergine è sterile, nè da se genera, così il sole in questo tempo non produce cosa alcuna: ma solo le prodotte matura, e persettiona.

Per la cesta piena de'sopradetti frutti, e la ghirlanda de fiori si dimostra

quello che questo mese produce.

SETTEMBRE.

GIOVANE alato, allegro, ridente, vestito di porpora, hauerà in capo vna ghirlanda di miglio, e di panico nella destra mano il segno della Libra, & con l'altra mano vn cornucopia pieno di vue bianche, & nere, persiche, sichi, pere, mele, lazarole, granati, & altri frutti, che si trouano in detto mese.

Chiamasi Settembre, per essere, come si è detto il settimo, se bene si

chiamò qualche tempo Germanico da Germanico Imperatore.

Si veste di porpora, perche si come la porpora è vestimento Regale, & solo conuiensi à Rè, & huomini Illustri, & grandi, i quali abondano di Tesori, & grandezze. Così questo mese, come Rè, & Principe di tutti gl'altri mesi dona in maggior copia tutte quelle cose, che sono necessarie al vitto humano.

Tiene

DI CESARE RIPA

Tiene il segno della Libra, per dimostrare che in questo tempo viene il Sole in questo, & fassi l'Equinotio aguagliandosi la notte, con il giorno, come disse ancora Virgilio.

Libra dies, somnique partes vbi secerit horas.

O T T O B R E.

OIOVANE con vestimento di color incarnato, & con l'ali come li altri mesi; porterà in capo vna ghirlanda di virgulti di quercia con le ghiande, con la destra mano il segno del Scorpione, & con la finistra vna bella cestella piena di sorbe, nespole, songhi di più sorte, castagne con ricci, & senza.

Fù chiamato questo mese Domitiano, da Domitiano Imperatore: ma per decreto del Senato, & à questo, & à quello meritamente surono cancellati, si come erano stati tirannicamente imposti, & gli restò il nome.

antico d'Ottobre, per esser l'ottauo in ordine.

Gli si da il vestimento di color incarnato, perche declinando il Sole nel Solstitio hiemale comincia a ristringersi l'humore nelle piante, onde le

loro foglie diuentano del detto colore.

Dipingesi con lo scorpione, perche in questo mese il Sole si ritroua sotto detto segno, & è chiamato Scorpione dalla figura dalle stelle, e da l'effetti che produce in queste parti, imperòche come lo scorpione col suoveleno pungendo da la morte se presto non si soccorre à quelli che son punti così mentre il Sole in questo segno per l'inequalità del tempo, apportamalatie molto pericolose, & per questo disse Hippocrate ne gl'aphorismi, che l'inequalità del tempo partorisce infermità, massime quando nell'issesso giorno, hora regna il freddo, e caldo, ilche spesso auuiene nell'autunno.

La cestella sopradetta, contiene i fruttische porta seco esso mese.

NOVEMBRE.

IOVANE vestito di colore delle foglie, quando incominciano à seccarsi, & cadono da gli alberi, alato, hauerà cinto il capo d'una ghirlanda d'oliuo con il suo frutto, porterà nella destra mano il segno del Sagittario, & con la sinistra una tazza piena di rape, radice, cauoli, & al-

tri frutti che il mese di Nouembre porta seco.

Il tenere il Sagittario nella destra mano ci significa, che il Sole in questo mese regna, & passa sotto questo segno il quale è detto Sagittario, sì
dalla figura delle stelle, come anco da gli essetti che produce, poiche inquesto tempo saettando dal Cielo grandine, pioggie, folgori, arrecano
non poco spauento, come anco in questo mese più s'esercita la quale si sa
per li saettatori.

Lo ghirlanda di oliuo con il frutto è segno di questo tempo, nel quale l'oliua già matura si coglie per farne l'olio, liquore vtilissimo per più co-

se alla vita humana.

63 7 7

Si chiama Nouembre dal numero, per esser il nono, si come anco il seguente per esser il decimo si chiama Decembre.

DECEM-

TOVANE di aspetto horrido, come anco saranno gli altri due I mesi seguenti, vestito di nero, alato; con la destra mano terrà il capricorno, & con la sinistra vna tazza piena di tartussi.

Horrido, & vestito di nero si dipinge, perche in questo mese la terra è spogliata d'ogni suo adornamento, che perciò anco si rappresenta sen-

za ghirlanda.

Per il capricorno segno celeste, si dimostra questo mese nel quale il Sole camina per detto segno è detto capricorno, perche si come il capricorno si pasce nelli precipitij, & monti altissimi, così in questo mese il Sole è in vn'altissimo grado verso il mezo giorno.

Se gli da i tartuffi, perche questi nel mese di Decembre, si trouano in.

maggior quantità, & più perfetti.

GENNARO.

IOVANE alato, & vestito di bianco, il quale terrà con ambe le mani il segno d'acquario.

Questo mese, & il secondo furono aggiunti all'anno di Romolo da Numa Pompilio, & chiamato questo da Iano Ianuario, perche si come Iano si fa con doi faccie, così questo mese quasi con vna guarda il passato, & con l'altra il principio di quello che hà da venire, secondo che dico-· no i Moderni.

Lo dipingemo con il vestimento bianco, perche in questo mese, per l'ordinario la terra è coperta di neue, che si veggono le campagne tutte

d'vn colore.

Tien con ambe le mani il fegno d'acquario, perche si faccia noto questo mese per il corso del Sole, il qual è dett' acquario, perche abondano le neui, e pioggie in questo tempo.

FEBRARO.

TOVANE il quale habbia l'ali, & farà vestito di colore berret-T tino, portando con bella gratia con la destra mano il segno del

pesce!

Numa Pompilio chiamò questo mese Febraro ò dalle febri le quali all' hora facilmente vengono, ouero da questa parola Latina Febrius, cioè, purgationi februe, poi fignificauano sacrifitij fatti per li morti, perche i Romani in questo mese, faccuono la memoria dell'anime, & quelle intendeuano di purgare con celebrare l'essequie de'morti.

Si veste di berrettino, perche in questo mese regnano molto le pioggie onde per il più il cielo è coperto di nuuoli, li quali rappresentano il sopra

detto colore.

. . . . .

Porta (come dicemmo) il pesce, perche passando il Sole, per questo segno Celeste ne dinota questo mese, & si come il pesce è animal acquatile, così questo tempo per le molte pioggie è asiai humido, ouero perche essendosi risolute l'acque, è tempo di pescagione.

### MESI

secondo l'Agricoltura.

# GENNARO.

TIVOMO di virile aspetto, che stando à lato d'una ruota d'arrotare serramenti, tenghi con la destra mano un roncio, e con la sinistra mo stri con il dito indice diuersi ferramenti necessarij all'Agricoltura, qual siano per terra da una banda, & dall'altra un gallo.

Dipingesi di virile aspetto, con il roncio nella destra mano, perciòche in questo mese il diligente Padre di famiglia, ò astri che sanno arte di cam po, potranno riuedere tutti li serramenti, che si sogliono adoperare alla costinatione delle vigne, come ronci, ò salcetti, quali seruono per

potare.

Si mostra che stia accanto ad vna ruota perche conuiene hauere in que sto mese (essendo egli secondo i moderni principio dell'anno) coti, pietre, ruote per arrotare, & aguzzare detti serramenti sottili, & che taglino bene, come dice Columella lib. 3. cap. 24. Duris cenus junis que serramenti sonne

opus rusticum exequendum.

Mostra con la sinistra mano i detti ferramenti, perche simismete in det to mese chi si arte di Campo deue mettere in ordine le gomere con li suoi aratri, ricalzare vanghe, bidenti zapponi, a altri ferrameti necessari, per hauersene poi à seruire nel seguente mese, perche dice Marco Catone de re rustica capis. Omnia mature conficias names sustica sic est si unum rem sero serio omnia opera sero successo.

Bisogna dunque che sia molto vigilante, & li negotij non vadino trattenendosi de giorno in giorno, che perciò gli si dipinge il gallo, à canto, & d quelto proposito sarà bene, che io saccia mentione di quello che narra Plinio lib. 18. cap. 6. mostrando quanto sia veile all'Agricoltori l'essere vigi-

lanti, & laboriosi. . .

G. Furio Cresina, di schiauo che egli era farto franco, ricoglie ado In va campo molto piccolo, molto più che i suoi vicini nelle possessioni grandi, era molto odiato come se per incanti egli manese tirate di se se biade, de i campi vicini. Per la qual cosa essendo citato da spurio Albino Edise Curule, & accusato al Popolo, & perciò temendo egli d'esser condantato perciòche bisognaua che le Tribu mettessero il partito, comparus sin giuditio, & portò quini tutti i suoi ferramenti con quali egli lauorana, & menò vna sua fina figliuola ben guarnita, & vestita. i ferramenti erano grani, & grandi, & ben fatti zappe grandi, non piccioli vomeri, & boni ben passinti, & disse. O Cittadini Romani, questi sono i miei incantesmi, ma non.

AT boy-

ICONOLOGIA

vi posto già, come io vi mostro i miei serramenti, mostrate le vigilie, le gatiche, & i sudori miei. Et ciò detto sù assoluto.

Febraro .

Vomo d'età virile, che stando in vna vigna mostri potar quella. Sono doi tempi di potare: ma secondo Magone si pota prima che germini la vite, perche essendo piena d'humori piglia leggier ferita, & vguale, ne resiste al coltello.

Marzo.

7 N giouane con vna vanga in mano, & mostri di scalzare le viti, & da vn lato sia vn cauallo.

Si dipinge giouane, per esser l'opera della vanga di gran fatica, e perche in questo mese si comincia à scalzare le viti, come si dice à cauallo; conuiene auertire che non si scalzi più tardi perche la vite potrebbe germogliare & perdere assai speranza della vindemia, buttando gl'occhi della vite per terra.

Vi si mette à canto il cauallo, perciòche in questo mese, come narra Plinio libro 8. capitolo 42. vanno in amore nello Equinottio della Pri-

mauera.

Aprile .

PER auertimento che danno molti che trattano dell' Agricoltura per il mese d'Aprile si potrà dipingen un consessione dell'Agricoltura per il mese d'Aprile si potrà dipinger un contadino sbracciato, che metta le canne alle viti, cioè che tenda, & non molto lontano vi sia vna vacca che pascoli con vn vitello che latti detta vacca, perciòche Palladio al lib. 5. narra che i vitelli sogliono nascere in questo mese, & per l'abondanza de'pascoli le vacche resistono alle fatiche, & al lattare.

Et volendo far differente questa pittura con accompagnarla insieme

con altri animali.

Il medesimo Palladio nel lib. 5. dioc che in questo mese si tosano le pecore: onde in luoco della vacca si potrà mettere, un'huomo che tosi le pecore, dicesi anco, che in questo tempo è la prima, & più potente apritura de i montoni, & di essi si hanno d'inuerno gli Agnelli, che già si sono maturati, e fatti.

Maggio.

N questo mese (secondo che narra Palladio nel lib. 6. de re rustica) I si segano i fieni: onde ragione nolmente si potra dipingere per il mese di Maggio.

Vn contadino giouane, che stia in mezo d'vn campo pieno di verdura, & con ambi le mani tenghi vna falce fenara, & con bella dispositione mo-

sai Popole, & penció demend.

stri di segare il fieno . Della

THE FOREST STATE STATE OF

. - - ( ) /

Tagliasi il sieno il mese di Maggio, perciòche Columella 7. de re rustica dice che si debba segare prima che si secchi, perche non solo se ne ha maggior copia: ma anco à gl'animali gl'è più grato il cibo, essendo, che non è al tutto secco ne verde, doue stia nella sua persettione. al. " likko ni ik e in . . . . in Giugno.

Arra Palladio lib.7. che in questo mese si comincia à mietere l'orzo e poi il grano onde si potra dipingere.

Vn contadino giouane con braccia nude, & che tenghi con la destra mano vna tagliente falce, con la quale tagli i couoni delle spighe di grano, le quali raccoglie con la finistra mano, ouero che mostri d'hauer mic

tuto, & che di esso grano faccia vna merà.

Dicesi, come racconta Columella lib. 2. de Agricoltura, che in questo mese oue saranno mature le biade mieterle, prima che si abbruscino da i vapori della state, che sono nell'apparir della Canicula grandissimi. Però si deuono mieter in fretta, perciòche è noioso ogni tardare, essendo, che gl'vcelli, & altri animali fanno danno, come anco essendo secche le, guscie, i grani, & le spighe cadono, però, come hò detto, si deue mietere quando vgualmente le biade ingialdiscono.

Luglio .

P Erche il più notabile effetto di questo mese è la ricolta de i grani di-

pingeremo per esto.

Vn contadino robusto in vn'aia, mezo nudo, terrà con ambe le mani vn correggiato, il quale è instromento da battere il grano, & stando con bella attitudine mostri di batter il grano, il quale sarà steso nell'aia, à canto alla quale vi sarà vna pala, rastello, & altri instromenti per simile esercitio.

Agosto.

N huomo che stia in atto di acconciare botte, tini, bigonzi, e barili, hauendo appresso di se tutti quelli instromenti necessarii à simile vffitio, che così narra Palladio lib.9.de re ruffica.

Si potrà anco dipingersi à canto vna biocca con i pulcini, atteso che i polli che nascono di questo mese fanno più oua assai de gli altri, i quali

nascono in altri mesi.

#### Settembre.

T Vomo che tenghi vn cesto pieno d'vue, con le coscie, e gambe nude, I come quelli che s'occupano ne gl'esercitij di cauar il mosto da l'vue & à canto vi sarà vn tino pieno d'vue, le quali mostrando d'esser peste da esso tino eschi il mosto, & entri in vn'altro vaso.

E per esser anco che in questo mese si fa il mele non sarà fuor di propo-

sito di metterui à canto doi, ò tre copelle d'api.

T Vomo che tenghi con la man finistra vn cesto pieno di grano, & con la destra pigliando esso grano mostri di spargerlo in terra, & che venghi coperto da vno che stimoli i buoi, i quali tirano vn'aratro, & ancorche, secondo Hesiodo, il qual sù il primo che scriuesse de l'Agricoltura (come narra Plinio libro 18.) si deue seminare alli 10. di Nouembre, che in tal giorno tramontano le Vergilie, sette giorni dopoi sogliono per lo più seguir le pioggie, & esser fauoreuoli alle biade seminate, nondi324 ICONOLOGIA

meno per la varietà delli terreni caldi, & freddi si semina più presto, ò più tardi. Ma per non consondere le nostre pitture, & terminare à ciascunmese l'ossitio suo, faremo che in questo mese si semini il grano, come cosa principale al viuere humano.

Nouembre ..

T perche l'olio è molto necessario all'huomo, non solo per mangiare ma anco per molti altri commodi, saremo che in questo mese come nai ra Palladio lib. 12. de re rustica si faccia l'olio, per essere, come habbiamo detto, molto necessario come si vede in tutte le scritture sacre, essendo, che di questo pretioso liquore non solo si serue in condire, i cibi, ma anco in consecrare li ministri della Santa Chiesa, & l'altre cose à lei pertinenti.

Dunque dipingeremo vn'huomo, che tenghi con la destra mano vna sferza, & vadi dietro à vn cauallo, il quale sia attaccato ad vna rota da molino, oue si macina l'oliue, & à lato di essa vn sonte d'oliue, & vna pala, vn torchio, fiescoli, & quanto sarà bisogno à tal ossicio.

Decembre.

Vomo robusto che con ambi le mani tenghi vna cetta; & con bella

dispositione mostri di tagliar vn arbore.

Secondo Palladio lib. 13. de re rustica essendo Decembre principio de l'inueruo, & l'aria fredda, la virtù de gl'alberi si concentra in essi, & sono più durabili li legnami per le fabriche, & per sar ogn'altra opera, doue che in questo mese si tagliono non solo le selue per sar legnami per le fabriche, & per sar ogn'altra opera, come habbiamo detto, ma i souerchi rami, & le siepe verdi per sar suoco, si tagliono ancora le pertiche, li gionchi per le vigne, & anco d'esse se ne fanno le ceste, & molt'altre cose che sono opportune all'vso nostro.

# Come dipinti da Eustachio Filosofo.

# Marzo principio dell' Anno, secondo gli Antichi.

N soldato tutto vestito di serro, con la lancia, & scudo alludendo al nome del mese formata da Marte, perche in questo mese, come dice Eustachio si finiscono i suernarmenti della Militia, & si ritorna à gli eserciti della guerra vigorosamente.

Aprile . Aprile

S I dipinge il mese d'Aprile in forma di passore con le braccia, e gambe nude, hauendo appresso vna capra con doi capretti nuouamente partoriti. & che detto pastore mostri di sonare vna sampogna.

Così si dipinge da Eustachio, & dichiara che si nota in particolare che

Aprile moltiplica con il parto gl'armenti.

Maggio.

S I dipinge giouanetto con faccia bella, e lasciua, ha i capelli ricciuti circondati da vna ghirlanda tessuta di rose bianche, & vermiglie, il vestimento lauorato d'oro, e contesto di siori essendo mosso dal vento con leggiadria, ha le mani piene di rose, & di viole, con i piedi scalzi sopradi verdi herbette.

Il che dimostra che in questo mese la terra quasi dal sonno de l'inuerno già nuda si sueglia, e si riueste di nuoue pompe conuienti à se stessa, che

sono l'herbe, le foglie, & i fiori.

Et però gli huomini all' hora facilmente s' incitano al piacere con le apparenze della vaghezza del mondo, & si gode con allegrezza, tutto quello che la terra produce lontano dalla malenconia essendo che questo mese apporta allegrezza infinita.

Giugno .

H Vomo vestito da contadino con una ghirlanda de siori di lino, sta in mezo d'un campo pieno di verdure, e tiene una salce senara. Si dipinge così perche in questo mese secondo Eustachio il Sole prende

vigore, & si secca il sieno, & si miete.

Luglio.

H Vomo mezo nudo chinato, che con la destra mano tien vna tagliente salce con la quale taglia i couoni de le spighe di grano le quali egli raccoglie con la sinistra mano, tiene in capo vn cappello largo con il quale mostra di disendersi da l'acceso calor del Sole.

Il significato di quanto habbiamo detto di questa imagine, è ch'essen lo i

grani maturi si soglion tagliar quando il Sole ha più vigore.

Ag sto.

Vomo ignudo, il qual mostra di esse r vscito da vn siume, & essersi lauato, & postosi à la riua di quello, à sedere, si cuopre con vn panno di lino le parti men'honeste, & mostra per l'eccessiuo caldo sospirare, & mettersi vna tazza alla bocca per bere.

Questa figura che nel bagno si laua, & che beue altro non dinota, ch' il nascimento della canicula, da cui raddoppiato il caldo gl'huomini hanno bisogno di bagnarsi per vmettare il corpo, e bere per spegner la sete.

Settembre .

Vomo anch' esso in habito di contadino, con vna ghirlanda di pampane in testa, tiene in mano alcuni grappi d'vua con le gambe, & coscie nude, come quelli che si occupano nello esercitio di cauare il mossito da l'vue.

Et à canto vi è vn tino pieno di vue peste, & da esso tino esce il mosto,

& entra in vn'altro vaso.

Altro non dimostra questa figura se non la vendemia, la quale si suol far nel mese di Settembre quando l'vue sono mature.

0110-

X

Ottobre .

N giouane in vn prato, & in esso mostri di hauer piantato molte srasche, & in quelle si vede hauerci tesi sottilissimi lacci, & reti, acciòche l'vcelli non pur s'auuedano de l'inganno, ma ancora non possano
veder quelli, che per lo prato sparsi dolcemente cantano, & nou molto
lontano sta detto giouanetto nascosto in capanello, & ridente mostra di
amazzare vn preso vcello, il quale sarà con l'ali aperte per tentar di voler suggire.

Ciò fignifica che nel mese di Ottobre si da principio alle caccie per pi-

gliar gl'vcelli.

Nouembre .

Vomo, che stimola i buoi, i quali tirano vno aratro in mezo di vn

La Campo.

Costui il quale con fatica s'appoggia all'aratro, mostra la stagion de la pliade, le quali come dice Eustachio, è molto atto à l'esercitio de l'arare.

Decembre.

H Vomo che tien con la man sinistra vn cesto pieno di semente di grano, la quale con la man destra mostra di spargerla in terra, la quale vien coperta da alcuni lauoratori:

Ciò dimostra il tempo delle semente, le quali si sogliono con l'autori-

tà del detto Eustachio spargere in terra il mese di Decembre.

Gennaro.

N giouane, il quale mostra d'andar à caccia con diuersi cani, tien con vna mano vn corno da sonare, & in spalla vn bastone, con il quale porta vn lepre con altri animali.

Con questo si mostra il tempo d'andar à caccia, perciòche essendo riposto il grano, & il vino, & raccolte tutte l'altre cose che sono vtili alla vita

humana, l'huomo se ne va in questo mese di Gennaro à caccia.

Febraro.

N vecchio crespo, canuto, vestito di pelle sin'a i piedi, sta à sedere appresso vn gran suoco, & mostra scaldarsi.

Questa figura mostra non pur l'asprezza de l'inuerno, ma il freddo de

l'istessa vecchiezza, si come si suol dire.

La Stagion fredda, e i piacer amorosi Condotto l'hanno Star vicin al fuoco.

Dal vigor natural costui spogliando

MESE IN GENERALE ...

GIOVANE vestito di bianco, con due cornetti bianchi, volti ver-

coronato di palma.

E il mese da Orseo domandato Vitello di vn corno, solo, perche in questo modo si ha la definitione del Mese, il quale non è altro, che il corso, che sa la Luna per li dodici Segni del Zodiaco, nel quale viaggio, pare à gli occhi nostri che parte del tempo cresca, & parte se scemi.

Losce

327

Lo scemare si dimostra col corno tagliato, & col crescere l' eta del vitello, il quale per se stesso si viene aumentando col crescere, & col calaredella Luna; però la Luna è da Apollodoro, & da alcuni altri scrittori dimandata Taurione.

Le due corna della testa, dimostrano l'apparenza che sa essa à noi altri,

quando è nella fine del mese.

Eustatio dimanda il mese bue, come cagione della generatione, com-

mentando il primo libro dell'Iliade.

La palma ogni nuoua Luna manda fuori vn nuouo ramo, & quando la Luna ha vint'otto giorni, ella ha l'vltima parte di fuori illuminata, in modo che l'estreme parti della Luna riguardano all'in giù, & de suoi frutti quelli più si stimano, per alcune medicine, i quali hanno sorma più simili alla Luna.

Si potrà fare ancora con l'herba detta lunaria, la quale si scriue essere di tal natura, che ogni giorno perde vna soglia, sinche la Luna cala, poi al crescer d'essa, cresce ogni giorno all'herba vn'altra soglia, talche in.

vn sol mese tutte le perde, e racquista.

METAFISICA.

ONNA con vn globo, & vn horologio sotto alli piedi, hauera gli occhi bendati, & in capo vna corona, facendo con la destra mano vn gesto tale, che dia segno di contemplatione, & con la sinistra tenga vn scettro, perche essendo ella Regina di tutte l'altre scienze acquistate per lume naturale, & sprezzando le cose soggette alla mutatione, e al tempo considera le cose superiori con la sola sorza dell'intelletto, non curando del senso.

Metafisica.

Onna, che sotto al piede sinistro tenga vn globo, con la destra mano appoggiata alla guancia, & che stia pensosa, & con la sinistramano stia in atto di accennare.

Per la palla considera il mondo tutto, & le cose corruttibili, che soggiaciono, come vili à questa scienza, la quale s'inalza sola alle cose celesti, e

divine. MINACCIE.

ONNA con la bocca aperta, con acconciatura di testa, che rappresenti vn mostro spauenteuole, vestita di bigio ricamato di rosfo, & nero, in vna mano terrà vna spada, & nell'altra vn bastone in atto minaccieuole. Minaccie son le dimostrationi, che si fanno per spauentar & dar terrore altrui, & perche in quattro maniere può nascer lo spauento però quattro cose principali si notano in questa sigura descritta da Eustatio, & sono la testa, il vestito, la spada, & il bastone.

Si fa con bocca aperta, per mostrare, che l'impeto delle minaccie fala voce, il quale poi accresce spauento à quelli, perche si grida, & perche nel gridare si commoue il sangue, si porta sempre vn non so che spauenteuole nella faccia, & si come la voce commoue l'orecchie, così i lineamenti della faccia spauentono per la vista dispiaceuole, come-

ance

ancora la horribile acconciatura della sua testa.

Il vestito bigio per esser questo colore composto di bianco, & dinero de messo per somigliar la notte ch'è spauéteuole non quando è oscurissima: ma quando ha solo tanta luce che serua per veder le sorme spauenteuoli, che si ponno rappresentar consusamente in essa, per questo si dice da Poeti l'inferno esser pien di oscura luce, & Virgilio nel 6. dell'Eneide disse.

Quale per incertam lunam sub luce maligna List iter in sylus vbi cælum condidit vmbra Iuppiter, &c.

Il ricamo di rosso, & nero, mostra che il minaccio si stende per spauen-

tare, ò al fangue, ouero alla morte.

Il bastone, & la spada, fanno conoscere qual sorte di minaccie si deue adoprare con nemici valorosi, & quale con seruitori, & genti plebee, che poco sanno, & conoscono delle cose d'honore.

# MISERIA.

Vedi à Calamità.

Miseria Mondana:

Onna che tenga la testa dentro ad vna palla di vetro, & che sia tra-

sparente, & con vna borsa versi denari, & gioie.

La testa ne la palla di vetro sacilmente per la continoa esperienza de le vanità di questavita, si comprende quel che significhi, e ciascun per se stesso nel peregrinaggio di questi pochi giorni, che stiamo sopra la terra, sa quanto vani siano li nostri desiderij, & corte le nostre speranze.

La testa si piglia per il pensiere, effetto dell'anima in essa.

Il vetro mostra la vanità delle cose mondane per la fragiltà sua, ouero perche la miseria humana consiste in veder in qual parte l'huomo si volta alle cose maggiori di quel che sonno, stimando gran cosa gli honori, le ricchezze, & cose simili, che poi senza il vetro, si vede che sono vanità, & miseria, ouero che come il vetro non termina la vista di quello, che vi guarda per esser corpo diasono, così le ricchezze, & beni del mondo non danno mai termine à nostri pensieri, anzi che tutta via accrescono il desiderio di passar auanti, e con questo inselice continuo stimulo si conducemo miseramente alla morte.

La borsa che ella versa, mostra che come volgarmente si crede essere felice chi ha gran facoltà, così si vede esser priuo di gran commodi chi ne

è senza, il che facilmente può succedere à ciascuno.

### MISERICORDIA.

Vedi alle Beatitudini.

Misericordia.

Onna di carnagione bianca, hauerà gl'occhi graffi, & il naso alquanto aquilino, con vna ghirlanda d'oliua in capo, stando con le braccia aperte, ma tenga con la destra mano vn ramo di cedro con il frutto, & d'anto vi sarà l'ycello pola, ouero cornacchia.

Miseri-

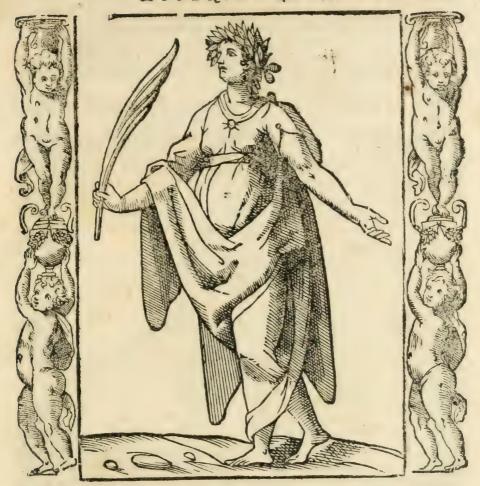

Misericordia è vn'affetto de l'animo compassioneuole verso l'altrui male, come dice S. Giouanni Damasceno lib 2. cap. 24.

La carnagione bianca, l'occhi grassi, & il naso aquilino secondo il detto di Aristotele al capo sesto de fisonomia, significano inclinatione à la Misericordia.

La ghirlanda d'olivo che tiene in capo, è il vero simbolo de la Misericordia nelle sacre lettere, à le quali si deue l'obligo della cognition vera di questa santa virtù, & il ramo di cedro significa il medesimo, come sa fede Pierio Valeriano, oue tratta del cedro.

Lo stare con le braccia aperte, dinota che la Misericordia è d guisa di Giesù Christo Redentor nostro, ch'è la vera Misericordia, con prontezza c'aspetta sempre con le braccia aperte, per abbracciar tutti, e sounenir à le X a missare

miserie nostre, & Dante nel lib. 3. del Purgatorio sopra di ciò così dice:

Horribil foron li peccati mui Ma la bentà infinita hà sì gran braccie Che prende ciò che fi ruolge à lei .

Gli si dipinge à canto l'vcello pola, perciòche appresso gl'Egittij significaua misericordia, come si può vedere in Oro Apolline.

MONDO.

Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Gencelogia

delli Dei , con le quattro sue Parti.

PER il Mondo dipinse il Boccaccio nel luogo citato, & ne i commenti Ieroglissici di Pierio Valeriano Pan con faccia caprina, di colore rosso infocato, con le corna nella fronte, che guardano in Ciclo, la barba lunga, & pendente verso il petto, & ha in luocho di veste vna pelle di pantera, che li cinge il petto, & le spalle tiene con l'vna delle mani vna bacchetta, la cima della quale è riuolta in guisa di pastorale, & con l'altra la sistola istromento di sette canne, dal mezo in giù è in forma di capra peloso, & ispido.

Et Silio Italico lo dipinge ancor egli in questa guisa cosi dicendo.

Lieto delle sue feste Pan dimena

La picciol coda, & hà di acuto pino
Le tempie cinte, e dalla rubiconda
Fronte escono due breui corna, e sono
L'orecchie qual di capra lunghe, & hirte
L'hispida barba scende sopra il petto
Dal duro mento, e porta questo Dio
Sempre una verga pastorale in mano
Cui cinge i sianchi di timida Dama
La maculosa pelle il petto, e il dorso.

Pan è voce Greca, & in nostra lingua significa l'vniuerso, onde gli antichi volendo significare il Mondo per questa sigura intendeuano per li corni nella guisa che dicemmo, il Sole, & la Luna, & il Boccaccio nel sopradetto luogo vuole, che li detti corni riuolti al Cielo, mostrino i corpi celesti, & gli essetti loro nelle cose di qua giù.

La faccia rossa, & infocata, significa quel foco puro, che sta sopra gli

altri Elementi, in confine delle celesti sfere.

La barba lunga, che va giù per lo petto, mostra che i due Elementi superiori, cioè l'aria, e'l suoco sono di natura, e sorza maschile, & mandano le loro impressioni di natura seminile.

Ci rappresenta la maculosa pelle, che gli cuopre il petto, & le spalle, l'ottaua sfera, tutta dipinta di chiarissime stelle, la quale parimente co-

pre tutto quello che appartiene alla natura delle cose.

La verga dimostra il gouerno della natura, per la quale tutte le cose (massime quelle che mancano di raggione) sono gouernate, & nelle sue operationi sono anco guidate à determinato sine.

Si dim-

MONDO.

Come dipinto dal Boccaccio nel primo libro della Geneologia delli Dei , con le quattro [ue Parti.



Si dimostra anco per la verga ritorta l'anno, il qual si ritorce in se stesso. nell altra mano tiene la fistula delle sette canne, perche sù Pan il primo, che trouasse il modo di comporre più canne insieme con cera, & il primo che la sonasse ancora, come dice Virgilio nell'egloga 2.

Si rappresenta dal mezo in giù in forma di capra peloso, & iipido, intendendosi per ciò la terra, la qual'è dura, aspra, & tutta disuguale, co-

perta d'arbori d'infinite piante, & di molt'herbe.

# ICONOLOGIA MONDO.

Come dipinto nel primo libro de i Commenti Hieroglifici di Pierio V aleriano.

TYOMO che tenghi li piedi in atto di fortezza, con vna veste longa di diuersi colori, porta in capo vna gran palla, ò globo sserico di oro.

Si dipinge così per mostrar la fortezza della terra.

La veste di diuersi colori, dinota li quattro Elementi, & le cose da essi generate, della varietà de'quali la terra si veste.

La palla sferica d'oro fignifica il Cielo, & il suo moto circolare.

Volendo gl'Egittij (come narra Oro Apolline) scriuer il Mondo, pingeuano vn serpe che diuorasse la sua coda, & detto serpe era figurato di varie squame per le quali intendeuono le stelle del Mondo, & ancora per esser questo animale graue per la grandezza sua intesero la terra; è parimente sdruccioloso, per il che dissero ch'è simile à l'acqua; muta ogn'anno insieme con la vecchiezza la pelle, per la qual cosa facendo ogn'anno il tempo mutatione nel Mondo, diuien giouane.

Si rappresenta ch'adopri il suo corpo per cibo, questo significa tutte le

cose, le quali per dinina pronidenza sono gouernate nel Mondo.

## E V R O P A. Vna delle parti principali del Mondo.

ONNA ricchissimamente vestita di habito Regale di più colori, con vna corona in testa, & che sieda in mezo di due cornucopia, incrociati, pieni d'ogni sorte di frutti, grani, migli, panichi, risi, & simili, come anco vue bianche, & negre, con la destra mano tiene vn bellissimo tempio, & con il dito indice della sinistra mano, mostri Regni, Corone diuerse, Scettri, ghirlande, & simili cose, che gli staranno da vna parte, & da l'altra vi sarà vn cauallo, trosei, scudi, & più sorte d'armi, vi sarà ancora vn libro, & sopra di esso vna ciuetta, & à canto diuersi instromenti musicali, vna squadra, alcuni scarpelli, & vna tauoletta, la quale sogliono adoperare i pittori con diuersi colori sopra, & vi saranco anco alquanti pennelli.

Europa è prima, & principale parte del Mondo, come riferisce Plinio nel terzo libro al capitolo primo, & tolse questo nome da Europa figliola di Antenore Rè de'Phenici, rubbata, & condotta ne l'isola di Candia.

da Gioue.

Si veste riccamente d'habito Reale, & di più colori, per la ricchezzache è in essa, & per essere (come dice Strabone nel secondo libro) di forma più varia de l'altra parte del Mondo.

La corona che porta in teita è per mostrare, che l'Europa è stata sem-

pre superiore, & Regina di tutto il Mondo.

Si dipinge che sieda in mezo di due corni di douitia pieni d'ogni sorte di frutti

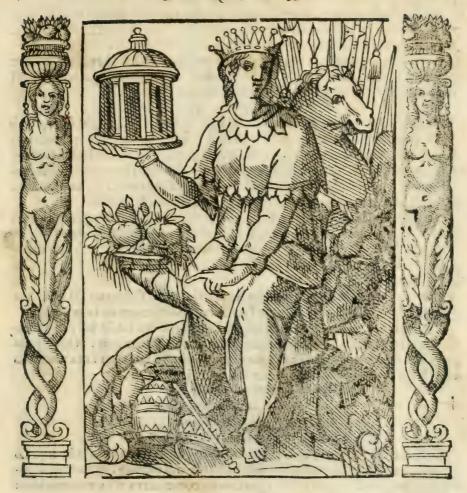

di frutti, perciòche come dimostra Strabone nel luoco citato di sopra, e questa parte sopra tutte l'altre seconda. & abondante di tutti quei beni, che la natura ha saputo produrre, come si potrà vedere da alcune sue parti da noi descritte.

Si rappresenta che tenghi con la destra mano il tempio, per dinotare, ch'in lei al presente ci è la persetta, & verissima Religione, & superiore d'tutte l'altre.

Mostra con il dito indice della sinistra mano Regni, Corone, Scettri, Ghirlande, & altre simili cose, essendo che nell' Europa vi sonno i maggiori, e più potenti Principi del Mondo; come la Maestà Cesarea, & il Sommo Pontesice Romano, la cui auttorità si stende per tutto, done ha luocho la Santissima, & Cattholica Fede Christiana, la

quale

quale per gratia del Signor Iddio hoggi è peruenuta fin al nouo mondo.

Il cauallo, le più forti d'armi, la ciuetta sopra il libro, & li diuersi strumenti musicali, dimostrano che è stata sempre superiore à l'altre parti del mondo, ne l'armi, ne le lettere, & in tutte l'arti liberali.

Le squadre, pennelli, & i scarpelli, significano hauer hauti, & hauere huomini illustri, & d'ingegno prestantissimi, sì de Greci, Latini, & altri

eccellentissimi nella pittura, scoltura, & architettura.

A SI A.

ONNA coronata di vna bellissima ghirlanda di vaghi siori, & di diuersi srutti contesta, sarà vestita di habito ricchissimo, tutto ricamato d'oro, di perle, & altre gioie di stima; nella mano destra hauera ramuscelli con soglie, & frutti di cassia, di pepe, & di garosani, le cui forme si potranno vedere nel Matthiolo, nella sinistra terra vn bellissimo, & artistioso incensiero dal qual si veggia esalare assai sumo.

Appresso la detta donna vi starà un camelo à giacere su le ginocchia, ò

in altro modo come meglio parerà all'accorto, & discreto pittore.

L'Asia è la metà del Mondo quanto à l'estensione del paese ch'ella comprende: ma quanto à la divisione della Cosmografia è solo la terza parte di esso Mondo.

E detta Asia da Asia Ninfa figlia di Thetis, & de l'Oceano, la qual vogliono che tenesse l'Imperio si de l'Asia maggiore, come de la minore.

La ghirlanda di fiori, & frutti è per significare che l'Asia ha (come riferisce Gio: Boemo) in Ciclo molto temperato, & benigno. Unde produce non solo tuttto quel che sa mestiero al viuere humano: ma ancoraogni sorte di delitie, perciò il Bembo così di lei cantò.

Nell'odorato, & lucido Oriente

Là fotto il vago, e temperato Cielo

Viue, vna licta, e ripofata gente

Che non l'effende mai caldo, nè gelo.

L'habito ricco d'oro, & di gioie contesto, dimostra non solo la copiagrande che hà di essa questa felicissima parte del mondo, ma anco il costume delle genti di quel paese, perciòche come narra il sopradetto Gio: Boemo non solo gl'huomini: mà le donne ancora portano pretiosi ornamenti, collane, maniglie, pendenti, & vsano altri diuersi abigliamenti.

Tien con la destra mano i rami di diuersi aromati, perciòche è l'Asia di essi seconda, che liberamente gli distribuisce à tutte l'altre regioni.

. Il fumigante incensiero, dimostra li soaui, & odoriseri liquori, gomme, & spetie che producono diuerse Prouncie de l'Asia: laonde Luigi Tansillo dolcemente cantò.

Et jpiranan jonui Arabi odori.

Et particolarmente dell'incenso ve n'è in tanta copia, che basta abondantemente per i sacrificij à tutto il mondo.

Il Camelo è animal molto proprio de l'Asia, & di essi si seruono più che

di ogn'altro animale.

# A S 1 A.



AFRICA.

NA donna mora, quasi nuda, hauerà li capelli crespi, & sparsi, tenendo in capo come per cimiero vna testa di elesante, al collo vabili di coralli, & di essi à l'orecchie due pendenti, con la destra mano tenga vn scorpione, & con la sinistra vn cornucopia pien di spighe di grano; da vn lato appresso di lei vi sarà vn serocissimo leone, & da l'altro vi saranno alcune vipere, & serpenti venenosi.

Africa vna delle quattro parti del Mondo è detta Africa, quasi aprica, cioè vaga del Sole, perche è priua del freddo, ouero è detta da Afro vno

de discendenti d'Abraham, come dice Giosefo.

Si rappresenta mora, essendo l'Africa sottoposta al mezo di, & parte

AFRICA.

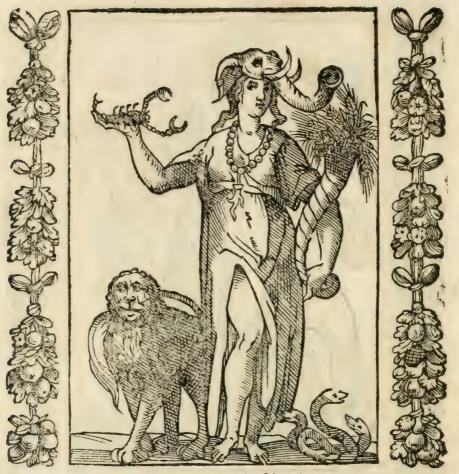

di essa anco alla zona torrida; onde gli Africani vengono ad essere naturalmente bruni, & mori.

Si fa nuda, perche non abonda molto di ricchezze questo paese.

La testa dell'elesante si pone, perche così sta satta nella Medaglia de l'Imperadore Adriano, essendo questi animali proprij de l'Africa, quali menati da quei popoli in guerra, diedero non solo merauiglia: ma da principio spauento à Romani loro nemici.

Li capelli neri, crespi, coralli al collo, & orecchie, son ornamenti lo-

ro proprij moreschi.

Il scrocissimo leone, il scorpione, & gli altri venenosi serpenti, dimostrano che nel'Africa di tali animali ve n'è molta copia, & sono infinitamente venenosi, onde sopra di ciò così disse Claudiano.

Namq;

AFRICA.



Namque feras alijstellus maurusia donum Prabuit huic soli di bet ceu r Elatributum. Il cornucopia pieno di spighe di grano denota l'abondanza, & fertilita frumentaria dell'Africa, della quale ci sa sede Horatio.

Quicquid de Libycis perritur areis.

Et Gio: Boemo anch' egli nella descrittione, che sa de'costumi, leggi, & vsanze di tutte le genti, dice che due volte l'anno gl' Africani mietono le biade, hauendo medesimamente due volte nell'anno l'estate. Et Ouidio nel quarto libro delle Metamorsosi anch'egli.

Cumque super Libycas victor penderet arenas Gorgones capitis gutta cecidere cruncta, Quas humus excerptas varios animanit in angues; Vode frequens illa est, insestaque terra colubrio.

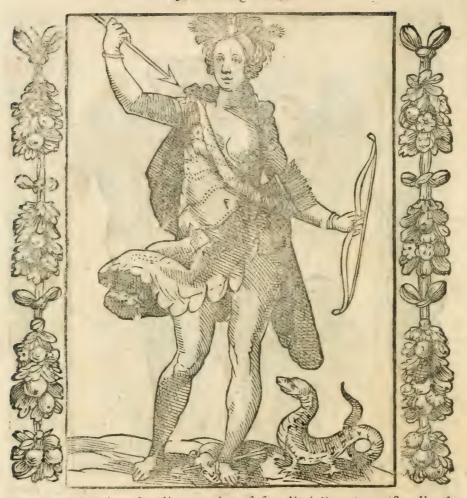

ONNA ignuda, di carnagione fosca, di giallo color mista, di volto terribile, & che vn velo rigato di più colori calandogli da vna spalla à trauerso al corpo, le copri le parti vergognose.

Le chiome saranno sparse, & à torno al capo sia vn vago, & artisticso

ornamento di penne di varij colori.

Tenga con la finistra mano vn'arco, con la destra mano vna frezza, & al fianco la faretra parimente piena di frezze, sotto vn piede vna testa humana passata da vna frezza, & per terra da vna parte sarà vna lucertola, ouero vn liguro di smisurata grandezza.

Per esser nouellamente scoperta questa parte del mondo gli Antichi Scrittori non possono hauerne scritto cosa alcuna, però mi è stato mestie-

ri veder quello che i migliori Historici moderni ne hanno referto, cioè il Padre Girolamo Gigli, Ferrante Gonzales, il Botero, i Padri Giefuiti. & ancora di molto profitto mi è stata la viua voce del Signor Fausto Rughese da Montepulciano, al quale per benignità, & corressa gli è piaciuto darmi di questo paese pieno ragguaglio, come Gentil'huomo peritissimo, che d'Historia, & di Cosmografia nuouamente hà mandato in luce le Tauole di tutte quattro le parti del Mondo, con gli elogij dottissimi à ciascuna di esse.

Si dipinge senza habito per essere vsanza di quei popoli di andar ignadi, è ben vero che cuoprono le parti vergognose con diuersi veli di bom-

bace, ò d'altra cola.

La ghirlanda di varie penne è ornamento, che eglino fogliono vsare, anzi di più sogliono impennarsi il corpo in certo tempo, secondo che vien riferito da sopradetti autori.

L'arco, & le frezze sono proprie armi, che adropano continouamente

sì gl'huomini, come anco le donne in assai Prouincie.

La testa humana sotto il piede apertamente dimostra di questa barbara gente esser la maggior parte vsata pascersi di carne humana; perciòche gli huomini da loro vinti in guerra li mangiono, così gli schiaui da loro comprati, & altri per diuerse altre occasioni.

La lucerta, ouero liguro fono animali fra gli altri molto notabili in. quei paesi, perciòche sono così grandi, & sieri, che deuo rono non solo li

altri animali: ma gl'huomini ancora.

MORTE.

DONNA pallida, con gl'occhi serrati, vestita di nero, secondo il parlar de Poeti, li quali per lo priuar del lume intendono il morire come Virgilio in molti luochi, & nel secondo lib.de l'Eneide.

Demisere nece, nunc cassum lumine lugent.

Et Lucretio nel 5. libro.

Dulcia linquebant lamentis lumina vita.

Ouero perche come il sonno è vna breue morte, così la morte è vn longo sonno, & nelle sacre lettere spesso si prende per la Morte il sonno medesimo.

Morte .

Amillo da Ferrara pittore intelligente. dipinse la morte con l'ossaura, muscoli, & nerui tutti scolpiti, la veste d'vn manto d'oro fatto à broccato riccio, perche spoglia i potenti, & altri delle ricchezze, come i miseri, & poueri de lo stento, & dolore; su la testa gli sece vna delicara maschera di bellissima sisonomia, & colore, perche non à tutti si mostra medesima: ma con mille faccie continuamente trasmutanaosi, ad altri spiace ad altri è cara, altri la desiderano, altri la suggono, & è il sine di vna prigione oscura à gl'animi gentili, à gl'altri è noia, & così l'opinioae de gli huomini si potrà dire che siano le maschare della Morte,.

Et perche molto ci preme nel viuer politico la Religione, la Patria

ICONOLOGIA

la fama, & la conservatione delli stati giudichiamo esser bello il morire per queste cagioni, & ce la fa desiderare il persuaderci, che vn bello morire tutta la vita honora, il che potrà ancora alludere al vestimento.

Coronò questo pittore l'osso del capo d'essa di vna ghirlanda di verde alloro, per mostrare l'Imperio suo topra tutti li mortali, & la legge perpetua, nella sinistra mano le pinse vn coltello auolto, con vn ramo d'oliuo, perche non si può auuicinar la pace, & il commodo mondano, che non s'auuicini ancor la morte, & la morte per se stessa apporta pace, & quiete, & che la sua è serita di pace, & non di guerra, non hauendo chi gli resista.

Le fa tenere vn bordone da peregrino in sù la spalla, carico di corone, di mitre, di cappelli, di libri, strumenti musicali, collane da Caualieri; anella da maritaggio, & gioie, tutti istromenti de l'allegrezze mondane le quali fabricano la Natura, & l'arte, & ella emula ambedue, va per tutto inquieta peregrinando, per surare, & ritornare tutto quello di che à

l'industria, & al sapere humano fecero donatione.

Morte.

SI può ancor figurare con vna spada in mano in atto minaccieuole, & ne l'altra con vna fiamma di suoco, significando che la Morte taglia & diuide il mortale dall'immortale, & con la fiamma abbrugia tutte le potenze sensitiue, togliendo il vigore à sensi, & col corpo le riduce incenere, & in sumo.

MORMORATIONE.

Vedi à Detrattione.

MOSTRI.

ERCHE molte volte occorre di rappresentare diuersi Mostri, si terrestri, come acquatici, & aerei, hò trouato alcuni Poeti, che ne sanno mentione; onde mi pare à proposito di mescolarli insieme, per chi ne hauera bisogno.

SCILLA.

V N mostro horrendo dentro d'vna spelonca marina, con dodici piedi, & sei colli, con altretanti capi, & ogn'vn di quelli hauerà vna gran bocca con tre ordini di denti, da i quali vedrassi cascare mortisero veneno.

Sta in atto di sporgere in suori dell'antro le spauenteuoli teste, come per guardar se potesse sar preda de' Nauiganti, come già si sece de' compagni di Vlisse, che tanti ne surno deuorati, quante erano le voraci bocche del crudel mostro, il quale abbaia come cane. Et Ouidio lib. 14. le dipinge in vn lago auelenato da Circe, & così dice.

Sculla meguo vi guarda, e ancor no'l crede El pur tocca, e la pelle irsuta, e dura: Ma quando chiaro al sin conosce, e vede Che tutto è can di sotto alla cintura, si straccia il crin, el volto, el petto siede Etale ha di se stesso onta, e paura, Che sugge il nuouo can, seco s'adira Masugg' ouunque vuol seco sel gira.

Et Virg.nel 3. dell'Eneide disse.

Scilla si stringe nell'aquati oscuri.

D'una spelonca, en suor porge la hocca

E i logni trahe dentro à gi ascosi scogli

Human ha il volto, e nel leggiadro aspette

Vergine serabra, e le posti eme parti

Di marin mostro spauentoso, e grande

Congiunge son di lupo al siero ventre

Di delsin porta al sin l'altere code.

Scilla, e Cariddi sono due scogli posti nel mare di Sicilia, & sono stati sempre pericolosissimi alli nauiganti, però i Poeti antichi li diedero figura di mostri marini oppressoti di tutti quelli che passano vicini ad essi.

S C I L L A.

Mostro nella Medaglia di Sesto Pompeo.

V NA donna nuda sino al belico, la quale con ambi le mani tiene vn timone di naue, & par che con esso vogli menare vn colpo, & dal belico in giù è pesce, & si divide in due code attorcigliate, & sotto al belico escono come tre cani, & tengono mezo il corpo suori, & par che abbaiano.

Tiene il timone in atto minaccieuole, & nociuo per dinotare, che esfendo Scilla vn passo molto pericoloso di nauiganti, suol spezzare le na-

ui, & ammazzare i marinari.

Si dimostra per i cani lo strepito grande che sa il mar tempestoso, quan do batte in quei scogli che s'assomiglia à latrare de cani, & il danno, che riceuono dalla sierezza di Scilla quelli che danno à trauerso, onde Virgilio così dice con questi versi nella sesta egloga.

Candida succinctam latrantibus in guina monstris Dulichias vexasse rates '& gurgite in alto. Ah timidos Nautas canibus lacerasse marinis.

Cariddi.

Ariddi è poi l'altro scoglio anch'esso pericolosissimo, che l'acqua intorcendosi d'intorno sorbisce molte volte le naui, è tal'hora s'inalza sopra i monti di maniera che grandissimo spauento rende à nauiganti.

Però fù detto da i poeti che era di bruttissimo aspetto con le mani, &

piedi d'vcello rapace, & con la bocca aperta.

Scill'e Cariddi son vicini l'vn l'altro, & oue son posti è pericoloso di nauigare per l'onde di due contrarij mari, che iui incontrandosi insieme combattono, & perciò il Petrarca disse.

Passa la naue mia colma d'oblio Intra Scill'e Caridi, &c. Chimera.

Veretio, & Homero dicono, che la Chimera hd il capo di Leone, il ventre di capra, & la coda di drago, & che getta fiamme per la bocca come racconta anco Virgilio, che la finge nella prima entrata dell'inferno insieme con altri mostri.

Quello che dissero fauoleggiando i Poeti della Chimera sù sondato ne l'historia d'vn monte della Licia, dalla cima del quale continouamente escono siamme, & hà d'intorno gran quantità di leoni, essendo poi più à basso verso il mezo della sua altezza molt' abondanza d'arbori, e pascoli.

Griffo.

S I dipinge con la testa, con l'ali, e con l'artigli all'aquila somiglianti, & con il resto del corpo, e co'piedi posteriori, & con la coda al seone.

Dicono molti, che questi animali si trouano ne i monti dell'Armenia. è il grisso insegna di Perugia mia patria datali già da gl'Armeni, li quali passati quiui con figliuoli, & nepoti, & piacendoli infinitamente il sito, essendo dotato da la natura di tutti i beni, che sono necessarijà l' vso humano, lecitamente v'habitarono dando principio alla presente nobile, inuitta, & generosa posterità.

A Sfinge, come racconta Eliano hà la faccia fino alle mammelle di vna giouane, & il resto del corpo di leone, & Ausonio Gallo oltre.

ciò dice ch'ella ha due grand'ali.

La Sfinge, secondo la fauola che si racconta, staua vicino à Thebe, sopra d'vna certa rupe, & à qualunque persona che passaua di là proponeua questo enigma, cioè. Qual sosse quell'animale, c'hà due piedi, & il medesimo hà tre piedi, & quattro piedi, & quei che non sapeuano sciorre questo detto da lei restauano miseramente vecisi, & diuorati; lo sciosse Edipo dicendo ch'era l'huomo, il qual ne la fanciullezza à le mani, & à i piedi appoggiandosi è di quattro piedi, quando è grande camina con due piedi: ma in vecchiezza seruendosi del bastone è di tre piedi; Onde sentendo il mostro dichiarato il suo enigma, precipitosamente giù del monte oue staua si lanciò.

Insero li poeti l'arpie in forma d'vcelli sporchi, & setidi, & disero, che furono mandate al Mondo per gastigo di Fineo Rè d'Arcadia, al quale, perche hauea accecati due suoi figliuoli, per condescendere à la voglia de la moglie madregna di esti, questi vcelli, essendo acciecato l'imbrattauono, & toglieuano le viuande mentre mangiaua, & che poi surono quest'arpie scacciate da gl'Argonauti in seruitio di detto Rè nel mare Aonio nell'isole dette Strosadi, come racconta Apollonio dissusamente, vna di queste racconta Virgilio nel 3. de l'Eneide vna di queste predicesse a i Troiani la venuta inselice, & i sastidij che doueuano sopportare in pena d'hauer prouato d'vcciderle, & à simiglianza di Vergilio le descriue. Ariosto così.

Erano

Erano sette in vna selviera, e tutte

Volto di doma hauean pallide, e smorte Per lunga fame attenuate, e ascunte, L'alaccie grandi hauean dissorm'e brutte Le man rapaci, e l'ogne incurue, e torte Grand'e scu-do il ventre, e lunga coda Come di serpe, che s'aggira, e snoda.

Furono l'arpie dimandate cani di Gioue, perche sono l'istesse, che le surie pinte ne l'inferno con faccia di cane, come disse Virgilio nel sesto

de l'Eneide.

Visaque canes viulare per vmbram.

Dicesi questi vcelli hanno perpetua same à similitudine de gl'auari.

D Ipingesi l'hidra per vn spauenteuole serpente, il quale come racconta Ouidio lib.9. Methamors. hà più capi, & di lei Hercole così disse quando combatte con Acheloo trassormato in serpente.

Tu con on capo fol qui meco giostri L'h.dra cento n'hauea, nè la fiimai, E per ogn' on ch'io ne troncai, di vento Ne viddi nafcer due di più spauento.

Ci sono alcuni che la pingono con sette capi rappresentati per i sette

peccati mortali.

Cerbero.

C Eneca lo descriue in questo modo.

Il terribile cane ch' alla guardia
Sta del perduto regno, e con tre bocche
Lo fa d'horribil voce risonare
Porgendo graue tema à le triss'ombre
Il capo, el collo hà cinto di serpenti,
Et è la coda vn fiero drago il quale
Fischia s'aggira, tutto si dibatte.

Apollodoro medesimamente lo descriue, ma di più dice, che i peli del dorso son tutti serpentelli.

Et anco Dante così dice:

Cerbero fera crudel, e diuersa
Con tre gole camnamente latra
Soura la gente, che quiui è sommersa
Glocchi vermigli, la barba vnta, & atra
Il ventre largo, & onghiate le mani
Graffiz gli spirti, gl'ingoia, & squarta.

Alcuni dicono che Cerbero si intenda per la terra, la quale dinora li corpi morti.

MV-

Onna giouane à seder sopra vna palla di color celeste, con vna penna in mano, tenghi gl'occhi fissi in vna carta di musica, stesa sopra vna incudine, con bilance à piedi, dentro alle quali siano alcuni martelli di ferro.

Il sedere dimostra esser la musica vn singular riposo de l'animo traua-

gliato.

La palla scuopre che tutta l'armonia della Musica sensibile si riposa, & sonda nell'armonia de i Cieli conosciuta da Pittagorici, della quale ancora noi per virtù d'essi participamo, & però volontieri porgemol gli orecchi alle consonanze armoniache, & musicali. Et è opinione di molti antichi gentili, che senza consonanze musicali non si potesse hanere la persettione del lume da ritrouare le consonanze dell'anima, & la sim-

metria, come dicono i Greci delle virtu; fin mile in a

Per quello si scriue da poeți, li quali surono autentici secretarij della vera Filosofia, che hauendo li Cureti, & Coribanti tolto Gioue ancora fanciullo dalla crudeltà di Saturno suo Padre, lo condussero in Candia, acciò si nudrisse, & alleuasse, & per la strada andorno sonando sempre cimbali, & altri instromenti di rame, interpretandosi Gioue moralmente per la bontà, & sapienza acquistata, la quale non si può alleuare, ne crescere in noi, senza l'ainto dell'armonia musicale di tuttole cole, la quale occopando d'intorno l'anima, non possono penetrare ad hauer nostra intelligenza gl'habiti contrarij alla virtù, che sono padri, per esfer prima in noi l'inclinatione al peccato, che à gli atti, si quali sono virtuosi, & lodeuoli.

E Gioue scampato sano dalle mani di Saturno, quella più pura parte del Cielo incorruttibile, contro la quale non può esercitare le sue sorze il tempo diuoratore di tutti gli Elementi, & consumator di tutte le com-

positioni materiali.

Furno alcuni de'Gentili, che dissero i Dei esser composti di numeri, & armonie, come l'homini d'anima, e corpo, e che però ne i lor sacristij sentiuano volentieri la mussica, & la doscezza de'suoni, & di questo tutto da cenno, & inditio la figura, che siede, & si sostenta sopra il Cielo.

Il libro di munica mostra la regolavera da far participar altrui l'armo-

nie in quel modo che si può per mezo de gl'occhi.

Le bilancie mostrano la giustezza ricercarsi nelle voci per giuditio de

l'orecchi, non meno che nel peso per giuditio de gl'altri sensi.

L'incudine si pone, perche si scriue; & crede quindi hauere hauto origine quest'arte, & si dice che Auicenna con questo mezo venne in cognitione, & si diede à scriuere della conuenienza, & misura de' tuoni musicali, & delle voci, & così vn leggiadro ornamento accrebbe al consortio, & alla conuersatione de gl'huomini. Musica.

Donna, che con ambedue le mani tiene la Lira di Apolline, & d piedi ha varij stromenti musicali.

Gli Egittij per la Musica singeuano vna lingua con quattro denti, come

hà raccolto Pierio Valeriano diligente osseruatore dell'antichità.

Musica.

Donna con vna veste piena di diuersi stromenti, & diuerse cartelle, nelle quali siano segnate le note, e tutti i tempi di este. In capo terrà vna mano musicale, acconciata fra capelii, & in mano vna Viola da gamba, ò altro istromento musicale.

Musica.

S I dipingono alla riua d'vn chiaro fonte quasi in circolo molti Cigni, & nel mezzo vn giouanetto con l'ali alle spalle, con saccia molle, & delicata, tenendo in capo vna ghirlanda de siore, il quale rappresenta Zesiro in atto di gonsiare le goti, & di spiegar vn leggiero vento verso i detti cigni, per la ripercussion di questo vento parera che le piume di essi dolcemente si muouono, perche, come dice Eliano, questi vccelti non cantano
mai, se non quando spira Zesiro, come i Musici, che non sogliono volontieri cantare, se non spira qualche vento delle loro lodi, & appresso persone, che gustino la loro armonia.

Musica.

Onna, che suoni la cetra, la quale habbia vna corda rotta, & in luogo della corda vi sia vna cicala; in capo habbia vn Rosignuolo vccello

norissimo; a' piedi vn gran vaso di vino, & vna Lira col suo arco.

La cicala posta sopra le cetra, significa la Musica, per vn caso auuenuto d'vn certo Eunomio, al quale, sonando vn giorno à concorrenza con Aristosseno Musico, nel più dolce sonare si ruppe vna corda, & subito sopra quella cetera andò volando vna cicala, la quale col suo canto suppliua al mancamenco della corda, così si vincitore della concorrenza musicale. Onde per beneficio della cicala, in memoria di tal satto, li Greci drizzor no vna statua al detto Eunomio con vna cetera con la cicala sopra, & la posero per hieroglissico della Musica.

Il Rosignuolo era simbolo della Musica per la varia, soave, & dilettabile melodia della voce; perche auertirno gli antichi nella voce di questo vecello tutta la perfetta scienza della Musica, cioè la voce hor graue, &

hor acuta, con tutte le altre, che s'osseruano per dilettare.

Il vino si pone, perche la Musica sù ritrouata per tener gli animi allegri come sà il vino, & ancora perche molto aiuto dà alla melodia della voce il vino buono, & delicato; però dissero gli antichi Scrittori vadino in com pagnia di Bacco.

M V S E.

F VRONO rappresentate le Muse da gli antichi, giouani, gratiose, & vergini, quali si dichiarono nell'epigramma di Platone reserto da Diogene Laertio in questa sentenza.

Hac Venus ad Musas. Venerem exhorrescite Nympha,

Armatus vobis aut amor insiliet.

Tunc Muse ad Venerem. Lepida hac ioca tolle pracamur,

Al ger buc adnos non volat ille puer .

Et Eusebio nel lib. della preparatione Euangelica dice esser chiamate le Muse dalla voce Greca produ, che significa instruire di honesta, & buona disciplina; onde Orseo nelli suoi hinni canta come le Muse han dimostrata la Religione, & il ben viuere à gli huomini. Li nomi di dette Muse sono questi: Clio, Euterpe, Talia, Melpomene, Polinnia, Erato, Tersicore, Vrania, & Calliope.

CLIO.

RAPPRESENTAREMO Clio donzella con vna ghirlanda di lauro, che con la destra mano tenghi vna tromba, & con la sinistra

yn libro che di fuora sia scritto TVCIDIDES.

Questa Musa è detta Clio, dalla voce Greca nasa, che fignifica lodare, ò dall'altra naso, significante gloria, & celebratione delle cose, che ella canta, suero per la gloria, che hanno li Poeti presso gli huomini dotti, come dice Cornuto, come anco per la gloria, che riceuono gl'huomini, che sono celebrate da Poeti.

Si dipinge con il libro Tucidides, perciòche attribuendosi à questa Mu-

sal'historia, dicendo Virg. in opuse. de Musis.

Clio gesta canens transacti tempora reddit.

Conuien che ciò si dimostri con l'opere di samoso Historico, qual sù il detto Tucidide.

La corona di lauro dimostra, che si come il lauro è sempre verde, e longhissimo tempo si mantiene, così l'opere dell'Historia perpetuamente viuono le cose passate, come ancor le presenti.

E V T E R P E.

GIOVANETTA bella, hauerà cinta la testa di vna ghirlanda di varij siori, terrà con ama le mani diuersi stromenti da siato.

Enterpe, secondo la voce Greca significa gioconda, & dilectenole, per il piacere, che si piglia dalla buona eruditione, come dice Diodoro lib. 3.

cap. 1. & dalli Latini si chiama Euterpe : Bene delectans.

Alcuni vogliono, che questa Musa sia sopra la Dialettica, ma i più dico no che si diletta delle tibie, & altri instromenti da siato, così dicendo Oratio nella prima ode del lib. 1.

Si neque tibias Euterpe coh bet.

Et Virg. in opusc. de Musis.

Duliloquis calames Enterpe flatilus reget .

Gli si dà la ghirlanda di nori, perche gl'antichi dauano alle Muse ghir-

DI CESARE RIPA. 347

lande di fiori, per esprimer la giocondità del proprio significato per il suo nome, & effetto del suono, che tratta.

TALIA.

CIOVANE di lascino, & allegro volto, in capo hauerd vna ghirlanda d'hedera, terrà con la sinistra mano vna maschera ridiculosa, & ne i piedi i socchi.

A questa Musa si attribuisce l'opera della Comedia, dicendo Virgilio

in opusc. de Musis.

Comica lascino gaudet sermene Talia.

Perciò li stà bene il volto allegro, & lascino, come anco la ghirlanda di hedera in segno della sua prerogativa sopra la Poessa comica.

La maschera ridicolosa, significa la rappresentatione del soggetto ri-

deuole per proprio della Comedia.

Li socchi essendo calciamenti, che vsauano anticamente portare i recitanti di Comedia, dichiarano di vantaggio la nostra figura.

MELPOMENE.

ONZELLA d'aspetto, & vestito graue, con ricca, & vaga acconciatura di capo, terrà con la sinistra mano scettri, & corone alzate in alto, & parimente saranno altri scettri, & corone auanti lei gittate per terra, & con la destra mano terrà vn pugnale nudo, & ne i piedi i coturni. Virgilio attribuisce à questa Musa l'opera della Tragedia con questo verso.

Melpomene tragico proclamat mæsta boatu.

Benche altri la facciano inuentrice del canto, donde anco ha riceuuto il nome, peròche vien detta dal nome Greco μολπή, che vuol dire Cantilena, & melodia, per la quale sono addolciti gli auditori. Di qui dice Horatio ode 24. lib. 1.

Cur liquidam pater vocem cum cithara dedit.

Si rappresenta di aspetto, & di habito graue, perche il soggetto della Tragedia è cosa tale, essendo attione nota per sama, ò per l'historie, qual grauità gli viene attribuita da Ouidio.

Omne genus scripti grauitate Tragedia vincit.

Le corone, & scettri parte in mano, & parte in terra, & il pugnale nudo, signissicano il caso della selicità, & infelicità mondana de gl'huomini per contenere la Tragedia trapasso di selicità à miserie, ouero il contrario da miserie à selicità.

Li coturni che tiene ne i piedi sono istromenti di essa Tragedia.

Onde Horatio nella Poetica dice Eschilo hauergli dati tali instromenti.

Post hunc persona pallaque repertor honesta Aeschylus, & modicis instrauit pulpita tingis : Et docuit, magnumque loqui, nitique coturno.

STARA' in atto d'orare, tenendo alzato l'indice della destra mano:

Y 4 L'ac-

L'acconciatura della testa sarà di perle, & gioie di varij, & vaghi colori vagamente orneta. L'habito sarà tutto bianco, & con la sinistra mano terrà vn volume sopra del quale sia scritto SVADERE.

Il stare in atto di orare, & il tenere in alto l'indice della destra mano dimostra che questa musa soprastà (secondo l'opinione d'alcuni) à Re-

torici dicendo Verg. in Opusc. de Musis.

Signat cuncte manu, loquitur Polymnia geftu.

Et Ouidio nel 5. de Fasti l'induce che parli in questa guisa.

Diffensere Dea, quarum Polymnia capit.

Le perle, & le gioie che tiene attorno le chiome, denotono le doti, & virtà sue. Seruendos la Rhetorica dell'inuentione, della dispositione, della memoria, & della pronunciatione, massime essendo il nome di Polimnia composto delle voci πιλλυ & μ che significano molta memoria.

L'habito bianco, donota la purità, & sincerità, cose che fanno all'Ora-

tore sicura fede intorno à quello che dice più d'ogn'altra cosa.

11 volume, col motto suadere è per dichiarare compitamente la somma della Rhetorica, hauendo per vltimo sine il persuadere.

E R A T O.

ONZELLA gratiosa, & festeuole, harà cinte le tempie con vna corona di mirto, & di rose, con la sinistra mano terrà vna lira, & con l'altra il plettro, & appresso à lei sarà vn'Amorino alato con vna facella in mano, con l'arco, & faretra.

Erato, è detta dalla voce Greca ¿605, significante amore, il che mostra

Ouidio nel 2. de Arte amandi cosi dicendo.

Nunc mihi quando Puer, & Citherea fauore

Nunc Erato nam tu nomen amoris habes .

Li si dà corona di mirto, & di rose, percioche trattando questa musa di cose amorose, gli si connien à canto il Cupido, il mirco, & la rosa. Essendo che siano in tutela di Venere madre delli amori, onde Ouidio 4. Fast. cosi dice.

Leuiter mea tempora mirto

Pontano beauit Veneris sapora mirtus.

Et Anacheonte nell'ode della rosa dice.

Rolam amoribies dicatam.

La Lira 382 il plettro gli si dà per l'auttorità del Poeta che cosi dice nell'opuse. & de Musis.

Pletira gerens crato saltat pede, carmine, vultu.

T E R P S I C O R E:

S I dipingerà parimente donzella di leggiadro, & vago aspetto, & terrà la cetera mostrando di sonarla, harà in capo vna ghirlanda di penne di varij colori, trà quali saranno quelli di Gaza, & starà in atto gratioso di ballare.

Se li dà la cetera per l'auttorità del Poeta, che nel detto opuscolo dice Terpsicore. Assettus citharis mouet, imperat, auget.

Gli

Gli si da la ghirlanda, come si è detto, si perche soleuano gli antichi tal'hora coronare le Muse con penne di diucrii colori, mostrando con esse il trofeo della vittoria, che hebbero le Muse per hauer vinto le Sirene d cantare, come scriue Pausania nel 9. lib. della Grecia, & le none figliuole di Pierio, & di Euripe, & conuertite in Gaze, come dice Ouidio nel 5. lib. delle trasformationi.

Significano anco dette penne l'agilità, & moto di detta Musa, essendo

Terplicore sopra i balli.

VRANIA.

TAVERA' vna ghirlanda di lucenti stelle, sarà vestita di azurro, & L hauerà in mano vn globo rappresentante le ssere celesti.

La presente Musa è detta da Latini celeste, significando spavos, che è l'ittesso che il Cielo. Vogliono alcuni che ella sia cosi detta, perche inal-

za alcielo gl'huomini dotti.

Se gli dà la corona di stelle, & il vestimento azurro in conformità del suo significato, & globo sferico, dicendo cosi, Virg. in opusc. de Musis.

Vrania cæli motus scrutatur, & astra.

CALLIOPE.

TIOVANE ancor'ella, & hauera cinta la fronte di vn cerchio d'o-J ro, nel braccio sinistro terra molte ghirlande di lauro, & con la destra mano tre libri, in ciascan de quali apparird il proprio titolo, ciòè invn'Odissea, nell'altro Ilias, & nel terzo Eneide.

Calliope è detta dalla bella voce, quasi a nor Sannso mos donde anco Ho-

mero lo chiama Deam clamantem.

Se gli cinge la fronte con il cerchio d'oro, perche secondo Hesiodo, è la più degna, & la prima tra le sue compagne, come anco dimostra Quidio lib.5. Fasti. Prima sui capit Calliopa chori.

Et Lucano, & Lucretio lib.6.

6.

Calliope requier hominum, dicumque voluptas.

Le corone d'alloro dimostrano, che ella sà i Poeti, essendo queste premio loro, & fimbolo della Poesia.

I libri sono l'opere de più illustri Poeti in verso heroico, il quale verso si attribuisce à questa musa per il verso di Vergilio in opusc.

Carmina Calliope libris heroica mandat.

A questi versi di Vergilio c'habbiamo citati si confanno li simulacri de le mule, che stanno impresse nel lib. de Fuluio Orsino de Familijs Romanorum nelle medaglie della gente Pomponia.

M V S E.

Cauate da certe Medaglie antiche dal Sig. Vincenzo della Porta eccellentissimo nell' Atichità: --

C' L 1 0.

ene vna tromba, per mostrare le lodi che ella fà risonare per li fatti de gli huomini illustri.

Euterpe

Euterpe .

Con due Tibie?

Talia.

Con vna maschera, percioche à detta Musa vogliono che sosse la Co-media dedicata, hà ne i piedi i socchi.

Melpomene.

Con vn mascharone in segno della Tragedia, ha ne i piedi i coturni.
Tersicore.

Tiene questa Musa vna citara.

Erato.

Con la lira, & capelli longhi, come datrice de l'Elegia?

Polinnia .

Con il barbito da vna mano, & con la penna da l'altra?

V vanja.

Con la sesta facendo vn cerchio: ma molto meglio che tenghi vna ssera poiche à lei si attribuisce l'Astrologia.

Calliope.

Con vn volume, per scriuere i facci de gl'huomini illustri

M V S E.

Dipinte con grandissima diligenza, & le pitture di este le hd il Signor Francesco Bonauentura, Gentil huomo Fiorentino, amatore, & molto intelli-

gente de belle lettere .

ciio .

Con vna tromba in mano.

Enterpe .

Con va flauto in mano, & con molti altri stromenti da fiato alli piedi.

Talia.

Convinvolume.

Melpomene .

Con vna maschara.

Tersicore.

Con vn arpa.

Erato .

Con vir squadro.

Polinnia .

Con vn aria presso alla bocca in segno della voce, & vna mano alzata per li gesti de'quali si serue l'Oratore.

Vrania

Con vn globo celeste.

Calliope .

Con vn libro.

M V S E.

Come dipinte dall'Illustrissimo Cardinal di Ferrara à Monte Cauallo nel suo giardino.

Clio.

On la destra mano tiene vna tromba, & con la sinistra vn volume, e dalla medesima banda vi è vn puttino, che per ciascuna mano tiene vna facella accesa, & in capo vna ghirlanda.

Con ambe le mani tiene vna maschara.

Talia.

On la destra mano tiene vna maschara con i corni, & con la sinistra vn cornucopia pieno di soglie, & di spighe di grano: ma verdi, & per terra vn'aratro.

Melpemene.

On la destra mano tiene vna maschara, & con la sinistra vna tromba, & per terra vi è vn libro di musica aperto.

C On la finistra mano tiene vna lira, & con la destra il plettro.

Ien con la destra mano vn corno di diuitie pieno di fronde, fiori, & diuersi frutti, & con la sinistra mano vn flauto, & dalla medesima banda vi è vn Cupido, che con la sinistra mano tien vna maschara, & con la destra vn'arco con la corda sciolta.

Polinnia .

T sen con la destra mano vn legno simile ad vna misura, & con la sinistra vna maschara, & per terra vn'aratro.

Calliope .

On la destra manotiene vn libro, & con la sinistra vn pisaro, & per terra vna maschara.

Vrania.

T len con la destra mano vna tauola bianca, appoggiata alla coscia, & con la sinistra vn specchio.

NATVRA.

ONNA ignuda, con le mammelle cariche di latte, & con vn'auoltore in mano, come si vede in vna Medaglia d'Adriano Imperatore, essendo la Natura, come dissinisce Aristotile net 2. della Fisica, principio in quella cosa, oue ella si ritroua del moto, & della mutazione, per
la quale si genera ogni cosa corruttibile.

si fara donna, & ignuda, & dividendosi questo principio in attivo, & passivo, l'attivo dimandorono con il nome di forma, & con nome di ma-

teria il passiuo.

L'attiuo si nota con le mammelle piene di latte, perche la forma è che nudrisce, & sostenta tutte le cose create, come con le mammelle la donna nutrisce, & sostenta li fanciulli.

L'anol-

L'Auoltore vecello auidissimo di preda, dimostra particolarmente l'altro principio dimandato materia, la quale per lo appetito della forma mouendosi, & alterandosi strugge à poco d poco tutte le cose corruttibili.

NAVIGATIONE.

ONNA la quale con gratiosa attitudine tenga vna vela donde pen dano le sarte sopra vn timone da naue, & stia in atto di riguardare con attentione vn Nibbió, che vada per l'aria volando, & di lontano per mare si veda vna naue che scorrà à piena vela.

La vela, le sarte, il timone, & la naue sono cose note per sè stesse, & dan

no cognitione della figura senza molta difficoltà.

Il Nibbio vecello rapace, & ingordo, si pone con l'autorità di Plinio nel la naturale historia, oue dice, che gl'antichi imparauano d'acconciare il timone alla naue dal volare del Nibbio, osseruando che come questo vecello per lo spatioso campo dell'aria, và hor quà, & hor là, mouendo congratia le penne della coda, per dar à sè stesso ainto nel volgere, & aggirar il corpo, accompagnando il volo con l'ali, così medesimamente si poteua coltimone posto dietro alla naue, volgendo nel modo che volgena la coda quest'vecello, con l'ainto della vela solcar il mare, ancorche susse turbato, & hauendo fatto di ciò proua di selice successo, vollero, che questo vecello sosse il hieroglistico della Nauigatione, come nel Pierio Valeriano si legge al suo luogo.

Na donna ignuda, prostrata in terra, che habbia gli capelli lunghissimi, che spargendoli per terra venghino à fare onde, simili à quelle del mare, tenendo con vna delle mani vn remo, & con l'altra la carta,

& bussolo da nauicare.

NINFEIN COMMUNE.

ALLE fintioni de gl'Antichi non è dubbio alcuno, che molte, & dinerse vtilità si possino raccorre, dimostrando la potenza, & prouidenza di Dio; perche altri ne insegnano precetti di Religione, moralità, & altri simili beneficij, si come hora particolarmente con l'allegoria
delle Ninse si dinota l'opera della natura, significandosi per esse Ninse la
virtà vegetatiua consistente nell'humore preparato, per la quale si sà la
generatione, nutritione, & aumento delle cose; onde si dice le Ninse esser sigliuole dell'Oceano, madri del siume, nutrici di Bacco, si dicono
fruttisere, vaghe di siori, che pascano gli armenti, mantengono la vita
de'mortali, & che in lor tutela, & cura i monti, le valli, i prati, i boschi,
& gl'alberi, & ciò non per altra cagione, che per esser detta virtà dell'humore sparsa in tutte le sudette cose, & operare simili essetti naturali, si
come intese Orseo celebrando in vn suo hinno le dette Ninse, in questa
sentenza.

Nutrices Bacchi, quibus est occulta domus Que fructifere. & late pratorum floribus estis, Pascitis, & feeudes, & open mortalilus ipse. Cum Cerere, & Bacco vitam portastis alumns.

Le quali cose siano dette qui in commune delle Ninse per non hausre à replicare l'istesse cose nella esplicatione delle particolare figure, che se-guiranno appresso.

Ninnedi, & Napee.

S Aranno donzelle gratiose, il lor habito succinto, & come dir si suole nifale, di color verde, l'acconciatura della testa adornaranno varie sorti di siori con loro mischiati, & varij colori, mostraranno anco gran quantità di herbette, e siori nel grembo raccolti, tenendolo con ambi le mani di quà, & di là con bell'atto spaso.

Il Boccaccio nel libro della Geneologia de li Dei riferisce le Ninse de prati, & de siori chiamarsi Ninnedi: ma Natale Comite lib. 5. de le mythologie al cap. 12. de le Ninse, dice tali Ninse chiamarsi Napee voce de-

riuata dalla Greca, napos, che significa colliua, & pascolo.

Il verde colore del vestimento, le tenere herbette, & fiori dimostrano quel che è lor naturale.

Driadi, & Hamadriadi.

S I dipingeranno donne rozze, senza alcun ornamento di testa, anzi in vece di capelli si potrà fargli vna chioma di musco arboreo, ò lanugine, che si vede pender intorno à i rami de l'arbori.

L'habito sia di verde oscuro, li stiualetti di scorza d'albori, in ciascuna mano terrà vn ramo d'albero siluestro col suo frutto, cioè chi di gine-

pro, chi di quercia, chi di cerro, & altri fimili.

Le Driadi, & Hamadriadi sono Ninse de le selue, & de le quercie. Mnesimaco vuole, che siano nominate Driadi, perche ne le quercie menano lor vita, & che siano dette Hamadriadi, perche insieme con le quercie son prodotte, ouero, come dice il Commentatore d'Apollonio, & Isacio perche elle con le quercie periscono.

Il misterio Filosofico contenuto sotto queste sintioni, si è dichiarato di

sopra, quando s'è detto de le Ninfe in commune.

Ninfe di Diana.

T Vtte le Ninfe di Diana saranno vestite d'habito succinto, & di color bianco in segno de la lor virginità.

Haueran le braccia, & spalle quasi nude, con arco in mano, & faretra

al fianco.

Così le dipinge Claudiano 3.lib.de le laudi di Stilicone quando dice.

Et pharetra tarum comitum inuiolabile cogis Concilium veniunt humeros & brachia nuda.

Nel palazzo dell'Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Cardinale. Farnese ve n'è vna di queste Ninfe, molto gratiosa, & satta con le medesime osseruationi.

Potrebbesi anco oltre il succinto vestimento adornare di pelle di varij animali per segno che sieno cacciatrici. Ninfe de fiumi.

S Iano donzelle leggiadre, con braccia, e gambe nude, con capelli lucidi e chiari come d'argento, e di cristallo per gl'omeri sparsi.

Ciascuna harà in capo vna ghirlanda di foglie di canna, e sotto il brac-

cio finistro vn'vrna da la qual n'esca acqua.

Dice il Boccaccio nel 7.lib.della Geneologia delli Dei le Naiade esser dette da voce significante slusso, & quella commotione che si vede nell'acque mentre scorrono.

Si fan con braccia, gambe, e piedi nudi, per significare la semplicità de

l'acque, ellendo elemento senza mistione.

Li capelli chiari, lucenti, & sparsi significano l'acque correnti.

11 valo, & la ghirlanda di canne son per segno de la loro podestà ne le acque, & per quella ragione per la quale si danno l'vrne, & le ghirlande à i siumi.

M A R E.

N vecchio con crini longhi, barba folta, inordinata, sarà nudo, & orrido, ma à torno si vedrà cortina, che suolazzando est copra le parti è manzi, sotto vn piede si venrà vn delsino, e sotto l'alero vna conchigliamarina, & in mano vn timon di naue, ò d'aleri vaselli da solcar il mare.

Si dipinge il mare huomo vecchio, per esser egli antichissimo, & coeta-

neo de la nostra madre terra.

Si fa horrido, e spauenteuole per le sue commotioni.

Il lenzuolo d'atorno gli fa vela, & il timone che tiene con la mano, effrado iltromenti fignificanti l'operationi di nauigane dichiarano la conditione d'ello mare.

Il mederimo effecto fa il delfino, & la conchiglia, essendo animali, che

fi generano, & viuono in quetto largo campo.

T H E T H 1. Ninfa del Mare.

ONNA di carnagion fosca, hauerà i capegli sparsi torno al capo, gli saranno vna ghirlanda di gongole, & chiocchiole marine, hauera per vestimento vn velo di color turchino, & terrà in mano vna bella.

pianta ramoia di coralli.

Teti sù sinta esser Dea marina, & si intende per essa quella massa d'acqua, ò vogsiamo dire humore apparecchiato, & consparente à la generatione, & nutritione perciòche è detta Thetys, quasi tithyj, cioè nutrice, perche l'humore nutrisce ogni cosa, ò pur s'intende l'elemento de l'acqua, il quale abondantissimamente si racchiude dal mare, il che intese Virgilo nel suo Polione con questi versi.

Pauca tamen suberunt prise vestigia fraudis Qua tentare Thetin ratibus qua cingere muris Oppida, & c.

Da Theti tiene il cognome in Perugia mia patria l'anticha famiglia hono-

honorata hoggi ne la persona del Signor Girolamo Tetij gentil'hnomo di rarissime qualità.

Il color de le carni, e del velo di Teti dimostrano quel de l'acque marine.

Le gongole, le chiocciole, & la pianta de coralli sono cose di mare atte à far più manisesta la nostra figura.

Galatea.

Onna giouane bianchissima, le chiome saran sparse, rilucenti, quasi fila d'argento, terrà à l'orecchie pendenti di chiarissime, & sinissime perle, de le quali hauerà vna collana, & per vestimento vn velo candido come latte, parte à torno il corpo rauuolto, & à l'aria spiegato, con vna mano terrà il velo, & con l'altra vna spugna, i piedi si poseranno sopra vna bianchissima conchiglia.

Galatea è detta da gada, che significa latte, però la candidezza de la

carne, & del velo rispondono al significato del nome, & à l'esser suo.

Le perle, & le conchiglie sono per segno che è Deità del mare.

Quanto à la spagna narra il Boccaccio nel 7. lib de la geneol de i Dei, che per Galatea Dea de la bianchezza si dinota la schiuma, che da l'onde marine sbattute accogliente fra loro l'aere si genera, la qual è bianchissima, da la qual poi si generano le spugne.

NINFEDEL'ARIA.

Na fanciulla con l'all spiegate in forma d'vn mezo cerchio, le quali sie no di diueri or lini, cioè di porpora, paonazzo, azurro, verde, & che le chiome sieno sparse auanti il volto, il petto in forma di nebbia, & gocciole minute d'acqua, che cadano per la persona, strà le quali si vedanovarij colori mischiati del vestimento, dal ginocchio in giu da nuole, & aere caliginoso coperca e con la man destra tenga vn giglio ceruleo.

L'iride, è l'arcoche volgarmente chiamano arco baleno.

Si fa fanciulla alata, per estere secondo che riserisce Phornuto nel primo libro de la natura de si Dei, chiamata da' Poeti veloce, & messaggiera de si Dei, & massime di Giunone di cui si dice che è Ninfa, perciòche Virgilio nel quinto lib. o de l'Eneide sà che Giunone la mandi per ambasciatrice.

Irim de cœlo misit Saturnia Iunio
Iliacam ad classem: ventosque aspirat eunti
Multa mouens, nec dum, antiquum extaurata dolorem
Illa viam celerans permille coloribus arcum
Nulli visa, cito decurrit tramite Virgo.

Ouero vogliamo noi dire, che è messaggiera per esser prenuncia de la sutura pioggia, ò serenita. Le fascie di colori ne l'ali sono per rappresentar quelle che si vedono ne l'arco baleno. I capelli sigurati con nebbia, « gocciole minute, dimostrano quella minuta pioggia, senza la quale non si farebbe arco. Non si vede detta sigura da le ginocchia à basso, perche l'arco baleno non è mai circolo persetto.

Ilgiglio

Il giglio torchino che tien in mano, se gli conuiene per li varij colori, che tiene l'arco baleno; onde è detto lris, del cui arco, & Iride appariscono bellissime descrittioni ne gli opuscoli di Vergilio, vna delle quali è questa.

Thaumantis proles varianti reste figuras, Multicolor p & o per pubila deuclat arcu: Cum Sol ardentes radios in nubila iecit.

Et più à bailo.

Nuncia Iunonis vario decorata colore Acthera nubificum complectitur orbe decoro. Cum Phæbus radios in nubem iecit aquosam.

Serenità del Giorno. Ninfa d'll'aria.

Na giouanetta in habito di Ninfa, di colore giallo, con bionde, & longe treccie ornate di perle, & di veli di più colori, fopra alla chioma poserà vn Sole chiaro, & bellissimo, à piè del quale penderà vn velo d'oro, & con bella gratia caderà sopra le spalle di detta figura.

Il colore del vestimento sarà torchino, & ne i piedi hauerà li stiualetti

d'oro.

Così hò osseruato esser dipinta la serenità del giorno in molti luochi; onde potiamo dire, che la bellezza, & gl'adornamenti di questa figura, significano quanto sia vago, & bello il giorno chiaro, & sereno, il che dimostra anco il color del vestimento, & il risplendente Sole.

Serenità della Notte.

A Ncor'essa con habito alla Ninsale di color azurro, tutto contesso di chiarissime stelle d'oro, sarà di carnagione sosca, i capelli saranno alquanto oscuretti, & le treccie saranno adorne di perle, & di veli paonazzi, sopra li quali si poserà vna luna d'argento con vn velo di argento, & di seta azurra, che gli cali sopra le spalle con bella gratia.

Pioggia. Ninfa dell Aria.

Na fanciulla vestita di bigio, hauerà in capo vna ghirlanda di sette stelle, delle quali sarà vna scura, & nel petto n'hauerà altre 17. delle quali sette saranno oscure, & dieci chiare, in mano terrà vn ragnate10, che saccia sa tela.

Le sette stelle, che porta in capo, sono le Pleiade, le quali spesse voltemenano pioggia; onde Statio nel 4 della Thebaide dice così.

Inacha Persa: neque prolentior exit

Amnis humo

Eum Taurum, aut Pleiadas ausit aquosa.

Et per le dicisette stelle del petto s'intende l'Orione, ch'è vna figura, la quale apparendo, sa pioggie, e tempeste assai, però Virgilio nel primo dell'Eneide così dice.

Cum subito assurgens flucto nymbosus Orion .

At Propertio nel 2. libro delle sue Elegie.
Non hac Pleiades faciunt, neque aquosus Orion.

Gli si dà il ragno come dicemmo; perche quando è tempo da piouere si la tela sua, con più fretta, & assiduità, che quando è sereno, seruendos del benesicio del tempo, essendo all'hora più opportuno per cagione dell'humido à sar quell'opera che nel tempo sereno, & asciutto; onde Plinio nel lib. 11. dell'historia naturale parlando così dice.

Aedem sereno non texunt, nubilo texunt, ideoq; multa Aranea imbrium signa. Il color bigio del vestimento, come dicemmo, è color proprio, & segno del Cielo disposto à piouere; onde sopra di ciò Tibullo nel 2. lib. così dice.

Quamuis præsens picta ferrugine cælum Venturam admittat imbrifer arcus aquam.

R V G I A D A Ninfa dell'Aria.

DONNA vestita di verde, in capo hauerà vna acconciatura di cespo gli, & tronchi d'arbori pieni tutti di rugiada, come anco tutto il restante di sua figura; Hauerà parimente sopra tutti i cespugli vna luna pie na, si sa il vestimento di color verde, per significare gli herbosi prati, & ver deggiante campagne doue la rugiada si riposa, & si mantiene longo tepo.

La Luna piena, denota il tempo opportuno alla sua generatione, scriuendo Aristotile nel 3. lib. delle Meteore della rugiada, & della brina, che il lume, & calor della Luna quanto è maggiore, hà più sorza di alzare maggiore quantità di vapori, & di tenergli sospesi in questa terza regione dell' Aria, i quali poi non essendo da forza basseuole tirati più sù alla seconda Regione, ricadendo à basso fanno molta rugiada secondo la moltitudine di detti vapori.

C O M E T A Ninfa dell' Aria.

NA giouanetta d'aspetto siero, di carnaggione, & vestimento rosso con chioma sparsa, & parimente accesa, hauerà in fronte vna stella, con vna mano terra vn ramo d'alloro, & vno di verminaca, & con l'altra vn pezzo di zosso.

Si dipinge di aspetto terribile, con le siammeggianti chiome, & con il vestimento rosso, & la stella in fronte; percioche la Cometa è per se stessa spauenteuole, minacciando sempre qualche sinistro, & graue accidente nel mondo; si come significa Siluio Italico nel primo lib. doue disse.

Crine vt flammifero terret fera regna Cometes Sanguineum Spargens ignem vomit atra, rubentes Fax cœlo radios, & saua luce coruscum

Scintillat sidus, terrisq; extrema minatur.

Gli si da il pezzo del solsoro in mano; perche la Cometa, come scriue Aristotile nel 3. lib. delle Meteore, è di natura sulfurea, & da gli Antichi su riputata cosa prodigiosa; scriue anco Plinio nel 2. lib. dell'Historia naturale, & Virg. nella prima della Georgica.

Fulgura: nec diri toties arsire Cometa.

Gli si danno in mano i rami dell'alloro, & della verminaca; perche con essi gli antichi saceuano le purgationi de portenti cattiui, che loro appariuano, si come della verminaca scriue Plinio nel lib. 22. & dell'alloro nel lib. 16. & ancora del solso di che habbiamo detto nel 35. della sua Historia naturale.

NECESSITA.

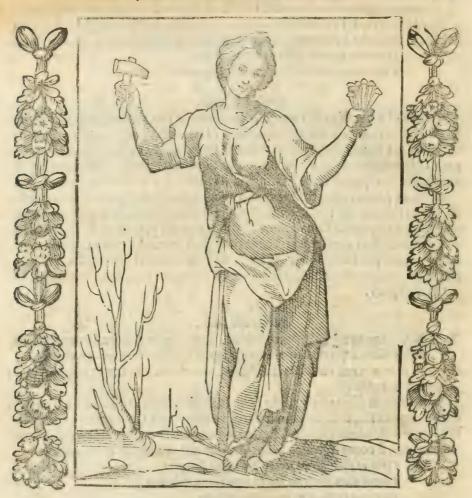

ONNA, chenella mano destra tiene vn martello, & nella sinistra vn mazzo di chiodi.

Recessità è un essere della cosa in modo che non possa stare altrimenti, & pose onunque si ritrona un laccio indusolubile, & perciò si rassomiglia ad uno che porta il martello da una mano, & dall'altra li chiodi dicendosi

volgar-

volgarmente quando non è più tempo da determinare vna cosa con cosa aglio, esser sitto il chiodo intendendo la necessità dell'operationi.

Necessità.

Onna sopra d'uno alto piedestallo, che tenga vn gran suso di Dia-

mante, come si legge nelli scritti di Platone.

NEGLIGENZA.

ONNA vestita di habito tutto squarciato, & rotto, sarà scapigliata, stando à giacere con uno horologgio da poluere di trauerso in mano, ò per terra.

Dipingesi la Negligenza scapigliata, & mal vestita, per segno, che il negligenze non è competo nelle sue attioni, & spiace generalmete à tutti.

Lo stare à giacere, significa desiderio di riposo, d'onde è cagionato que-

to vitio.

L'horologgio posto in modo, che non corra l'arena, dinota il tempo perso, & è questo vitio figliuolo dell'Accidia, ouero nato ad vn parto con essa; però si potrà dipingere con vna testudine, che gli cammini su per la veste, per esser lenta, & negligente nelle sue operationi per il peso della vil tà dell'animo, che non la lascia vicire dalla sua natural sordidezza.

NOBILT A.

D ONNA togata riccam co vna stella in capo, & co vn scetro in mano. La veste lunga presto à Romani non era lecito portarsi da ignobili.

La stella in capo posta, & lo scettro in mano, mostrano che è attione d'a nimo nobile prima inclinare à gli splendori dell'animo, significati per la stella, poi à commodi del corpo, significati nello scettro, & che la Nobiltà nasce dalla virtù di vn'animo chiaro, & splendente, & si conserua facilmen te per mezzo delle ricchezze mondane.

NOBILT A.

DONNA in habito graue, có vn'hasta nella mano destra, & nella sini stra col simolacro di Minerua, come si vede nella meda glia di Geta. La grauità dell'habito significa le maniere, & i costumi graui, che nella

persona nobile si ricercano.

L'asta, & il simolacro di Minerba, dimostrano, che per la sama, ò delle scienze, ò dell'armi la nobiltà si acquista; essendo Minerua protectrice, se-condo il credere de Poeti de gli vni, & dell'altri vgu ilmente; per esser nata dal capo di Gioue, che è il discorso, & l'intellette per mezzo del quale questi hanno il valore, & la sama.

Nobiltà.

Onna di matura età mostrandosi nella faccia alquanto robusta, & ben disposta di corpo: sarà vestita di nero honestamente portara in

mano due corone l'vna d'oro, l'altra d'argento.

Si sà di età matura; per dimostrare che nelli principij di nobiltà,ne anche il sine, che si notarebbe con l'età senile cioè quell'antichità de Casati, che non ritiene altro che il nome si possono dire vera nobiltà, come nota l'Arnigio nelle sue viglie. Il vestito nero conviene al nobile per mostrare che senza splendore de vestimenti, è chiaro, & illustre per se medesimo.

2 Per

## 100 NOLOGIA

Per le due Corone si notano i beni dell'anima, & quelli del corpo, che insieme fanno la nobiltà. NOBILTA.



NOTTE.

ONNA vestita d'vn manto azurro tutto pieno di stelle, & habbia alle spalle due grande ali in atto di volare, sarà di carnaggione sosca, & hauerà in capo vna ghirlanda di papauero, & nel braccio destro ter rà vn fanciullo bianco, & nel sinistro vn'altro fanciullo nero, & hauerà i piedi storti; & ambidue detti fanciulli dormiranno. Quasi tutto questo scriue Hesiodo; & il vestimento del colore del Cielo con l'ornamento del le stelle si dipinge, perche apparisce solo la notte.

La ghirlanda di papauero per la sua singolare proprietà di fare dormire significa il sonno sigliuolo, & essetto della notte; il quale è notato

più

più particolarmente nel fanciullo tenuto da la sinistra mano dormende : come l'altro mal fatto, e distorto è posto per la morte. così racconta Paufania Scrittor greco ne gli Eliaci, essersi à tempo loro trouata vna statua dentro ad vn tempio ne la prouincia de gli Elei.

Le quattro parti de la Notte. Parte prima.

Acrobio nel primo libro de i Saturnali al cap. 3. divide la notte in fette tempi, altri nondimeno son stati che l'han divisa in quattro, fingendo la notte hauer vn carro con quattro rote, intendendo per este quattro parti de la notte, « questa divisione, come dice il Boccaccio nel primo libro de la geneologia de li Dei, è stata osservata da i Soldati, « da

i nocchieri ne le guardie loro.

Per tanto anco à noi è piaciuto diuider la notte similmente in quattro tempi, non per rappresentar le vigilie de'soldati, ò le guardie de'noechieri ma per descriuer in genere queste parti mediante i segni, e essetti loro più noti, & conuenienti. Dico dunque che la prima parte de la notte la rappre sentaremo in vna donna vestita di color bertino, vedendosi sopra la suatesta alcune stelle, & per l'aria vna nottola volante.

Terrà con la finistra mano vna pietra da far suoco, sopra la quale sia vn pezzo di esca, & con la finistra tenga vn'accialino, col quale mostri hauer percosto detta pietra, & si vedano per aria molte fauille, & l'esca accesa...

Appresso à la detta figura vi sarà un candelieri con una candela per

accenderla.

Il color del vestimento bertino mostra la declinatione de la luce d le tenebre de la notte.

Le stelle, come detto habbiamo, significano come riferisce il Boccaccio nel primo libro de la Geneologia, la prima parte, essendo che in questo tempo le stelle cominciano ad apparire.

La nottola volante, denota similmente questo tempo, perche questo animal nemico de la luce, subito che comincia à imbrunir l'aria esce suora

del suo albergo, & va volando à torno.

Si dipinge che con la destra mano habbia percossa la pietra focaia con l'accialino per segno di voler accendere la candela, che gli sta à lato, perciòche come narra il Boccaccio cessando la luce del giorno si cominciano ad accendere i lumi, per vincere con quelli le tenebre de la notte, per poter attende re à quell'opere, che in questo tempo si conuengono.

Seconda parte.

Na donna vestita di color lionato in vna notte, che con la destra ma no tenghi con bellissima gratia vna ssera celeste stando in atto di contemplare quella, da vn canto vn fanciullino che dorma, & da l'altro lato vn pauone che con la coda faccia vna bella rota. Si dipinge vestita di lionato, perche come si va più vers'il prosondo de la notte, così la qualità del colore deue approssimarsi al scuro de le tenebre.

3 Tien

Tiene la sfera celeste contemplando quella, perche le stelle in questo

tempo si rendono più visibili, & più atte a potersi contemplare.

Il medesimo si può dire che fignisichi il pauone nella guisa, che dicemmo; percioche come riserisce Pierio Valeriano nel lib. 24. gl'Egittij per es so signissicano la notte chiara, & stellata, vedendosi nella sua coda tanti occhi, come tante stelle nel Cielo.

Questa parte della notte si chiama Concubia, di ciò ne sa sede il Boccac cio più volte citato; perciòche in questo tempo doppo l'estersi alquanto vegliatosi và à riposare, che per tal significato si mette à lato alla sopra-

detta imagine il fanciullino che dorma.

Terza parte della notie.

Na donna vestita di nero in vna notte oscura, starà giacendo in ter ra in atto di dormire, terrà con la destra mano yn ghiro, & accanto

diuersi animali dormendo.

Si veste di color negro, essendo che in questo tempo la notte è più oscura, & più densa, & chiamasi intempesta; percioche, come narra il Boccaccio, & come habbiamo detto altre volte à questo proposito non pare commoda à veruna operatione, che perciò si rappresenta à giacere per terra, dormendo con diuersi animali, & che tenghi con la destra mano vn ghiro addormentato, come animale, che la maggior parte del tempo quasi perduto nel sonno è priuo di ogni operatione, & sentimento essendo à lui tut to quel tempo vna perpetua notte, qual'hora descriuendo Virgilio nell'8, dell'Eneide così disse.

Noxerat, & terras animalia feßa per omnes Aliuum, pecudumque genus sopor altus habebat: Quarta parte della notte.

Onna vestita di cangiante, cioè bianche, è torchino, & che dalla cinta in giù del detto vestimento siano alcune stelle, ma picciole, &

poco rilucenti.

Come anco sopra il capo della parte del viso vna bellissima, & rilucente stella grande, & che stando detta sigura à sedere mostri con bellissima gratia cusciendo di sar vn vaghissimo ricamo d'oro; & di seta di varij colo ri, ouero tenghi vn libro aperto, & mostri di studiare.

Gli sarà a cato vn gallo con l'ali aperte, & il capo alto in atto di catare. Si veste di cangiante bianco; e torchino, & con le stelle picciole, & poco rilncenti dalla cinta in giù, per mostrare che in questo tempo comincia à cangiarsi la notte declinando le stelle, come mostra Virg. lib. 8. dell'Eneid. Surge, age, Nate Dea, primisque cadentibus astris

Iunom ferrite preces, & c.

Gli si dipinge la bella, & chiara stella, come dicemmo; perciòche in que sto tempo ella ci porta la luce, & da i Poeti, & altri Scrittori vien chiamata Fossoro, ò lucisero, che tanto vol dire sossoro in lingua greca quanto lu cisero nella latina, & portatore di luce, nell'Italiana. Onde Ouidio sacendo mentione di questa stella nel primo lib. de Tristibus eleg. 3. così dice.

Dum loquor, & stella graus nobis luciser ortus erat.

Glifi

Cli si mette auanti il gallo nella guisa, che habbiamo detto, percioche questa vltima parte della notte vien detta gallocinio, conciosia cosa che venendo la notte verso il giorno, i Galli cantano, come dice Lucretio.

Explaudentibus alis Aureram clara consuetus voce vocare.

Et Plinio nel lib. 10. al cap. 21. narra che i galli sono le nostre guardie notturne, prodotti dalla natura, per destare gl'huomini all'opere, & per rompere il sonno, essendo che alla quarta vigilia con il canto chiama alla cura, & alle satiche.

Onde si può dire che il gallo significhi la vigilanza, che deuono vsar gli huomini; perche, è brutto suor di modo dormendo consumare tutta la notte, & star longamente sepolti nel sonno, ma si bene rinstrancati che siano gli spirti, ritornare alle vsate opere, che ciò rappresenta questa pittura con fare il bellissimo ricamo d'oro, ouero come habbiamo detto, mostri di studiare, come attione più nobile, & più degna.

OBEDIENZA.

DONNA di faccia nobile, & modesta, vestita d'habito religioso, tenga con la sinistra mano vn Crocesisso, & con la destra vn giogo, col motto che dica SVAVE.

L'obedienza e di sua natura virtù, perche consiste nel soggiogare i proprij appetiti della volontà degli altri spontaneamente per cagione di bene, ilche no si sà di leggiero da chi non sente stimoli della lode, & dell'hone sti: Peròsi dipinge di saccia nobile, essedo i nobili più amatori dell'honesto & più amici della ragione, dalla quale derina principalmente l'obedieza.

Il Crocefiso, & l'habito religioso sono segni chi per amore della Religione è commendabile sommamente l'obedienza, & però dicono i cotem platiui, & timorati di Dio, che in virtù d'essa si sa facilmente la Dinina, bontà condescendere alle preghiere nostre, & all'adempimento de' desiderij nostri.

Il giogo col motto SVAVE, è per dimostrare la facilità dell'obedien za quando è spontanea si impresa di Leone X. mentre era fanciullo, la qual poi ritenne ancor nel Pontificato, adornandone tutte l'opere di magnissicenza, le quali pur sono molte, che sece, & dentro, & suori di Roma tirandola dal detto di Christo S.N. che disse lugum meum suaue est, intendendo dell'obedienza, che doueuano hauer i suoi seguaci à tutti i suoi legitimi Vi carij.

Obedienza.

Onna modesta, & humile, stará con la testa china, & con gl'occhi riuol ti al Cielo, donde esca vn raggio di splendore, dal quale penda vn freno, & ella allegraméte porga le braccia per prenderlo. Et oltre ciò gl'Egit tij quando voleuano rappresentare l'obedienza dipingeuano vn cane con la testa riuolta verso la schiena; percioche nissun animal si troua più obediente di questo che lascia ancora di pigliare il cibo oltre al costume de gl'altri animali alla semplice parola del padrone per vdire, & obedire al suo cenno; Però si potrà dipingere in questo proposito, & per la dichiaratione del corpo tutto basti quel poco che si è detto di sopra.

Z 4 Obe-



Obedienza.

Onna vessita di bianco, che caminando miri vers'il cielo, nel qual sa rà vn ragio di splendore, & porterà detta donna vna croce in spalla.

Quì si nota che l'obedienza deu'esser monda d'interessi, che la macchia no piena di speranze de'premij immortali, che l'assicurino la via, & patien te à pesi de le leggi difficili al senso che la nobilitano.

Il primo si nota nel vestito bianco, l'altro nel guardar lo splendor Cielo

& il terzo ne la croce che tiene in spalla.

Obedienza verso Dio.

Onna vestita d'habito lungo, & honesto, stia con molta attentione à guardar vn sacrisitio che arda sopra vn'altare, & con vna mano tinta de la vittima si tocchi l'estrema parte de l'orecchio dritto.

II G-

Il fignificato di questa figura si caua da le sacre lettere doue si dice, che Mosè col dito tinto nel sangue de la vittima andaua toccando l'estreme parti de l'orecchi ad Aaron sommo Sacerdote, & à suoi figliuoli, il che da i facri Theologi s'interpreta per l'obedienza, & per la prontezza d'vdire, & esseguir le cose appartenenti al sacro culto di Dio. Obedienza.

Donna scalza, e succinta, mostrando prontezza con un filatorio di lana in mano, il qual si giri da l'una, e da l'altra banda secondo ch'è mosso come si deue mouer l'obediente à cenni di chi comanda legitimamente.

OBLICO.



H VOMO armato, con due teste, quattro braccia, e quattro mani, per mostrare, che l'huomo obligato sostien doi persone, l'vna per attendei à se medesimo, l'altra per sodissare altrui.

Et si dipinge con quattro braccia, e due teste, significandos per queste i

pensie-

366 pensieri dell'animo spartiti, & per quelle l'operationi diuerse.

OCCASIONE. TIDIA antico, & nobilissimo scultore, disegnò l'occasione; Dona ignu T da, con vn velo à trauerso che le copriua le parti vergognose, & con li capelli sparsi per la fronte, in modo che la nuccha restaua tutta scoperta, & calua con piedi alati; posandosi sopra vna ruota, & con la mano destra vn rasoio.

I capelli riuolti tutti verso la fronte ci fanno conoscere, che l'occasione si deue preuenire aspettandola al passo, & non seguirla per pigliarla quan do ha volto le spalle; perche passa velocemente, con piedi alati posasi so-

pra la ruota che perpetuamente si gira..

Tiene il rasoio in mano perche deue essere subito à troncare ogni sorte d'impedimento. Onde Ausonio Poeta sopra questa statua di Fidia, il quale vi scolpì anco quella della penitenza, come che spesse volte ci pentiamo della perduca occasione à dichiaratione dell'una, & l'altra statua seces questo bell'epigramma.

Cuius opus ? Phidia, qui signum Palladis, eius, Quique louem fecit, tertia palma ego sum, Sum Dea, qua rara: & paucis occasio nota Quid rotule infiftis ? stare loco nequeo. Quid talaria habes? volucris sum Mercurius quæ Fortunare solet, trado ego: cum volui: Crine tegis faciem? cognosci nolo, sed heustu, Occipiti caluo es? ne tenear fugiens. Que tibi iuneta comes ? dicat tibi , dic rogo quafis Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipse dedit. Sum Dea, que facti, non factique exigo pænas; . compe pt pæniteut, sic Metanaa vocor. Tu modo die, quid agat tecum s si quando volaui, Hac manet, hanc retinent, ques ego pratery. Tu quoque dum regitas; dum percunctando moraris, Elapjam dices me tibi de manibus.

TVOMO vecchio armato, che per cimiero porti due vcelli, cioè vn cardellino, & vn Egitale ambedue con l'ali aperte stando in atto di combattere insieme, nella destra mano terrà vna spada ignuda, & nel brac cio sinistro vn scudo, in mezo del quale sarà dipinta vna canna con le soglie, & vn ramo di felce.

ODIO CAPITALE.

L'odio secondo S. Tomasso è vna ripugnanza, & alienatione di volontà

da quello che si stima come cosa contraria, & nociua.

Si dipinge vecchio perche negli anni in vecchiati suole star radicato co me all'incontro l'ira nei giouani armati per difender se, & offender altrui.

Gli vcelli del cimiero si fanno per l'odio che frà di loro essercitano, perche come riferisce Plutarcho negli opusculi trattando della differenza

che

che è frà l'odio, & inuidia; il fangue di questi animaletti non si può mesco lare insieme, & mescolato tutto si separa l'uno dall'altro, essercitando l'odio ancora doppo morte.

La canna, & la felce dipinte nello scudo parimente significano odio capitale; perche se sono piantate vicino l'vna all'altra, l'vna necessariamen-

te si secca, come racconta Pierio Valeriano nel lib. 58.

Odio capitale.

H Vomo vecchio, armato con arme da difenders, & da offendere, stia in mezo frà vn scorpione marino, & vn coccodrillo, che siano in atto di azzustarsi à battaglia: Così dipingenano l'odio gl'Egittij perche di questi due animali subito che l'uno vede l'altro spontaneamente s'incontrano insieme per ammazzarsi.

OPERA VANA.

ONNA, che stia con sembiante attonito, à riguardare molte tele di ragno, che essa tiene con ambe le mani, per dinotare, che si come queste tele son tessute con gran diligenza, & fabricate con satica per la sot tigliezza loro, nondimeno sono sottoposte ad ogni picciolo intoppo, perche ogni cosa le guasta come l'opere vane, non hauendo sondamento di ve re, & persette ragioni per ogni vile incontro dissipate vanno per terra.

Opera vana.

V huomo moro, ignudo, il quale con vna mano tenga vn vaso d'acqua, & se la sparga per dosso, & con l'altra mostri di volersi leuar via la negrezza, & questo può ester simbolo dell'opere uane, che alla fine non possono hauer esto lodeuole, per non esterui ne debiti mezi, & debita dispositione.

Opera vana.

Onna, la quale con la spada tagli vna gran fiamma di suoco, ouero come si dice in prouerbio pesti l'acqua nel mortaio, se però con ve-

ro simile si potrà dipingere.

OPERATIONE MANIFESTA.

DONNA che mostri ambe le mani aperte ciaschuna di esse habbia vn dechio nel mezo della palma.

Questa sù bellissima sigura degli Antichi, & le mani s'intendono sacilmente per l'operationi, come vero istromento dell'operationi nostre più

principali, & necessarie.

Per l'occhio si mostra la qualità dell'opera, che deuc esser manisesta, & chiara, ne propriamente simile alla lucerna, che sa lume altrui, & per se stessa non vede, ma all'occhio, che con la sua luce adorna, & arricchisce se stesso con che si mostra, che l'operationi ne per vanagloria, ne per altro sine mecanico, si deuono essercitare, ma solo per beneficare se, & altri.

ONNA che tiene con la destra mano vn specchio, & con la sinistra vn squadro, & vn compasso.

Lo specchio doue si vedono l'imagini che no son reali ci può esser similitu dine dell'intelletto nostro, oue faciamo a piacer nostro aiutati dalla dispo

litione

## OPERATIONE MANIFESTA.



sitione naturale nascere molte idee di cose che non si vedono: ma si possono porre in opera mediante l'arte operatrice di cose sensibili per mezo di istromenti materiali.

Oltre di questo innanzi che l'opera si possa ridurre à compimento, bisogna sapere le qualità esquisitamente, che à ciò sar sono necessarie, il che
si nota col compasso, & con lo squadro, che aguagliano le sorze con la
spesa, l'opra con l'intentione, & la cosa imaginata con la reale, senza questi si cominciano l'opere: ma non si riducono à sine lodenole, & sono poi
cagione, che molti ridono del poco giuditio di chi le cominciò, secondo il
detto del Saluator nostro ne l'Euangelio.

OPERATIONE PERFETTA.

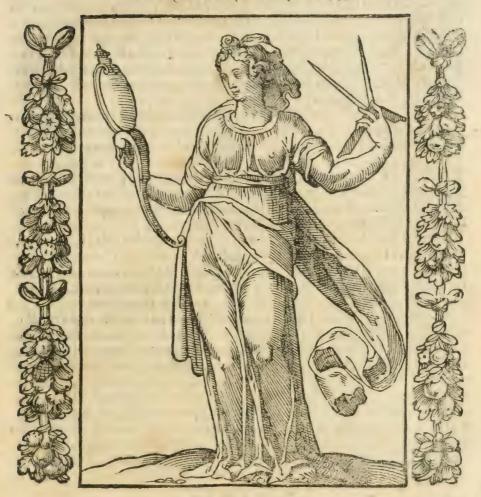

OPINIONE.

Hippocrate .

DONNA honestamente ornata, di faccia non molto bella, ne molto brutta, ma si mostri audace, & presta ad appigliarsi acciò che se le rappresenta, & per questo deue tener l'ali nelle mani, & alle spalle come.

disse H'ppocrate.

Opinione è forse tutto quello che hà luogo nella mente, & nell'imagina tione dell'huomo, ò almeno quello solo, che non è per dimostratione apparente, & perche varij sono l'ingegni, & l'inclinationi, varie ancora, anzi infinite son l'opinioni, & di qui hà origine il detto triuiale che dice uno capua son sententia.

Qui

ICONOLOGIÁ

Qui anco si può conoscer essere infiniti i concetti delle menti humane, co me infinite sono l'inclinationi, & dispositioni particolari. Per questa cagio ne l'Auttore della presente sigura volle che susse di faccia, ne bella ne dispiaceuole, perche non è opinione alcuna così irragioneuole, che non possa venir sostentata con qualche appurenza verisimile, & con qualche ragione conuenient emente sondata, ne alcuna se ne troua così ferma, che in mille modi dagl'ingegni di qualche consideratione, non venga facilmente biasmata, & abbattuta.

L'ali alle mani, & alle spalle mostrano la velocità con che si prendono, & lasciano l'opinioni, quasi in vn medesimo tempo, scorrendo subito per tutto il mondo, & portando spesse volte i panni dell'ignoranza.

OPVLENZA.

ONNA riccamente vestita, che stia à sedere sopra vna seggia d'ore circondata di molti vasi d'oro, & d'argento, & casse di gioie, & saccherti di denari, tenendo nella mano destra vna corona imperiale, & nel-

la finistra vn scettro, & vicino vi ha vna pecora.

I vestimenti nobili, le seggi, & i vasi d'oro, le casse di gioie, le corone, & gli scettri sono cose, che per commodità, & nobiltà dell'huomo non impetrano se non le ricchezze; però come effetto di esse saranno conuenienti à darci cognitione dell'opulenza procedendo nel conoscere dall'esse to

alla causa, come si sa nel principio di ogni nostra cognitione,

Le peccre sono ancor esse inditio di opulenza; perche di tutto quello, che in esse si troua si può cauar danari, & ricchezze; perche la carne, la pelle, il latte, & il pelo, sono stromenti bonissimi per i comodi dell'huomo, anzi che la sua bocca rosicando il grano nascente, lo sà crescere, & pigliar vigore, & il suo sterco ingrassa i campi, & li sà fecondi, però gl'Antichi ne conseruauano gran quantità, & col numero di esse numerauano le ricchez ze degli huomini sormandone il nome della pecunia: Et per questo si dice che anticamente haueuano le pecore lana d'oro, & Hercole riportando dalla vittoria Africana gran quantità di pecore, si disse riportare i pomi dell'oro dal giardino dell'Hesperide, come racconta Pierio nel 10. lib. dell'opera sua.

ORATIONE.

O'N N A vestita di verde, stando in ginocchione con gl'occhi riuolti al Cielo, li vscirà dalla bocca vna siamma di suoco, tenendo il dito indice della sinistra mano supra la mammella sinistra, & facendo segno di

mostrare il core, con la destra batte ad vna porta serrata.

Vestita di verde si dipinge l'Oratione, per la speranza, che hà di conseguire la gratia, che dimanda à Dio, il quale principalmente si muoue per humiltà nostra, la quale si dimostra tenendosi le ginocchia in terra; il quale costume è stato antico indicio di honore, & di sommissione, non sò se per natural instinto, ò più tosto perche l'inuentore di questa cerimonia sapesse che i fanciulli, come racconta Gio. Goropio mentre stanno nel ven tre della Madre toccano con le ginocchia le guancie, & gl'occhi d'onde.

vengano.

vengano le lagrime, con cui volontieri Iddio offeso si lascia placare. Nella lingua latina le ginocchia dimandono Genua nome, che hà cran conformità con le guancie, che pur sono dette Genæ: talche ambe queste parti disposte al medesimo effetto, con l'intentione, & oratione del core, fanno insieme tale Armonia, che Iddio vinto dalla pietà, facilmente condo na quei supplitij, che si doueuano alle sceleratezze commesse.

Rappresentasi con gl'occhi riuolti al Cielo, perche le cose dimandate nell'oratione deueno esser'appartenenti al Cielo, che è nostra patria, &

non alla terra, oue siamo peregrini.

Per la fiamma, che l'esce di bocca, si fignifica l'ardente affetto dell'ora-

tione, che c'infiamma la mente dell'amor di Dio.

Il dito indice in atto di mostrare il core, è segno che l'oratione si deue far prima col core, poi con la bocca, & il picchiare alla porta, che l'huomo deue esser con l'oratione importuno, & con speranza di conseguire l'intento con la perseueranza considando nelle parole di Christo, che dicono, Petite, & dabitur vobis; Quarte, & muenietis, Pulsate, & aperietur, come si legge nel 11. cap. di S. Luca.

Oratione .

V N Sacerdote vecchio in habito bianco Pontificale inginocchione auanti ad vn altare con vn incensiere nella destra mano, stando in atto d'incésare, & con gl'occhi riuolti al Cielo, con la sinistra porga vn core.

Il vecchio sacerdote mostra che l'huomo innanzi, che parli con Dio per mezo dell'oratione deue preparare l'anima sua con opere buone, & essere alieno d'ogni immondezza, che possa imbrattaria, ilche si comprende nell'età senile che stanca nel seruire al Mondo, se da ordinariamente seruentissima al seruitio di Dio.

L'habito bianco, mostra la medesima purità della mente, che si deue

portare nel cospetto di esso Signore nostro.

Si fà inginocchione con gli occhi riuolti al Cielo mostrandosi il cognofaimento di se stesso, che genera humiltà, & la cognitione di Dio, che genera considenza, insegnandoci che non dobbiamo esser nel dimandare tanto lumili, che ci desperiamo, ne tanto considenti che non dubbitiamo per li demeriti nostri.

Il Turibolo si pone per l'oratione, perche in quel medesimo luogo, che era appresso Iddio nell'antico testamento l'incenso, honore la nuoua legge le preghiere degli huomini giusti.

Il core che tiene nell'altra mano in segno d'offerirlo, nota che (come

disse S. Agostino) se non ora il core è vana ogni opera della lingua.

Oratione.

Onna vecchia di sembiante humile, vestita d'habito semplice, & di co lor bianco, starà in ginocchione con le braccia aperte, mà che con la deitra mano tenga vn incensiero sumigante, le catene del quale siano coro ne, ò rosarij della Gloriosa Vergine Maria, & terrà la faccia alzata, che miri vno splendore.

Si di-

## ORATIONE.



Si dipinge vestita di bianco; percioche come riferisce S. Ambrogio nel lib. De ossic. l'orazione deue esser pura, semplice, lucida, & manisesta.

Lo stare inginocchione con le braccia aperte dimostra la riuerenza, che si deue hauere al Signor Iddio, & in particolare quando si stà in oratione.

Il tenere la faccia alzata, & che miri lo splendore denota, come dice S. Tomasso quest. 3. art. 1. che l'oratione è vna eleuatione di mente, & eccitatione d'affetto, col quale parlando l'huomo porge prieghi d Dio, palesan doli i secreti, & desiderij del suo core.

L'incensiere sumicante, è il simbolo dell'oratione, & sopra di ciò il Pro-

feta così disse nel salmo 140.

Divigatier Domine ovatio mea

Sicutincensum in conspectutuo.

Le Corone, che sono come catene all'Incensiere, vi si mettono percheson esse si sa oratione, & in esse consiste il Pater noster, & l'Aue Maria. Il Pater noster su composto da Christo Nostro Signore, & insegnato de sli Appostoli quando gli dimandorono, che gl'insegnasse di orare: Et l'Aue Maria dall'Angelo Gabriello, da S. Elisabetta, & da Santa Chiesa.

Si dipinge vecchia, percioche in tale età si frequenta più l'oratione, per

esser più vicino ciascuno alla partenza di questo Mondo.

OSTINATIONE.

ONNA vestita di nero con la testa circondata dalla nebbia, soste-

nendo con ambedue le mani vna testa d'Asino.

Il vestimento di nero, è conueniente all'ostinatione, perche come il pan no tinto in nero non può pigliare altro colore, così vn'huomo ostinato in vna opinione non sa volgersi per alcuna ragione alla luce della verità di-

mostratagli.

Hauera la testa circondata di nebbia, perche gli ostinati sogliono vede re poco lontano, & però si fermano saldi nella loro opinione; perche non è dubbio esser cosa da sauio leuarsi di opinione per esser talmente ordinato il nostro sapere, che ò per perfettione, & numero grande di cose perfette, ò per la poca luce, & oscurità del nostro intelletto non siamo mai à tal termine, che non habbiamo luogo di passar innanzi, & da tor la palma del sapere nostro à noi medesimi, con la successione che si sà delle cose di tempo in tempo.

La testa dell'Asino mostra la medesima ignoranza, già detta esser madre dell'ostinatione, & si sigura l'ignoranza nella testa dell'Asino, per esser questo animale stolidissimo equalmente d'ogni cosa, sodissacendosi, e del bene, e del male, mostrandosi sensibile alle frezze, ò cordoglio, à differen-

za de gli altri animali.

0 T 1 0.

GIOVANE grasso, in vna cauerna oscura, sedendosi appoggiato col gomito sinistro sopra d'vn Porco, che stia disteso in terra, a con la medesima mano si gratti il capo; sarà tutto sonnacchioso.

Giouane si dipinge, come quello, che non hà esperimentato l'incommo

dità della vecchiezza.

Grasso, per li pochi pensieri, i quali non danno noia per la troppa occu patione del pensiero, & dell'intelletto, alla dilatatione del sangue per le membra.

Siede in vn'oscura cauerna; percioche l'huomo otioso non è pronto all' honoreuoli, & gloriose attioni; onde conuiene menare la vita ignobile, & tenebrosa.

Si appoggia ad vn Porco, perche l'otioso nella conuersatione de gl'altri

huomini, è simile al porco, per la viltà, e dapocagine sua.

E' opinione d'Aristotile, che questo animale nella fisonemia sia il più incapace di ammaestramento di tutti gli altri animali; come l'otioso che non cura alcun lodeuole essercitio, si rende inhabile ad apprendere qual

A a siuoglia

1 CONOLOGIA

sivoglia disciplina; & si come questo istesso animale ad altro non attende che à sodisfare l'appetito della gola, & di Venere; così l'huomo dall'otio dominato, si dà tutto à contentare sè stesso, sodisfacendo a'proprij appetiti con perdita della propria fama.

Si gratta il capo come quello à guisa di coloro, che mal sanno prender consiglio, non hauendo imparato la prudenza, spendendo la maggior parte del tempo nella deliberatione delle attioni; le quali se sono buone non

le mandano à fine, se ree le pregiudicano all'honore, & alla fama.

Otio.

Clouane graffo, & corpolento, sarà à giacere per terra, per vestimento portarà vna pelle di porco, & per terra vi sarà vn vomere istromen

to di ferro da arare la terra, ma tutto pieno di ruggine.

Per dichiaratione della giouentii, & della grassezza, del giacere in terra, & del vestimento della pelle di porco, di questa figura seruirà la dechia ratione fatta della figura di sopra: solo diremo che è significativo dell' otio il vomere arruginito come de negotij, & dell'attioni, questo medesimo chiaro, & netto, essendo il più importante negotio noltro far cose appartenenti al viuere, & come non adoprandon il vomere viene rugginoso; cosi l'huomo che tralascia il ben'oprare, dandosi in preda all'otio si cuopre, & empie d'infamie, & di vitij, che lo rendono poi dispiaceuole à Dio, & a gli huomini, & questo otio non è altro che vna quiete dell' intelletto, il quale non mostrando la strada di oprare virtuosamente a' sensi, anch'essi se ne stanno sopiti, ò quel ch'è peggio discacciati dalla via conue niente. Per questo disse S. Gregorio l'otio esser una sepoltura dell huomo viuo, & la Scrittura, che tutti i mali del mondo gli hà insegnati l'otio. Ne si prende in questo luogo l'otio per contemplatione; come lo riglio scherzando con parole Scipione il grande, dicendo di se stesso, che all'hora hauea men'otio che mai, quando ne hauea più abondanza; per dir che quan to meno era impiegato nell'attioni, tanto era più intento al contemplare, perche di questo otio godono solo quelli, che con la lettione de molti li bri, & con l'intendere cole alte, & nobili, mantengono senza che muouere altro che la lingua, ò la penna; la pietà, la religione, il zelo di Dio, il consortio de gli huomini, & in somma quanto è bene fra le miserie di questa. vita mortale.

Otio.

H Vomo vecchio, vestito di giallo dipinto à Maschare, & à trauerso ha uerà vna banda berettina con vn Fagiano per cimiero, nella destra mano vna facella di color bigio spenta, & nella sinistra vn'ouato in campo d'oro, nel quale sia dipinto vn giro col motto In quiete reluptas.

Otio .

Vomo grasso, corpolento, à sedere in terra con vn scudo sopra, tutto ricoperto di strali, & frezze tirate da diuerse bande, quasi che l'otio sia scudo di tutti i vitij. Grasso lo dipingemo per la cagione detta di sopra, & così lo sal'Ariosto dicendo.

In questo albergo; il graue sonno giace L'otio da un canto corpolent', e grasso.

Lo scudo ripieno di frezze, mostra che l'huomo otioso si lascia venire adosso tutte le calamità, prima che pensi à volcrsi leuare dalla poltronaria nel perdere il tempo, & sin che gli resta da viuere, ò sia con lode, ò con biassimo, con honore, ò con vergogna, con danno, ò con vtile poco cura il tutto. Et perche il mal suo infestolito non bisogni guarirlo con lo sininui re del sangue, & col tagliare delle vene, si contenta venire mancando à po co à poco con sua vergogna; fastidio de gli amici, & vituperio della sa miglia.

Otio .

N Giouane mal vestito, il quale stia col capo chino, & scoperto, & con ambi le mani in seno.

## P A C E Nella Medaglia d'Augusto si vede scolpita.

ONNA, che nella sinistra mano tiene vn Cornucopia, pieno di frutti, fiori, frondi, con vn ramo d'vliuo, & nella destta vna facella, con la quale abbrucci vn montone d'Arme.

Il Cornucopia significa l'abbondanza, madre, & figliuola della pace; non si mantenendo la carestia senza la guerra, ne l'abbondanza del vitto

senza l'abbondanza di pace, come dice il Salmo:

Fiat pax in virtute tua, & abundantia in turribus tuis.

Il ramo dell'vliuo dinota la mitigatione de gli animi adirati, come si è

detto più longamente in altri luoghi.

Et la facella, che abbrucci il monte d'arme, significa l'amore vniuersale, & scambieuole fra i Popoli, che abbruggia, & consuma tutte le reliquie de gli odij, che sogliono rimanere doppò la morte de gli huomini. Per dichiaratione del Cornucopia, ne seruiremo di quello, che habbiamo detto nella sigura dell'abbondanza.

Pace.

Glouane bella con ghirlanda d'vliuo in capo, nella mano destra terrà la figura di Pluto, & nella finistra vn fascio di spighe di grano, come si caua dalli scritti di Pausania.

La corona dell'vliuo, & le spighe di grano, sono segno di pace, essendo questi frutti in abondanza solo, doue la pace arreca à gli huomini commodità di coltiuar la terra, la quale per la guerra rimane insecondo, & disutile.

Questo volle esprimere quel Poeta, quando parlando del Bue disse, che l'opre della pace ci sono state insegnate. Et Minerna vie sodata da Gioue nelle sauole comevero Parto della sua testa, p esser stata ella inuerrice dell'

a a vliue

1CONOLOGIA

vliuo, come Nettunno inuentor del Cauallo, essendo l'vno per sussidio del la pace, & l'altro per fortezza della guerra; perche il Prencipe deue più inclinare alla pace de Popoli, che alla guerra, che solo hà per fine l'istessa pace; con la quale si aumentano, & conseruano le ricchezze. Però vi dipinge Pluto sinto Dio, & protettore di esse.

Pace .

Donna vestita d'incarnato tenendo vna statuetta nella destra mano, & la sinistra sia posata so pra vn piedestallo, oue sia vn Calice, & con

detta mano sostenga vn ramo d'vliuo.

La statuetta mostra che la pace è ministra de gli artificij humani, liqua li non si possono imparare se non con la spesa di molto tempo, & senza pen sieri di guerra, li quali ordinariamente suiano gli animi dall'acquisto de gli habiti virtuosi, & la forma esteriore dell'huomo, dà occasione di molti artificij, li quali tutti sono essetti di pace.

Il piedestallo mostra, che in pace si fortificano i Popoli, & l'vnioni si agagliardiscono, crescendo per essa il danaro publico, del quale si fabri-

cano poi Teatri, Tempij, & altre opere di magnificenza.

Si sostenta poi con questa la fede, & l'honor di Dio; il che si mostra col

Calice.

L'Vliuo, per non replicare molte volte la medesima cosa, si dice essere ritrouato da Pallade Dea di pace, & di quiete; & però presso à gli Hebrei nella vecchia legge, fra le altri cagioni, si vngeuano i Rè, che erano eletti pacificamente, acciò che si raccordassero di viuere in pace, & in quiete; questa stimando la maggior lode, che si potesse hauere à quei tempi, secon do il detto, Rex pacificus magnificatus est.

Pace .

Onna, che nella destra mano tiene vna face accesa riuolta in giù, & sotto à quella vi è vn monte di arme di più sorte, & appresso vn Leo-

ne, & vn' Agnello giacendo insieme.

Pace si dice con eguaglianza di molte volontà mostrata con segni esteriori, il che si mostra nello stare insieme il Leone, & la Pecora, che per natura sono diuersissimi di costume, & si prende da Vergilio, il quale volendo augurare pace al tempo di Pollione, disse che gli Agnelli, & i Leoni haurebbono insieme habitato.

Pace .

Donna, la quale tenga in grembo l'vecello chiamato Alcione,& in ter ra à canto d'esla vi sarà vn Castoro in atto di strapparsi con denti i

genitali.

L'Alcione è vn picciolo vecello, il quale fà il nido alla riua del Mare, & per quei pochi giorni, che quiui si trattiene, cessa ogni vento, & ogni tempesta, restando il Mare, & il Cielo tranquillo, & sereno; però è indicio di tranquillità, & di pace; onde metasoricamente giorni Alcionii si dimandano da gli Antichi, ne'quali il Tribunale si quietaua, & si posauano li Litiganti.

Il castore, il quale perseguitato da cacciatori, come seriuono alcuni, con denti si mozza i genitali, sapendo per questi esser da loro seguitato, è indicio di gran desiderio di pace, & ammonitione à serrar gl'occhi alla perdita di qualche bene, & di qualche vtile, per amor suo. Et si segge à questo proposito vna settera di Sapore scritta à Costantino, la quale so esorta dela sciare vna parte del Regno dell'Asia per viuere in pace, con l'essempio di questo animale irragioneuole, il quale per priuarsi del sospetto, si taglia quel membro, che so sà stare inquieto.

Pace .

Onna giouane à sedere, con la destra mano tiene legati insieme vn lu po, & vn Aguello sotto ad vn giogo medesimo, & nella sinistra porta vn ramo d'vliuo.

menta figura mostra la pace esser cagionata dal reggimento de' Prencipi, che sanno abbassare l'arroganza de' superbi, & farli viuere sotto il mede simo giogo con più humili, & meno potenti per mostrare che è sola, e propria virtù de' Prencipi saper sar nascere, & mantenere la pace nelle Città, & ne' Regni, la qual viene spesse volte perturbata dall'alterezza de' superbi, & però llioneo orado à Didone presso Virgilio nel primo lib. dell'Eneide la loda di questo capo particolare. Et la pace di noi stessi che nella medesima sigura si può intendere; non è altro che la concordanza de' sensi del corpo con le potenze dell'anima rendendo egualmente obedienza alla ragione chi domina, & da leggi ad vne, & a gl'altri. Et per significare. l'imperio del Prencipe si sa la figura che siede; non si potendo dar giuditio publico senza star à sedere sorse per conformità del detto d'Aristotele che dice, che la prudenza nell'anima s'introduce per mezo del sedere, della quiete.

Pace.

Nella medaglia di Filippo.

Donna, che nella destra mano tiene un ramo d'olivo, & con la sinistra vn'hasta. Per questa sigura si dipinge la pace acquistata per propria virtù, & valore, & ciò denota l'hasta che tiene in mano.

Pace .

In vna medaglia di Vespasiano si vede scolpita.

Onna che da vna mano tiene vn ramo d'oliuo dall'altra il Caduceo, & in vn'altra si vede con vn mazzo di spighe di grano, & col cornucopia, & con la fronte coronata d'oliuo.

Pace.

Nella medoglio di Tito.

Onna che nella destra mano tiene vn ramo di palma, & nella sinistra vn'hasta.

La palma promette premio à meriteuoli, l'hasta minaccia castigo à delinquenti, & queste due speranza, & timore mantengono gli huomini in quiete, & in pace. Pace .

Nella Medaglia di Sergio Galba con nome di pace seolpita stà.

Na donna di bell'aspetto, che siede, & nella destra mano tiene vn ramo d'vliuo, nella sinistra vna Claua con lettere.

Pax August. & S. C.

Nota questa figura la pace acquistata per valor dell'animo, &per vigor del corpo, l'animo se scopre nella bellezza, & nel sedere della donna. Il cor po della Claua, istromento col quale Hercole soleua castigar gl'inimici, con reprimere l'audacia de malfattori.

Pace.

Nella Medaglia di Traiano si sa solo.

Onna, che con la destra tiene vn ramo di vliuo, & con la sinistra vn.
Corno di diuitia..

Pace .

Et in vn'altra di Filippo si vede in forma di Donna, che con la destra mano alza vn ramo d'vliuo, & con la sinistra tiene vn'hasta con lettere. Pax sindata cum Persis, & di tutte queste potrà il diligente Pittore eleggere quella, che più gli parrà à proposito, & anche di molte farne vna sola, che vedrà meglio potersi spiegare la sua intentione.

Pace.

Nella Medaglia di Claudio.

Na donna, che abbassa il Caduceo verso la terra doue è un serpe con sieri strauolgimenti, mostrando la diuersità de colori, il veleno che tiene, & con l'altra mano si scuopre gl'occhi con un velo per non vedere il serpe, con queste lettere

PAX ORB. TERR. AVG.

Chiamorno gli Lacini Caduceo, perche al suo apparire faceua cadere

tutte le discordie, & su per ciò l'insegna della pace.

Il cuoprirsi gli occhi col velo per non vedere il serpe, dimostra che la guerra rappresentata per il velenoso serpe, sia noiosa, & d'infinito danno. Onde Virgilio nel primo dell'Eneide sopra di ciò così disse.

Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes.

PACIFICO.

Vedi alle Beatitudini la settima.

PASSIONE D'AMORE.

ONNA, che con vna mano tiene vna verga, & con l'altra vna tazza, & appresso di se da vn lato vi saranno Leoni, Orsi, Lupi, Cignali, Cani, & simili; & dall'altra parte molti sassi. Si prende per la passione d'Amore Circe, come narra Ouidio, & dissero gli Antichi esser vna Maga potentissima, che trassormana gli huomini à sua voglia, & volsero, come habbiamo detto significare con essa la passione d'Amore.

Tiene la verga, perche Homero nel lib.x. dell'Odyss. finge che la detta donna hauendo dato à bere vn suo liquore à i compagni di Vlisse, toccaroli il capo con la verga, li trasformasse in siere.

La tazza, è per dinotare quei sughi d'herbe, & beuande, coi quali si dice che saceua vscire gli huomini suori di sè, rendendoli à guisa di sassi, & bruti animali; sopra di ciò ne raggiona Ouidio xiiij. lib. Metamors, con questi versi.

> Nec mora, misceri tosti iubet ordea grani, Mellaq; vimq; meri, cum latte coagula presso. Quiq; sub hac lateant surtim dulcedine succos Adycit; accipimus sacra data pocula dextra.

Et Virgilio nel 7.

Hinc exaudiri gemitus, iraq; Leonum
Vincla recufantum, & fera sub notte rudentum
Setigeriq, sues, atq; in prasepibus Vrsi
Sauire, ac forma mignorum viulare Luporum:
Quos hominum ex sacie Dea saua potentibus herbis
Induerat Circe in vultus ac terza ferarum.

Il che dinotano i diuersi animali, la meltitudine de sassi; si che si deue cossiderare che la sopradetta sigura è vna espressione della passione d'amo re, la quale prende dominio in quegli huomini, che si sasciano otiosamente pigliare col gusto di cose diletteuoli, la piaceuoli al senso, che ossulta l'intelletto, li toglie in tutto la ragione, rendendoli quasi bruti animali di specie diuerse conforme alla loro naturale inclinatione, con la natura di questa, l'adiquell'altra sorte di animali, cosi gl'Iracondi si dicono diuentar Orsi, le Leoni; i carnali Porci; gl'inuidiosi Cani; i golosi Lupi, le altri.

## PATIENZA.

ONNA vestita di berettino accompagnato col taneto, con vn gio

go in spalla in sembiante modesto, & humile.

La patienza consiste in tolerare sortemente le cose auuerse, & è vno de principali effetti della sortezza, la quale si stende sin'al sopire il giogo del la seruitù, con l'animo intrepido, & costante quando la necessità lo richie de. Però sù da Sauij notato Catone d'animo vile, perche vosse vocidere.

sè stesso, più tosto che viuere sotto il gouerno del Tiranno.

Il vestimento del colore detto, significa patienza, per auuicinarsi molto al nero, il quale nota in questo proposito, mortificatione, mala sodissattione, & dolore; nondimeno perche la virtù frà le auuersità non si smorza a fatto, si deue fare di colore berettino, che ritiene quella poca di viuacità, che è la speranza di cambiare fortuna frà le miserie, & è vn'aspettare all'occaso del Sole, che di nuouo sorga la luce bella, & chiara, per illuminare il giorno, oscurato nelle miserie.

Il giogo, è fignificativo della patienza, la quale come si è detto, si essercita solo nel tolerare le auversità, con animo costante, & tranquillo. Et in questo proposito disse Christo Nostro Signore, che il

Aa 4 fuo

1CONOLOGIA

suo giogo era soaue per il premio, che s'aspetta doppo l'osseruanza dessinoi santi commandamenti; che sono vn giogo, alquale volontieri sottomette il collo ogni Christiano che habbia zelo dell'honor di Dio.

Patienza.

Onna con vn torchio acceso in vna mano, con la quale versi la ceraliquesatta sopra l'altro braccio ignudo, & à piedi per terra vi saranno alcune lumache, le quali si pongono per la patienza, per secondar i tem pi, & starsi molti giorni rinchiuse nelle loro cocciole sinche viene il tempo à proposito di vscir suora.

Patienza.

Onna vestita di berettino con le mani ligate da vn paro di manette di ferro,& à canto vi sarà vno scoglio, dal quale esca acqua à goccia,

à goccia, & cada sopra le manette di detta figura.

Per la quale si mostra che ad vn'huomo che sà aspettare ogni cosa succede selicemente, & ancorche i principij di fortuna siano cattiui, aiutati poi da qualche sauore del Cielo, che non lascia mai senza premio, i meriti dell'huomo, in vn punto nasce quel bene, che molti anni si era in vano desi derato. Di questa sorte di patienza, & dell'esito selice, habbiamo de nostri memorabili essempij nella Corte di Roma, essendo solo per la patienza d'vna assidua seruitù, molti arriuati all'honor del Cardinalato, & d'altri gradi in portanti della Hierarchia Ecclesiastica; oue come Città fabricate nell'alte montagne, sono esposti à gl'occhi de tutto il mondo, & hanno occasione di farsi chiari per la virtù dell'animo, come sono celebri per la dignità, & grandezza esteriore.

Ma quando bene non succedesse, che alla patienza susse guiderdone la libertà in questa vita, come si vede così spesso, che la forza dell'acqua consumi il serro; non dobbiamo però perderci d'animo, parlando con quelli, che drizzano la loro seruitù d buon sine & no all'ambitione, viuedo virtuo samente, sapendo le promesse fatteci, per la bocca di Christo N.S. che consistono in beni non corrottibili, dicendo In patientia vestra possibili animas vestras, & che è solito castigare, & correggere in questa vita quelli che

ama, & desidera premiare nell'altra.

Patienza.

Donna d'età matura, à sedere sopra vn sasso, con le mani in modo che mostri segno di dolore, & con li piedi ignudi sopra vn sascio di spine.

La patienza si scuopre nel sopportare i dolori del corpo, & dell'animo:

però si dipinge la presente figura in quest'atto.

Le spine sono quelle punture, che toccono nell'honore, ò nella robba, ò nella vita, le quali se bene pungono i piedi, cioè danno sassidio nel corso degli assetti terreni; nondimeno lasciano libera la testa, & le altre membra più nobili; perche vn'anima ben regolata, & ben disposta sopra alla stabilità della virtù, non proua il danno sondato nelle cose terrene.

11 le-



Il sedere sopra il sasso, dimostra esser dura cosa saper reggere la patienza con animo tranquillo, mà che facilmente si supera.

PAZZIA.

N'huomo di età virile, vestito di lungo, & di color nero, starà ridente, & à cauallo sopra vna canna, nella destra mano terrà vna girella di carta istromento piaceuole, & trastullo de fanciulli, li quali con gran.

Rudio lo fanno girare al vento.

La pazzia si fà conuenientemente nel modo sopradetto; perche non è altro l'esser pazzo, secondo il nostro modo di parlare, che sar le cose senza decoro, & suor del commune vso de gli huomini per prinatione di discorfo senza ragione verissimile, di simolo di Religione. Quindi è, che si dice communemente esser ineglio essercitare la pazzia con molti, che esser sa-

uio con pochi; perche misurandosi la nostra sauiezza dalla nostra cognitione,& conoscendosi più ordinariamente in molti, che in pochi, par che quelli, non questi, si debbano seguitare: perciò che il più de gli huomini misurando la bonta dell'attioni altrui con le sue, approuarà quei costumi, che à suoi si assomigliano; onde è necessario per acquistare questo buon. concetto, all'opinione d'altri nelle sue attioni, accostarsi. Quindi è, che nelli honori vno si stima felice; perche dal maggior numero de gli huomi ni questi sono stimati gran parte della felicità, nella pouertà si giudica cia scuno meschino, perche da molti tale si vede reputato; Et di questa pazzia & di questa sauiezza, si parla sempre da gl'huomini, non bastando l'ali del nostro sapere, à conoscere quella, che è netta di questi accidenti, & di queste intentioni. Onde reputandosi sauiezza nella Città ad vn'huomo di età matura, trattare de reggimenti della famiglia, & della Republica; Pazzia si dirà ragioneuolmente alienarsi da queste attioni, per esfercitare giochi puerili, & di nessun momento; ma in quanto alla commune opinione de gli huomini, ci dobbiamo guardare di non lasciarci ingannare dalle salse opinioni del volgo contrarie alla vera virtù, quantunque il volgo sia ingrandissimo numero, che infinita è la turba delli sciocchi.

Il riso è sacilmente indicio di pazzia, secondo il detto di Salomone; però si vede che gli huomini reputati sauij, poco ridono, & Christo N.S.

che fù la vera sauiezza, & sapienza, non si legge, che ridesse giamai.

The Azzle A. Come rappresentata nell' Incoronat. del Petrarcha.

NA giouane scapigliata, & scalza con vna pelle d'Orso ad armacollo, il vestimento di color cangiante, nella destra mano teneua vna candela accesa, hauendo vicino il Sole.

Pazzia, è nome generale d'ogni alteratione, che cade nella mente dell' huomo, ò per malenconia, ò per iracondia, ò per dolore, ò per timore, ò

che viene d'imperfettione naturale.

Giouane, scapigliata, & scalza si dipinge; percioche il pazzo non stima se medesimo, ne altri, & è lontano d'ogni politica conuersatione, per non conoscere il bene di quella, & non per sine di contemplatione, ò dispre gio del Mondo per amor di Dio; & ciò dico per rispetto di quelli, c'hauen do già domati gli affetti loro p la couersatione, si ritirano à vita solitaria. Il color cangiate del vestimeto, denota instabilità, che regna nella pazzia.

La pelle dell'Orso, significa che i pazzi per il più si reggono dall'ira; percioche si veggono quasi continuamente sar diuerse strauagantie.

Tiene con la finistra mano vna candela accesa vicino il Sole; perche è segno veramente di pazzia presumere di vedere più per sorza d'vn piccio so sumicino, che per mezzo della gran virtù del Sole, che sì mirabilmente risplende.

PAVR.A.

ONNA con faccia picciola, & smorta; la picciolezza arguisce, come dicono i Fisognomiti pusillanimità, & starà in atto di suggire con spaucato, & con le mani alzate in alto: hauerà i capelli drizzati per l'essetto della paura, & alle spalle vi sarà un mostro spauenteuole; si può

vedere

DI CESARE RIPA.

vedere quanto si è detto del timore, & dello spauento, i quali sono affetti, ò similissimi, ò gli stessi con la differenza solo del più, & del meno.

PECCATÓ.

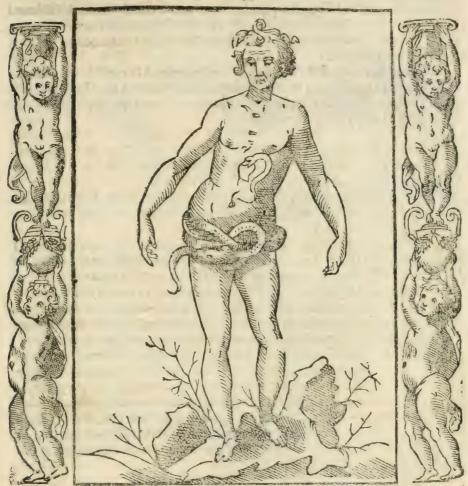

GIOVANE, cieco, ignudo, & nero, il quale mostri di caminare per vie precipitate, rupide, & distorte; cinto à trauerso da vn serpe, con vn verme, che penetrando il lato manco, gli roda il core.

Il Peccato si dipinge giouane, & cieco per l'imprudéza, & cecità di quel lo che lo commette, non essendo il peccato per se stesso altro, che vna tras-gressione delle leggi, & vno deuiar dal bene, com anco dicess.

Peccato è quell'error, che'l voler vuole,

Ela ragion non regola, ò reprime,

Ma consente co'l senso all'atto, e l'vso.

Si fà ignudo, & nero, perche il peccato spoglia della gratia, & prina à fatto

384 ICONOLOGIA

à fatto del candore della virtu flando in pericolo di precipitare per l'incertezza della Morte, che lo tira nell'Inferno, se non si aiuta con la penitenza, & col dolore.

E circondato dal serpente, perche il peccato è vna signoria del Diauolo nostro nimico, il quale cerca continuamente ingannarci con finte appa renze di bene, sperandone sempre il successo, che ne hebbe con la prima-

nostra Madre infelice.

Il verme al cuore, è il verme della conscienza, ò la conscienza stessa, che dicono i Theologi, la quale stimola, & rode l'anima peccatrice, & sem pre stà viuace, & gagliardo, sin che nel peccato sente il posso, & il sangue onde prende il vigore, & si nodrisce.

PECVNIA.

ONNA vestita di giallo, di bianco, & di tanè scuro, in capo hauerà vna bella acconciatura, sopra la quale vi sarà vna Ciuetta, & terrà in mano alcuni torsegli, & pile.

I colori del vestimento significano le sorte delle monete, le quali si fanno d'oro, d'argento, & di metallo; con le torselli, & le pile, che sono kro-

menti da battere monete.

La Ciuetta presso à Greci significaua danari, perche per gratificare gli Ateniesi, che per insegna portauano quest'animale, quasi tutti i Greci lo stăpauano nelle monete loro, come scriue Plutarco nella vita di Lisandro

Si nota ancora la pecunia con le Nottole, lequali in Atene si stampauano nelle monete per vna memorabile astutia di vn Seruitore di Gilippo
pur in Atene; raccontata dal medesimo Plutarco nell' istesso luogo; Perche hauendo carico questo Gilippo di trasportare vna gran pecunia in.
Lacedemonia, buona parte ne occultò sotto le tegole del tetto di casa, il
che hauendo veduto il detto suo Seruitore, & essendo legge appresso di co
loro, che non si douesse credere al Seruitore, che tessiscaua in pregiuditio
del suo proprio Padrone, disse solo in giuditio che sotto le tegole della Casa del suo Padrone vi era grandissima quantità di Nottole, Ilche essendo
inteso da gli accorti Giudici rintegrorno la Republica di quel danaro, lodando l'accortezza del Seruitore, & dimandorno poi in alcune occasioni
il danaro col nome di Nottole.

PELLEGRIN AGGIO.

TO MO in habito di Pellegrino, ma che habbia rasa la metà della testa, & similmente della barba, & dalla destra habbia i capelli longhimimi, che gli pendano sopra le spalle. & similmente la metà della barba longa, & hirsuta per imitare gli Egittij, i quali in questo modo dipinge uano il Pellegrinaggio; & la cagione sù che essendo Orinide partito per l'espeditione contro li Giganti in dieci anni, che stette lontano sempre co gran studio, coltiuò la barba, & la testa; poi ritotnato in Egitto adoprò il rasoio. Gli Egittij volendo denotare poi il suo Pellegrinaggio col selice successo del ritorno, lo dipingeuano nel modo detto; ilche poi ancora secero per esprimere ogni sorte di Pellegrinaggio.

Hauera

DI CESARE RIPA.

385

Hauera nella destra mano vn Bordone sopra delquale vi sarà vna ront dine; perche questo vecello, secondo che hanno osseruato gli Antichi subito c'ha incominciato à volare, si parte, & và lontano dal padre, & dalla madre pellegrinando.

PARSIMONIA.



ONNA di età virile, vestita d'habito semplice, & senza ornamento alcuno, con la destra mano tenghi vn compasso, & nella sinistra vna borsa piena di danari ligata, con vna cartella riuolta in bei giri convn motto che dichi INMELIVS SERVAT.

Parsimonia è vna delle due parti principali della liberalità, che consistenel ritenersi dalle spese che non sono consormi alla ragione, & transgre discono il mezzo.

Si sà di età virile, percioche in questo stato l'huomo è fatto capace di ragione ragione, & opera secondo l'vtile, & honore.

L'habito semplice, & senza artificio, denora che la parsimonia è lontana da ogni spesa vana, & superflua; onde sopra di ciò S. Ambrosio ad Ver cellen. così dice: Nibil tam necessarium, quam cognoscere quod sit necessarium.

Il compasso, significa l'ordine, & misura in tutte le cose; percioche si come il compasso non escé punto dalla sua circonferenza, così la parsimonia

non eccede il modo dell'honesto, & del ragioneuole.

La borsa co'l motto in melius seruat, dimostra che è maggior industria, & honore il conseruare quello che si hà, che acquistare quello che manca come dimostra Claudiano lib.2. Intilicon.

Plus est seruasse repertum, Quam qualisse decus.

Et Ouidio lib.2. dc Arte amandi.

Nonmmor est virtus, quam quærere parta tueri Cafus mest illic; hic era artis opus.

PARTIALITA.

ONNA brutta, che tenghi la destra mano serrata, & il braccio alquanto raccolto verso il petto, & il sinistro steso con la mano aperta, e per acconciatura del capo vna cartella con vn motto, che dica EADEM NON OMNIBVS. Terrà il viso riuolto, & che guardi da la parte sinistra, & sotto li piedi vn paro di bilancie.

Partialità è vitio, & è contrario alla giustitia, essendo che non dà a tutti quello che gli si conuiene, come benissimo lo dimostra il motto sopradetto; & S. Tomaso sopra di ciò in secunda, secundæ q. 63. art. 4. cosi dice:

Acceptio personarum: est inaqualitas institua distributiva, inquantum aliquid attribui-

tur alicus pracer proportionera.

Brutta se depinge, percioche in essa si comprendono molti vitij; onde Origene sopra il talmo 37. Homel. t. dimostra, che la bruttezza della faccia, è signra del peccato disordinatamente commesso; & essendo la partia lità peccato granissimo dell'ingiustitia, gli si conviene l'essere bruttissima & abbomineuole ad ogn'vno, & Cicerone in 2. Tuscu. Nichest malum, mse

quod surpe aut visicsum est.

Il tenere la destra mano serrata, & raccolta, & la sinistra stesa, & aperta significa che la partialità opera non secondo la giustizia, che con somma pertettione dà con ambi le mani à ciascuno quanto gli si conuenghi, ma guidata da l'interesse, ò altra peruersa causa, distribuisce ingiustamente senza hauere riguardo al giusto, & al ragioneuole; come benissimo testifica Innocentio lib. 2. De vilitate conditionis humane. Vos non attenditis merita causarum, sed persenarum, non iura, sed munera, non quod ratio distet, sed quod voluntas assectet, non quod sentiat, sed quod mens cupiat, non quod liceat, sed quod libeat.

Il tenere il viso riuolto da la parte sinistra, dimostra che il partiale non ha l'animo retto, ne di volgere la mente al vero, ma più à vno, che à l'altro come partiale, & nemico del bene oprare; onde Aristotile nel primo libro della Rettorica à questo proposito così dice: Amor, & cdium, & preprium

COMINAQ-

commodum sape f aciunt iudicem non cognoscere verum.

Le bi lancie sotto li piedi, significano tanto più la peruersa natura di questa peste, poiche essendo continuamente contraria al giusto, có dispre gio cerca di conculcare la retta giustitia. Si potrà anco per fare disserente questa sigura, oltre il tenere le bilancie sotto li piedi, che con la sinistra mano porgessi qualche dono ad vn fanciullo di bellissimo aspetto, nobilmente vestito, e coronato con vna ghirlanda di lauro, e con la destra ma no scacciassi con vna sferza vn'altro fanciullo simile al primo, e coronato di lauro anch'egli, che ciò dimostra il merito de l'vno, e l'altro fanciullo, e la mala inclinatione, e opera peruersa di questa iniqua, e scellerata partialità.

P E N A.

ONNA di brutto aspetto, con bocca aperta in atto di gridare, con habito mesto, e maninconico, & in diuerse parti stracciato, con vna sserza in mano, sarà zoppa da vn piè, cioè con vna gamba di legno, mostri discendere vna gran cauerna, & si sustenti con fatica sopra le crocciole.

Frà la penitentia, e la pena vi è questa disserenza particolare, che la penitentia si genera con la volontà, & consenso dell'huomo, che già si duole de gl'errori commessi; ma la pena, è quella che il giuditio, ò de gl'huomini, ò di Dio dà a peccati senza stimolo di pentimenzo, ò desiderio di sodiffare con le buone opere.

Per mostrare adunque questa circonstanza cosi importante, che si ritro ua nella pena: si dipinge la sua figura brutta l'aspetto, in atto di gridare, per mostrare il desiderio di far resistenza, ò per vendicarsi per la violenza

del giudicio.

Si di pinge con la sferza, e con la gamba di legno, conoscendosi cosi che non puol caminare di sua propria volontà, & la forza altrui, ouero il giuditio Dinino spesse volte conducono l'huomo al precipitio, & al merito de gno dell'attioni scelerate, al quale se ben mal volontieri si camina, & con guai, non si perde affatto nondimeno il vigore, perche il lume dell'intellet to, & il verme della conscienza detto di sopra, fanno che à sorza si conosce l'errore, & il merito del castigo che si pare.

PENITENTIA.

ONNA estenuata, & macilente in viso, con habito maninconico, e pouero, risguardi con molta attentione verso il Ciclo, e tenga con ambi le mani vna Craticola, la quale si pone per segno della vera peniten za da facri Theologi; perche come esta è mezzo fra la cosa che si cuoce, & il suoco, così la penitenza è mezzana fra i dolori del peccatore, & l'amor

di Dio, il quale è motore di essi.

Hà la penitenza tre parti principali, che sono, contritione, confessione, & sodisfattione; però si potrà dire che la contritione s'accenni con l'aspet to malenconico, e doloroso; la confessione con la faccia rinolta al cielo in segno di dimandare perdono, facendola però à Sacerdoti approuati; & la sodisfattione con la craticola istromento proportionato alla pena tempo rale, dalla quale si misura ancor il merito di questa virtà viua, e vitale.



ONNA con la veste di color berettino, la quale sarà tutta rotta, & squarciata, starà questa sigura mesta, piangendo, con vn sascetto di spine in vna mano, e nell'altra con vn pesce, perche la penitenza deue essere condita col digiuno, e col ramarico.

Penitenza.

Onna vecchia, & canuta vestita d'vn panno di color bianco, ma tutto macchiato, & stia à sedere in luogo solitario sopra vna pietra, donde esca vn sonte, nel quale specchiandosi col capo chino versi molte lachrime stando in atto di spogliarsi.

La penitenza è vn dolore de peccati più per amor di Dio, che per timor delle pene; il qual dolore nascendo dal core scerne sè stesso, & la brut tura delle sue attioni passate; e però si rappresenta questa Donna che mi-

randofi

randofinel fonte, & vedendosi già cosumata dalla vecchiaia, piange il rem po passato mal speso, & significato per le sozzure nella candida veste, che è l'innocentia donateci per mezzo del sacro Battesimo, & contaminata per

la nostra colpa.

La pietra oue siede, & si posa, non è altro che Christo Nostro Saluatore, sopra il quale il peccator sedendo, cioè fermandosi col pensiero alla contemplatione del sonte, che è la gratia, la quale da lui scaturisce come disse egli alla Samaritana; si spoglia della veste imbrattata per lauarla nel sonte; lauandosi, e sacendosi candida l'anima per mezzo della penitentia, la quale è sacramento haunto per noi da mera benignità di lui. Però disse Dauid à Dio. Signore tu mi lauerai, e mi sarò più bianco della neue.

Illuogo solitario, significa il secreto del cuore, nel quale ritirandosi, & dalle vanità mondane allontanandosi la mente, troua la pace di Dio, &

col dolore de peccati torna in gratia.

Penitenza.

Donna macilente, & vestita di cilicio, terrà nella man destra vna sferza, & nella sinistra vna croce, nella quale riguardi sissamente.

Il cilicio, fignifica, che il Penitente deue menar la vita lontana dalle de-

litie, & non accarezzare la carne.

La disciplina, è la correttione di sè stesso, & la croce la patienza, per la conformità, che il penitente acquista con l'istesso Christo, & per lo dispregio del mondo, conforme alle sue parole, che dicono. Qui non tollit crucem suam, & sequitur me, non potest meus esse discipulus.

Penitenza, descritta da Ausonio Gallo, in questi versi.

Sum Dea, cui nomen nec Cicero ipsi dedit, Sum Dea, qua facti non factiq, exigo panas, Nempe ve paniteat sie me Tamaa vocor.

PENSIERO.

H VOMO vestito di nero, con l'acconciatura di capo piena di noccioli di persico, hauerà per la veste molte spine volcate con le punte verso la carne.

I noccioli di perfico, mostrano, che come essi sono diuisi da molti, & varij canaletti, ancorche siano di materia soda, e dura, così è l'anima nostra, la quale, ancorche sia immortale, è diuisa nondimeno da pensieri in varie

parti, come bene auerte il Pierio.

Le spine, ci manisestano, che non altramente pungono, e tormentano i pensieri l'animo; che le spine tormentino, & assigno il corpo dell'huomo, dandogli occasione di malinconia, che si nota nel color nero della veste.

\*\*Pensiero.\*\*

H Vomo vecchio, pallido, magro, e malinconico vestito di cangiante, con capelli riuolti in sù, con vn par d'ali al capo, & alle spalle, hauerà appoggiato la guancia sopra alla sinistra mano, e con la destra rerra vn viluppo di silo tutto intrigato, con vn'Aquila appresso.

Bb Vecchio

Vecchio si rappresenta, per esser i pensieri più scolpiti, e più potenti

nell'età vecchia, che nella giouentù.

E pallido, magro, & maninconico, perche i pensieri, & massime quelli, che nascono da qualche dispiacere, sono cagioni, che l'huomo se n'asssige, macera, e consuma.

l vestimento di cangiante, significa, che i pensieri sono diuersi, & da vn'i hora all'altra ne sorgono infiniti, come dice il Petrarcha nella canz. xvij.

A ciascun passo nasce vn pensier nouo.

Alato si finge dal medesimo nel Sonetto 83. dicendo.

Volo con l'ali de pensieri al Cielo.

Però Dante nel nono dell'Inferno, dice che il pensiero, è vn velocissimo motto della mente, il quale vola subito doue lo volge l'intentione, & è capace di tutte l'imagini passate, presenti, e suture.

I capelli riuolti in sù, e la finistra mano alla guancia, sono segni dell'éle

uatione della mente, nata per la quiete del corpo.

Il viluppo di filo intricato, è fimile al pensiero, il quale quanto più s'ag gira, tanto più moltiplica, & si sa maggiore, & alle volte s'intriga di modo, che sà perdere la speranza di strigarsi, e cresce per nuocer' à sè stesso con le proprie sorze; & è vero, che alle volte il pensiero da risolutione al negotij, & troua strada da suilupparsi de fastidij; il che ancora dimostra il silo, il quale sù guida à Theseo, & è guida ancora à tutti gl'huomini pru denti per vscire da laberinti, che porta seco la vita nostra mortale, & per mostrare la nobiltà del pensiero, vi si dipinge l'Aquila, vccello nobile, & di gran volo.

PENTIMENTO.

N'huomo, che stia con ambi le mani ad vn'aratro, in atto di voler lauorare la terra, e con la faccia guardi dietro con la testa piegata in modo, che mostri assatto alienatione d'animo da quella attione, alla quale s'era applicato, & è conforme alle parole di Christo Signor nostro, nel Vangelo.

Pentimento de Peccati.

H Vomo vestito di nero, sodrato di tanè, starà in ginocchione, percotendosi con la destra mano il petto, col capo alquanto chino, congl'occhi riuolti al cielo, piangendo dirottamente, hauera vn Pellicano a canto.

Pentimento, è quel dolore, e quella puntura, che tormenta, & affligge l'huomo, per la bruttezza, dishonore, e danno dell'error commesso, giudicato dalla conscienza; onde il Proseta nel salmo 28. così dice. Non è pace nell'ossa mie dalla faccia del peccato mio.

Il color del vestimento, & il percotersi il petto, significano dolore, & rendersi in colpa de gl'errori commessi, per le ragioni dette di sopra.

Lo stare in ginocchione mirando il Cielo, è dimandar perdono delle offese fatte à Dio per propria colpa.

6 , 11

I

DICESARE RIPA.

Il Pellicano, dice S. Girolamo, che dopò hauen col becco vecissi i suoi sigliuoli, stà tre giorni nel nido continuamente piangendo, il che è verò essetto del pentimento, come disse il Ruscelli nell' impresa dell'Cardinale d'Augusta à simil proposito: Delle lagrime parla Ouidio nel lib. 9. delle. Metamors. nell'Allegoria di Bibli trasmutata in sonte, per essempio, che quando ci vediamo giunti à penitenza di qualche nostro errore, debbiamo risoluerci in lagrime, per segno, che siamo veramente pentiti.



DONNA vestita d'oro, mostri le mammelle, & tutto il petro scoperto, starà dentro al cerchio del Zodiaco, disegnando col compasso nella sinistra mano vn circolo, il quale si scolpisca quasi sinito.

3b 2 live-

100 NOLOGIA

Il vestimento d'oro, le si deue per la perfectione, che ha fra tutti i metalli.

Le mammelle, insieme col petto scoperto, significano vna parte della persettione molto principale, che è di nudrire altrui, & esser pronto à communicare i proprij beni, essendo cosa più persetta il dare, che il riceuere i beneficij; la onde Iddio, che è infinita persettione, à tutti dà, non riceuendo cosa alcuna dalle sue creature.

Il compasso, onde ella descriue il cerchio, è persetta figura fra le Matematiche, & il cerchio del Zodiaco è simbolo della ragione, & è debita.

& conueneuole misura dell'attioni persette.

## PERFIDIA.

ONNA vestita del color del verderame, & in ambidue le mani tenga vn Serpente significativo, secondo che si caua d'Aristotile. d'estrema persidia...

PERPETVITA.

Vedi Eternità.

# PERSECVTIONE.

ONNA vestita del color del verderame, accompagnato col color della ruggine, alle spalle porti l'ali, & nella sinistra tenghi vn'arco, stando in atto di voler colpire, & hauera a piedi vn Cocodrillo.

Il color del verderame, & della ruggine, significa il fine della persecutione, che è di consumar altrui, danneggiando, ò nell'honore, ò nella.

robba.

L'ali, significano, che la persecutione, è sempre presta, & veloce al ma le altrui.

Tiene l'arco per ferire etiandio di lontano con parole malediche.

Il Cocodrillo, si dipinge appresso, perche perseguita, e vol guerra solo con quelli che suggono, così la persecutione non si può dimandare conquesto modo, se non è forza essercitata in persona, che non voglia,

ò non si curi di resistere con le forze proprie. Però persecutione su quella de Santi Martiri, che si lasciauano dar la morte, senza pensiero d'ossender altri, & è persecutione quella de gl'inuidiosi, e detrat tori, che cercano leuar sempre la fama alle persone d'ho nore, non pensando mai ad altro, se non all'vtile pro-

prio.



N fanciullo, il quale con le mani si sostenga ad vn ramo di palma alzato assai da terra.

Per la fanciullezza, si mostrano le prime impiegature dell'animo in bene, tenendosi alla palma, che significa virtù, per non sapere star soggetta à pesi, come si è detto altre volte, ma s'alza quando il peso gli s'aggraua sopra, come la virtù, che si conosce quando il vitio gli da occasione di far resistenza, & perde sè stessa la perseueranza, lasciando le buone opere, come il fanciullo spinto non puol lasciare il ramo della palma, dal quale stà pen dente, & lontano da terra, che insieme con esso non lasci ancora la vita ca dendo. Però la perseueranza, come disse Cicerone nella Rettorica, si contrapone alla pertinacia, & è vna fermezza, e stabilità perpetua del voler B b a nostro

1 CONOLOGIA

nostro, retta, e gouernata dalla ragione in quanto è necessaria all'attioni honeste dell'huomo.

Perseueranza.

Onna vestita di bianco, & nero che significano, per essere l'estremita de colori, proposito sermo, abbraccia vn'Alloro, il quale arbore è po sto dal Ruscelli, come ancora dal Doni, per la perseueranza, riguardando l'esserto di mantenere le frondi, e la scorza sempre verde.

Potrà ancora farsi detta figura vestita di turchino, per simiglianza del

color celeste, il quale non si trasmuta mai per sè stesso.

Perseucranza, come depinta nel Palazzo del Card. b.m. Orsino, à Pasquino.

Onna, che con la destra mano tiene vn serpe, riuolto in circolo, tenen do la coda in bocca, e con la finistra vn mazzo di corde d'Archibugio accese.

TERSVASIONE.



DI CESARE RIPA.

VNA Matrona in habito honesto, con bella acconciatura di capo, sopra alla quale vi sia vna lingua, & à piè d'essa vn'occhio, sard stretta con molte corde, & ligaccie d'oro, terrà con ambi le mani vna corda, alla quale sia legato vn'animale con tre teste, vna di Cane, l'altra di Gatto, la terza di Scimia.

La lingua per esser il più principale, e più necessario istromento da per suadere altrui, si dipingerà nell'acconciatura della testa, & si faceua da gli Egittij Antichi, per dimostrare le parole, e la persuasione senza arte, e so-

lo con l'aiuto della natura.

Per mostrare poi vn parlare aiutato da molto essercitio, e da grand'arte, faceuano vn'occhio alquanto sanguigno, perche come il sangue è la sede dell'anima, secondo il detto d'alcuni Filososi, così il parlare con arte, è la sede delle sue attioni, e come l'occhio è finestra, onde ella vede, così il parlare è finestra ond'è veduta da gl'altri.

Le ligaccie dell'oro per la vita, dimostrano che la persuasione non è al tro, che vn'esser cattiuato ad altri, e legato con la destrezza, e soanità dell'

cloquente parlare.

L'animale di tre faccie, mostra la necessità di tre cose, che deue hauere quello che dà luogo in sè stesso alla persuasione; prima deue esser fatto be neuolo, ilche si mostra con la faccia di Cane, che accarezza per suo interesse. Deue ancora farsi docile, cioè che sappia quello che gli si deue persuadere, ciò si dimostra con la Scimia, che fra tutti gl'altri animali pare che capisca meglio i concetti de gl'huomini. Ancora si deue far attento, esi dimostra ciò col Gatto, che nelle sue attioni è diligentissimo, & attentissimo. Tiene la corda di detto animale con ambi le mani; perche se la persuasione non hà questi messaggieri, ò non si genera, ò debolmente camina.

PERTINACIA.

DONNA vestita di nero, con molta edera, che gli nasca sopra il vestito, & in capo terra vn dado di piombo.

Il color del vestimento significa fermezza, stabilità, & ignoranza, iquali effetti sono notati per l'oscurità sua, e da questi effetti nasce la pertinacia.

Per questa cagione, si pone il dado di piombo in capo, il quale è graue, e difficile da muouersi, & il piombo è inditio dell'ignoranza, come habbia mo detto al suo luogo, & si rammenta come madre, e nudrice della pertinacia.

L'Edera abbarbicateli adosso, si sa per dimostrare, che l'opinioni de gli ostinati ne gl'animi loro, sanno l'essetto, che sà l'edera nel suo luogo oue si tratta hauer buon sondamento, la quale se bene si radica, non perde il vigore, & se bene si sa diligenza, pur molte volte sa cadere in terra in luogo medesimo, sopra il quale si sostentaua.



### PERTINACIA.



PERTVRBATIONE.

ONNA vestita di varij colori, con vn Mantice in mano.

La perturbatione nella vita dell'huomo, nasce dal disordine delle, prime qualità nell'anima, nasce dal disordine delle opinioni de Magistrati, e de Popoli; talche col disordine si cagiona, e si conosce il consuso ordine delle perturbationi, non essendo altro il disordine, che disunione, & inequalità. Dunque la perturbatione nasce dall'inequalità; il che si mostra col Mantice, che col vento souerchio desta la calidità del suoco, e maggiormente l'accende, & oue non sono mottiui contrarij non può esser perturbatione; però la mescolanza de colori mostra consusione delle passoni.

# DICESARE RIPA. PESTILENTIA.

ONNA vestita di color tanè oscuro, hauerà la faccia smorta, & spauenteuole, la fronte fasciata, le braccia, e le gambe ignude, la veste sarà aperta da fianchi, & per l'apertura si vedrà la camiscia imbrattata, & sporca; parimente si vedranno le mammelle anch'esse sozze, & ricoperte da vn velo trasparente, & à piedi d'essa vi sarà vn Lupo.

La peste, è vn'infirmità contagiosa, cagionata in gran parte dalla corrottione dell'aria, della quale non occorre dir altro, per ester la figura assai chiara per sè stessa; solo dobbiamo pregare Iddio che non ce ne faccia hauer altra cognitione, che quella che ci viene dalli Scrittori, ò quelli che

ci danno i ragionamenti de'vecchi.

Il Lupo significa pestilenza; però secondo che dice Philostrato, vedendo Palamede scorrere alcuni Lupi per il monte Ideo, sece sacrificare ad Apollo, sperando souenire al pericolo della peste, il qual vedena soprastare; & si sà à tempo di peste vedersi per le campagne più Lupi dell'ordinario.

Peste, à Pestilentia.

Onna, vecchia, macilenta, & spauenteuole, di carnaggione gialla, sarà scapigliata, & in capo hauerà vna ghirlanda di nuuoli oscuri, sarà vestita di color bigio, sparso d'vmori, e vapori, di color giallaccio, starà sedere sopra alcune pelli d'agnelli, di pecore, & altri animali, tenendo in mano vn slagello con le corde accolte sanguinose.

Come è questa figura per la vecchiezza, & color macilente, spiaceuole à vedere, cosi la peste per la brutta, e malinconica apparenza vniuersale, è horribile, e detestabile; la carnaggione gialla mostra l'infettioni de cor pi, essendo questo color solo in quelli, che sono pochi fani della vita.

I nuuoli mostrano che è proprio effetto del cielo, e dell'aria mal conditionata; Il color bigio è il color che apparisce nel cielo in tempo di pe-

stilenza.

Le pelli di molti animali fignificano mortalità, sentendo nocumento da questa insettione d'aria non pur gl'huomini, ma ancor le bestie, che nel viuere dipendono da esse.

Il flagello, mostra, che egualmente batte, e ssaza ciascuno, non perdonando ne ad età, ne à sesso, ne à gradi, ne à dignità, ne à qual si voglia altra cosa, per cui suole andarsi ritenendo nel castigo il rispetto hamano.

PHISICA.

ONNA, che stia con la destra mano in atto di girare vn globo co la terra in mezzo, il quale sarà sisso sopra li poli, & lo miri con atten tione, e con la sinistra mano tenghi vicino al detto globo vna Clepsidra, cioè vn'Orologio antico d'acqua; perche la consideratione Phisica, non è altro, che quella delle cose soggette alla mutatione, e al tempo in quanto tale, & sempre seguita il senso.

TIA-

PIACERE.

Vna ghirlanda di rose in capo, vestito di verde, e molto ornato, con vn' Iride, che da vna spalla, all'altra, gli circondi il capo; con la mano destra tenga vn filo verde con molti hami ad esso ligati, e nella sinistra vna mazzo di fiori.

La Giouentù di questa età, è più di tutte l'altre dedita à piaceri, per esser come vn nouo, & mondo cristallo, per lo quale trasparitcono belle, &

chiare tutte le delitie mondane.

Per lo volto bello, & ridente si dimostra, che dalla bellezza deriua il

piacere.

Le rose surono dedicate à Venere come soprastante de piaceri, perche queste hanno soaue odore, & rappresentano le soauità de piaceri amoro-

fi, come ancora la loro debole, & corta duratione.

Il vestimento verde conuiene alla Giouentù, al piacere, perche essen do il color verde il più temperato fra il bianco, il nero, ò fra l'opaco, ail lucido de gl'altri, sia in sè la perfetta misura dell'obbietto alla virtù del vedere proportionata, che più conforta, e rallegra la vista, che gl'altri co-lori non fanno, i quali s'auuicinano all'estremo.

Gl'hami, sono i varij allettamenti, che nelle cose piaceuoli del mondo si ritrouano appesi al verde silo della debole speranza; sentendosi al sine le ponture della conscienza, senza che l'huomo si sappia torre dal dolce.

inganno.

L'Iride, è indicio della bellezza apparente delle cose mortali, le quali quasi nell'apparire spariscono, e si disfanno.

Piacere .

CI souanetto di sedici anni, vestito di drappo verde, la veste sara tutta I si sorita, con vn Corsaletto dipinto di varij colori, per cimiero portara vna Sirene, nella mano destra tenendo molti hami legati in seta verde, e nella sinistra hauera vno scudo ouato, e dorato, dentro al quale sara dipinta vna meta di marmo mischio, col motto Hucomnia, col numero di xvj. notauano gl'Egittij il piacere; perche in tal anno cominciano i Gio uani a gustarlo come racconta il Pierio, doue ragiona de numeri.

Il corsaletto dipinto, mostra, che vn'huomo dedito a'piaceri, ogni co-sa impiega à ral fine, come chi porta il corsaletto, il quale solo douerebbe seruire per disender la vita, & così dipinto serue per vaghezza, & lasciuia; & così l'huomo di solazzo, vorrebbe ch'ogni gran negotio terminasse ne

piaceri, e nelle delicatezze del viuere.

La Sirena, mottra, che come ella inganna co'l canto i Marinari, cofi il piacere con l'apparente dolcezza mondana, manda in ruina i suoi seguaci.

L'impresa dipinta nello scudo, mostra quello che habbiamo detto, cioè

il piacer esser il fine de gli huomini vani.

TIA-

### PIACERE.

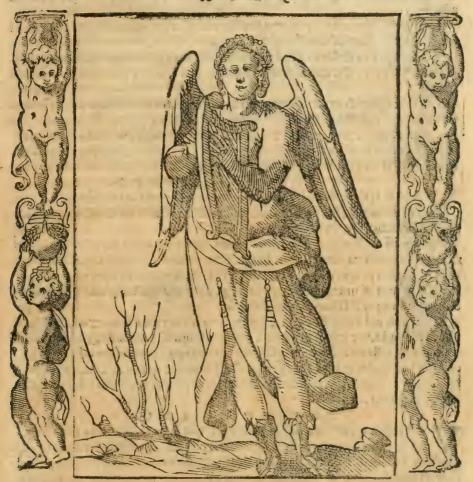

10 VANE, con la chioma di color d'oro, & inanellata, nella quale si vedranno con ordine molti fiori, e sarà circondata di perle vna ghirlanda di mortella fiorita, sarà ignudo, & alaro, le ali saranno di diuersi colori, & in mano terrà vn'Arpa, e nelle gambe portarà stiualetti d'oro.

La chioma profumata, & ricciuta con arte, sono segni di delicatezza, di lasciuia, e d'esseminati costumi; Vi sono moltissimi essempi appresso i Poeti, che per mostrar d'hauer dato bando a'piaceri, dicono di non acconciarsi i capelli; ma lasciargli andar negletti, se senza arte; però al Piacere si faranno con artissicio inanellati.

Le Gemme, & i fiori, sono ministri, & incitamential piacere.

La Corona di mirto, nota l'istesso, per esser dedicato à Venere, & si dice che quando ella s'espone al giuditio di Paride, era coronata di questa pianta.

L'ali mostrano, che il piacere presto và à fine, & vola, e sugge; e però sù

da gl'Antichi Latini dimandato Voluptas.

L'Arpa, per la dolcezza del suono, si dice hauer conformità con Venere, e con le Gratie, che come questo, così quella diletta gl'animi, e ricrea li

spiriti.

Gli stiualetti d'oro, conuengono al piacere, per mostrare, che l'oro lo tiene in poco conto, se non gli serue per sodissarne gl'appetiti, ouero perche pigliandosi i piedi molte volte per l'inconstanza, secondo il Salmo. Mei autem penè moti sunt pedes, si scuopre, che volontieri s'impiega à nouita, & non mai stima molto vna cosa medesima.

PIACERE HONESTO.

ENERE vestita di nero, honestemente, cinta co vn cingolo d'oro, & ornato di gioie, tenendo nella destra mano vn funo, e nella sinistra vn bracciolare da misurare.

Per fignificar il piacer honesto, Venere vien chiamata da gl'Antichi Ne ra, non per altra cagione, secondo che scriue Pausania nell'Arcadia, se non perche alcuni piaceri da gl'huomini si sogliono pigliar copertamente, & honestamente di notte, à differenza de gl'altri animali, che ad ogni tempo

e in ogni luogo, si fanno lecito il tutto.

Dipingesi col cingolo, come è descritta Venere da Homero in più luoghi dell'Iliade, per mostrare, che Venere all'hora, è honesta, je lodeuole, quando stà ristretta dentro a gl'ordini delle leggi, significate da gl'Antichi per quel cingolo; e di più gli si dipinge il freno in mano, e la misura, perche ancora dentro alli termini delle leggi, i piaceri deuono essere moderati, e ritenuti.

PIACERE VANO.

Viazza con va cuore dentro; perche è proprietà dell'huomo vano, di mostrar il cuor suo, e tutti i fatti suoi ad ogn'vno, e chi cerca i piaceri suor di Dio, bisogna che necessariamente à gl'altri manisesti il cuore; però si dice volgarmente, che ne il suoco, ne l'amore, si può tener secreto, perche il cuore, è sonte donde necessariamente scaturiscano, & oue si formano tutti i caduchi piaceri.

PIACEVOLEZZA.

Vedi Affabilità.

TIANTO.

Vedi alla terza Beatitudine.

PIANTO.

DONNA vestita di nero, scapigliata, che con la mano destra si stracci i capelli, coronati d'una ghirlanda d'apio, e con la sinistra tiene un ramo di faua con siori, e srutto, & à canto vi sarà una Rondine.

 $\mathbf{1}$ 

Il vestimento nero, su sempre inditio di mestitia, e pianto; i capelli spar si, e suelti, & medesimamente la ghirlanda dell'apio, significa pianto, per-

che da gl'Antichi s'adopraua per far il letto a'Morti.

Il ramo della faua, si pone per seguitar l'opinioni de gl'Antichi Latini, che volsero, che questa sosse pianta di lutto, e di mestitia, dicendo, che ne siori vi è scritto la parola di pianto; e però Varrone prohibì il mangiar le saue a'Sacerdoti, e mi piace à questo proposito raccontare la pazzia di Pittagora, il quale essendo assalito da nemici, e potendosi commodamente saluare in vn campo di saue quiui vicino, volse più tosto lasciarsi ammazzare, dicendo non voler disturbar l'anime de morti, le quali pensaua scioccamente stare à riposarsi tra quei siori.

La Rondine, si pone per lo pianto, essendo il suo canto molto lamentenole; onde i Poeti la singono Progne, che pianga l'ingiuria sattali da Tereo

suo marito, come diffusamente raccontano molti Scrittori.

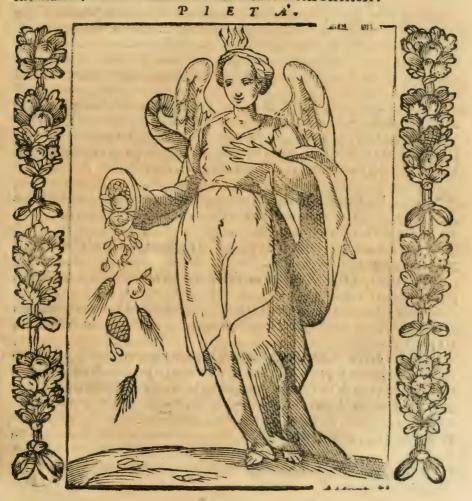

OVANE, di carnaggione bianca, di bello aspetto, con gl'occhi grassi, e con il naso aquilino, hauerà l'ali alle spalle, sarà vestita di rosso, con vna fiamma in cima del capo, si tenga la man sinistra sopra il cuore, e con la destra versi vn Cornucopia, pieno di diuerse cose vtili alla vita humana.

Si dipinge di carnaggione bianca, di belto aspetto, occhi grassi, e col naso aquilino, perche in questo modo la descriuano i Fisognomici.

Vestissi di rosso, perche è compagna, e sorella della carità, alla quale

conviene questo colore, per le ragioni dette al suo luogo.

Porta l'ali, perche tra tutte le virtù, questa principalmente si dice volare; perche vola à Dio, alla patria, e dalla patria à parenti, e da parenti à noi stessi, continuamente.

La fiamma, che gl'arde il capo, fignifica la mente accendersi all'amor di Dio, all'essercitio della pietà, che naturalmente aspira alle cose celesti:

La mano finistra sopra la banda del cuore, fignifica, che l'huomo pietofo, suol dar inditio della sua carità, có opere viue, e nobili, e satte có intentione salda, e persetta, senza ostinatione, ò desiderio di vanagloria; Però
dicono alcuni, che per leuar ognombra alla pietà d'Enea, Virgilio, congl'altri Poeti, disse la grand' opera della sua pietà, essersi essersi essersi l'oscurità della notte.

Il Cornucopia, mostra, che in materia di pieta, non si deue tenere con to delle ricchezze del mondo; il che ha mostrato come si faccia, con singolar essempio fra gl'altri, nelle molte penurie de nostri tempi di Roma; il Sig. Patritio Patritij, al quale si deuono da tutte le parti molto maggior

lodi, di quelle, che possono nascere dalla mia penna.

Pietà.

Onna, la quale con la finistra mano, tiene vna Cicogna, & hà il braccio destro posto sopra vn'altare con la spada, & à canto vi è vn'Elefante, & vn fanciullo.

La pietà, è amor di Dio, della patria, de figliuoli, & di padre, & madre;

però si dipinge con il fanciullo.

La Cicogna, insegna la pieta verso il padre, & la madre, col suo essem-

pio dette altre volte.

Il tener il braccio destro con la spada in mano sopra l'altare, dimostra quella pietà, che si deue vsare verso la fanta Religione, esponendosi à tut

ti i pericoli.

Riferisce dell'Elefante Plutarco, che in Roma certi fanciulli per scherzo, hausedo punto la proboscide ad vn'Elefante, e perciò essendo esso adirato, pigliò vn di detti fanciulli per gertarlo in aria; ma gridando, e pian gendo gl'altri per la perdita del compagno, l'Elefante con pietà piace-uolmente lo ripose in terra, senza farli male; hauendo castigata la troppo audacia solo con la paura...

PIETA'

Nella Medaglia di Tiberio si vede scolpita.

V NA Donna a sedere, con vna tazza nella deltra mano, & col gomito manco posato sopra vn fanciullo.

Pietà.

Vando gl'Egittij voleuano significar la pietà, dipingeuano due Gio uane insieme, che tirauanno vn carro, per la ricordanza di Bitonide, & Cleobe fratelli, che per atto di pietà, tirano la propria Madre al Tempio di Giunone.

Pietd

Si vede ancora nella Medaglia d' Antonino.

Onna con vn fanciullo in braccio, e con vno à piedi.

PIETA DE FIGLIVOLI

verso i Padri.

VN Giouane, che porti sopra le spalle vn vecchio, sugendo l'incendio, per la ricordanza della pietà d'Enea.

PIETA'

Come fu depinta da Antonino Pio.

NA Matrona, con la veste lunga, con vn Turibolo in mano, chiamato da Latini Acerra, & auanti essa Matrona, vn'ara cinta d'vn sestone, sopra la quale v'è suoco acceso per sacrificare.

Cicerone dice nel lib. della natura delli Dei, che l'esser pio, non è altro, che la riuerenza che noi habbiamo hauer' à Dio, à i nostri Maggiori, à Pa

renti, á gl'Amici, & alla Patria.

PIGRITIA.

DONNA, confaccia, e fronte grande, e naso grosso, con le gambi sottili, starà à sedere in terra. L'Ariosto

Dall'altro la pigritia in terra siede,

Che non può andar, e mal si regge in piede.

Pigritia.

Donna scapigliata, terrà il capo chino, sarà vestita d'habito vile, e rotto, sederà, tenendo ambi le mani in seno coperte, & i piedi vn sopra l'altro, & à canto le starà vn'Asino à giacere, ouero vna Tartaruga.

Essendo la denominatione di pigro epiteto dell'Inuerno, ragioneuolmente si sa questa sigura della pigritia sua collaterale siglia, percioche come il calor nelli corpi humani è cagione del motto, e delle preste attio ni, così all'incontro il freddo sa immobilità, stupidezza, tardità, e somiglianti effetti.

Stà la detta figura col capo chino, e fiede, tenendo la mani, & i pidi nella guifa, che s'è detto; perche gl'Egittij, come riferisce Pierio Valeriano nel lib.xxxv. delli suoi Hieroglissici, in questa forma rappresentorno, volendo significar, che l'huomo pigro è come immobile, e priuo d'ogni sor-

te di buona operatione.

4 ... 3

Il capo scapigliato, la veste vile, e rotta, denotano l'infelice conditio-

na

ne della pigritia, mercè della quale l'ssuomo pigro per se stesso è sempre pouero, vile, e di niun prezzo quanto all'animo, & quanto al corpo, perche non acquista virtù, ne sicchezze, ne honore; come ben dice Essodo in questa sentenza.

Non enim piger vir implet domum Neg; differens Audium sane opus auget Semper differens vir damnis luctatur.

non foriero fue .

Le si dipinge à canto l'Asino à giacere, essendo questo animale reputato da molti assai pigro, come dice il sopradetto Pierio nel lib.xij.

PITTVRA.

Et il medesimo dice, che significa la Tartaruga al lib.xxviij.

ONNA, bella, con capelli neri, & grossi, sparsi, & ritorti in diuer se maniere, con le ciglia inarcate, che mostrino pensieri fantastichi, si cuopra la bocca, con vna sascia ligata dietro à gli orecchi, con vna catena d'oro al collo, dalla quale penda vna maschera, & habbia scritto nella fronte, im tatio. Terrà in vna mano il pennello, & nell'altra la tauola; con la veste di drappo cangiante, la quale le cuopra li piedi, & à piè di esta si potranno sare alcuni istromenti della pittura, per mostrare che la pit tura, è esercitio nobile, no si potendo sare senza molta applicatione dell'intelletto, dalla quale applicatione sono cagionate, & misurate appresso di noi, tutte le prosessioni di qual si voglia sorte, non facendo l'opre satte à caso, quantunque persetti ssime alla lode dell'Autore, altrimente che se

Si dipinge questa imagine molto bella, & che la bellezza noti nobiltà, si vede, perche l'vna, & l'altra è persettione, & l'vna, & l'altra è degna d'im perio; & secondo il detto di Homero, ambedue piacciono, & dilettano, muouono, & mamorano, ma l'vna, che è corporale, primieramente i sensi, l'altra che è intelligibile l'intelletto; anzi non pure sono simili, ma l'istesse riputate da molti Filosofi, & volgarmente si suol credere, che doue sono belle qualità del corpo, vi sieno per lo più quelle dell'animo, & doue è bellezza vi sia nobiltà.

I capelli della testa si fanno neri, & grossi, perche stando il buon Pittore in pensieri continui dell'imitatione della natura, & dell'arte, in quanto da prospettiua, & è oggetto dell'occhio, & per questo bisognandoli quasi con tinuamente hauer per la fantasia tutti gli essetti visibili della natura, viene per tal cagione a prendere molta cura, & maninconia, che genera poi adustione, come dicono i Medici, dalla quale naturalmente ne gli huomini con molti altri, questo particolare accidente si produce.

Saranno i capelli hirsuti, & sparsi in alto, & in diuerse parti con anellature, che appariscano prodotte dalla negligenza, perche nascono questi esteriormente dalla testa, come interiormente ne nascono i pensieri, & i fantasmi, che sono mezzi come alla speculatione, così ancora all'operemateriali.

Le ciglia inarcate, mostrano marauiglia, & veramente il Dipintore si estende

estende, à tanta sottile inuestigatione di cose minime in se stesse per aiuto dell'arte sua, che facilmente n'acquista marauiglia, & maninconia.

La bocca ricoperta, è inditio, che non è cosa che gioui quanto il silentio, & la solitudine; però si riserrano i Pittori in luoghi secreti, non perche temino riprensione dell'impersetto lauoro, come volgarmete si stima.

Tiene la catena d'oro onde pende la Maschera, per mostrare, che l'imi-

vatione, è congionta con la pittura inseparabilmente.

Gli anelletti della catena, mostrano la conformità di vna cosa, con l'al tra, & la congiuntione, perche non ogni cosa, come dice Cicerone nella sua Rettorica, il Pittore impara dal Maestro, ma con vna sola ne apprende molte, venendo per la conformità, & similitudine congionte, & incatenate insieme.

Le qualità dell'oro dimostra, che quando la pittura non è mantenuta dalla nobiltà, facilmente si perde, & la maschera mostra l'imitatione con-

ueniente alla Pittura.

Gli Antichi dimandauano imitatione quel discorso, che, ancorche fasso si faceua con la guida di qualche verità sinccessa, & perche volcuano che que'Poeti à quali mancaua quella parte, non sosse poeti riputati, così non sono da riputarsi i Pittori, che non l'hanno, essendo vero quel detto triuiale, che la Poesia tace nella Pittura, & la Pittura nella Poesia ragiona; vero è che sono disferenti nel modo d'imitare, procedendo per oppositione, perche gli accidenti visibili, che il Poeta con l'arte sua sà quasi ve dere con l'intelletto per mezzo d'accidenti intelligibili, sono prima considerati dal Pittore, per mezzo delli quali sà poi che la mente intende le cose significate, & non è altro il piacere che si prende dall'vna, & l'altra di queste professioni, se non che à forza d'arte quasi con inganno della natura, sa l'vna intendere co'sensi, & l'altra sentire con l'intelletto. Hà bisogno dunque la Pittura della imitatione di cose reali, il che accenna la ma schera, che è ritratto della faccia dell'huomo.

La veste cangiante, mostra, che la varietà particolarmente diletta come mostrano i piedi ricoperti, che quelle proportioni, le quali sono sondamento della Pittura, & che vanno notate nel disegno, auanti che

dia mano à colori, deueno ricuoprirfi, & celarfi nell'operacompita, & come è grand'arte presso à gli Oratori saper fingere di parlare senz'arte; così presso à i
Pittori saper dipinger in modo, che non
apparisca l'arte se non à più intelligenti, e quella lode,
che sola attende
il Pittore

curio

(o

di fama,nata dalla vir-



IOVANE bella, vestita d'azznro celeste, sopra il qual vestimento vi saranno molte stelle, sarà coronata di alloro, mostri le mammelle ignude piene di latte, col viso insiammato, & pensoso, con tre sanciulli à lati, che volandoli intorno, vno le porga la Lira, & il Plettro, l'altro la Fistola, & il terzo la Tromba; & non volendo rappresentare i tresfanciulli per non ingombrare troppo il luogo, i detti istromenti si posaranno appresso di essa.

Poesia, secondo Platone, non è altro, ch'espressione di cose diuine ecci-

tate nella mente da furore, & gratia celeste.

Si dipinge giouane, & bella, perche ogni huomo, ancorche rozzo, è allettato dalla sua dolcezza, & tirato dalla sua sorza.

407

Si corona di lauro, il quale stà sempre verde, & non teme sorza di sulmine celeste, perche la Poesia sa gl'huomini immortali, & gli assicura da colpi del tempo, il quale suol tutte le cose ridurre all'oblinione.

La veste con le stelle, significa la diuinità, per conformità di quello, che

dissero i Poeti hauer origine dal cielo.

Le mammelle piene di latte, mostrano la secondità de concetti, & dell' inuentioni, che sono l'anima della Poessa.

E pensosa, & infiammata nell'aspetto, perche il Poeta ha sempre l'ani-

ma piena di velocissimi motti somiglianti al furore.

I tre fanciulli, sono le tre maniere principali di poetare, cioè Pastorale, Lirico, & Heroico; le quale dipendono più dall'habilità naturale, che dall'arte; dicendosi per commune opinione, che gli Poeti nascono, & gli Oratori si fanno.

Infinite cose si potrebbono dire della Poesia senza variar dal nostro pro posito; ma hormai ogni bello spirito tanto ne sa, per lo molto esercitio delle Academie, Scole d'Italia, che sarebbe vn voler dar lume alla luce del Sole, volerne scriuere in questo luogo: Del che mi saranno testimonio certo in Perugia mia patria, l'Academia de gl'Insensati, illustre già molt'anni, la quale rende marauiglia non pure à le stessa, ma all'Italia, a tutto il Mondo, per le nobili parti de gl'ingegni, che essa nodrisce, i qua li tutti insieme lei rendono nobile, come ella poi ciascuno separatamente rende samoso.

Poesia.

Onna vestita del color del cielo, nella sinistra mano tenga vna Lira, & con la destra il Plettro, sarà coronata d'Alloro, & a' piedi vi

fara vn Cigno.

Si veste del color del cielo, perche il cielo in greco si dice Vranos, & la Musa, che da spirito di poesia, è Vrania, & per testimonio di tutti i poeti non può vn'huomo esser valente in queste arti, se non è di particolar talento del cielo dotato; & però si dicono i Poeti hauer origine dal cielo, come si è detto.

La Lira, si dà in mano, perche molto gioua alla consonanza della poefia, l'armoniaca consonanza del suono, & in particolare si seruiuano anticamente di questo istromento, quelli che cantauano cose basse, onde dall' istessa Lira surono Lirici nominati.

La corona d'alloro, dimostra, che l'intento di tutti i poeti non è altro, che di acquistare sama, oue tutte le altre professioni hanno mescolato se-co qualche vtile, & l'Alloro non hà cosa più mirabile in sè, che la viridità delle soglie perpetua, come essi la viuacità del nome.

Il Cigno, in vecchiezza và meglio articolando continuamente la voce, per estenuarsi la gola; & così i poeti vanno migliorando nell'arte loro con

gli anni, come fi racconta di Edipo Coloneo, & di altri.

Potsia.

Donna, con l'ali in testa, coronata di lauro, con la sinistra tenga vn.

libro, & con la destra vn Scettro similmente di lauro.

Per l'ali si conosce la velocità, & forza dell'intelletto; & per l'allo ro, oltre quel che habbiamo già detto, si nota la fatica, & diligenza, perche nelle foglie sue vi è grandissima amarezza, come è grandissima fatica ridurre à persettione vn'opera, che possa portar lode, & gloria all'Autore.

S I potrà dipingere, secondo l'vso commune, vn'Apollo ignudo, convena corona di alloro nella destra mano, con la quale faccia sembiante di volere incoronare qualch'vno, & con la sinistra mano tenghi vna Lira, & il Plettro.

POEMA LIRICO.

ONNA Giouane, con la Lira nella finistra mano, & la destra tenghi il Plettro, sarà vestita d'habito di varij colori, ma gratioso, attilatto, & stretto, per manisestare, che sotto vna sola cosa, più cose vi si contengono, hauerà vna cartella con motto, che dica.

Breui complettor singula cantu.

POEMA EROICO.

H VOMO di real maestà, vestito di habito sontuoso, & graue; incapo hauerà vna ghirlanda d'alloro, & nella destra mano vna Trom ba, con vn motto che dica.

Non nisi grandia canto.

POEMA PASTORALE.

OVANE di semplice, & natural bellezza, con vna siringa in mano, con stiualetti à staffa, acciò che mostri il piede ignudo, con queste parole sopra.

Pastorum carmina ludo.

POEMA SATIRICO.

H VOMO ignudo, con faccia allegra, lasciua, ardita, & che vibri la lingua, con vn Tirso in mano, & vi sia scritto il motto. 1rridens cuspide sigo.

Pouertà.

Onna vestita come vna Zingara, co'l collo torto, in atto di domandare elemosina, in cima del capo terrà vn'vccello chiamato Coda-

zinzola, ouero squassacoda.

Racconta il Valeriano, che volendo gli Egittij significar vn'huomo di estrema pouertà, dipingeuano quest'vccello; perche, come dice ancora Eliano, è animale di tanto poco vigore, che non si può sar il nido, & per questo và facendo l'oua ne'nidi altrui.

Rappresentasi la pouertà, in forma di Zingara, per non si trouare la più meschina generatione di questa, la quale non hà ne robba, ne nobiltà, ne gusto, ne speranza di cosa alcuna, che possa dare vna particella di quella

felicità, che è fine della vita politica.

POVERTA

ONNA ignuda, & macilenta, à sedere sopra vn'aspra rupe, con le mani, & i piedi legati, tenti di sciorre le legaccie co'denti, essendo nella spalla dritta punta da vn scarauaggio, & habbia i capelli intricati.

Qui si dipinge, non quella pouertà della quale si ragiona presso ad Aristofane nel Pluto posta nell'hauere quanto è bastante alla necessità del vit to senza soprabondanza, ma la pouertà di quelli, che non hanno da viuere: Però si dipinge ignuda, & macilenta, con capelli intricati, & con le ma ni, & piedi legati, sopra lo scoglio, per essere il Pouero priuo del maneggio di molti negotij; che lo renderebbono samoso. Però disse S. Gregorio Nazianzeno la pouertà essere vn viaggio, che molti viaggi impedisce, & molte attioni; & procura sciogliersi i nodi co'denti, perche come si dice triuialmente, la pouertà sa l'huomo industrioso, & sagace; onde disse. Teocrito à Diosante: la pouertà sola esser queila, che suscita l'arti, perche è stimolo significato in quell'animaletto, che noi chiamamo scarauaggio.

Onna pallida, & furiosa, vestita di nero, come dice Aristofane nella

J Comedia chiamata Pluto.

La pallidezza, si pone, perche doue è pouertà, è carestia delle cose da viuere, & oue queste mancano, fanno perdere il colore, & lo spirito.

Si să suriosa, ouero in atteggiamento di pazzia, perche tutte le parole, & attioni d'vn pouero, sono riputate pazzia, ne più si dà sede à lui, che

ad vno insensato.

Il color nero, perche è nuntio di morte, & di cose spiaceuoli, ci dà ad intendere, che la pouertà, è cosa fastidiosa, difficile, suttuosa, & miserabile.

POVERTA DEL DONI.

Onnna distesa sopra rami d'Alberi secchi, con alcuni pochi stracci

d'intorno.

Li rami secchi, mostrano l'essere d'uno, che viue al mondo in pouertà, che non è stimato buono, non potendo sar frutto da sè medesimo, se non per ardore, cioè per adoprarsi in tutti i bisogni à capriccio dell' industria altrui. Però à tutti i pericoli della Republica, à tutti i trauagli del Regno, à tutti gli aggrauij della Città, subito si sottopongono i poueri, con grandissimi pericoli della vita, & però Virgilio disse nel pri. della Georgica.

Duris vrgens in rebus egestas.

## POVERTA' In vno c'habbia bello ingegno.

ONNA mal vestita, che tenga la mano destra legata ad vn grandiasso posato in terra, & la sinistra alzata, con vn paro d'ali aperte, attaccate fra la mano, & il braccio.

C-c 3 Pouered



Pouerta, è mancamento delle cose necessarie all'huomo, per sostegno

della vita, & acquisto della virtù.

L'ali, nella mano sinistra, significano il desiderio d'alcuni poueri ingegnosi, i quali aspirano alle dissicultà della virtu, ma oppressi dalle proprie necessità, sono ssorzati à starsi nell'abiettioni, & nelle viltà della plebe, & si attribuisce à Greci la lode dell'inuentione di questa sigura.

POVERTA DISPIRITO.

Vedi alla prima Beatitudine.

PERDONO.

TI VOMO, che hauendo'l petro ferito, e'l volto, & gl'occhi verso il cielo, & nella destra mano vna spada nuda con la punta riuolta in terra, mostri di far forza, & in essetto di spezzarla.

L

Il petto ferito, dimostra l'osfese, le quali si presuppongono dal perdono. Il spezzare della spada, significa, che il perdono si depone, & la volontà, & la commodità di fare ogni vendetta.

Il viso riuolto al cielo, denota il riguardo, che si ha nel perdonare a Dio nostro Signore, il quale ci dice Dimittite, & dimittetta vobis; & altroue, mihi

vindictam, & ego retribuam .

POLITICA.

ONNA, che con la destra mano tenghi vn paro di bilancie.
Perche la politica aggiusta in modo gli stati della Republica, che l'vno per l'altro si solleua, & si sostenta sopra la terra, con quella selicità della quale è capace fra qste miserie l'insirmità, & debole natura nostra.

PREGHIERE.

DVE Vecchie grinze, meste, zoppe, guercie, maninconiche, & vestite di torchino, così le dipinge Homero; & zoppe si dipingono sorse, perche quando si vuol pregare, si piegano le ginocchia, ouero perche con animo dubbioso si và a pregare, non hauendo certezza alcuna d'ottenere

quello che si prega.

Hanno poi la faccia mesta, perche le preghiere, sono essetti, che notano indigenza, & mancamento di cose, che non si hanno, ò timore di non perderle, possedendole volontieri; & l'ihdigenza se bene è cagione di persettione nelle Città, come dice Aristotile nel quinto libro dell'Etica; è nondimeno indicio di mancanza, & genera mestitia, & macilenza ne gli huòmini particolari, come il medesimo dice nel primo della Fisica, & per tal cagione, macilenta, & mesta si deue fare la presente figura.

Sarà ancora guercia, per notare con la diuersità dello sguardo di due occhi, la diuersità dell'intendere di due intelletti, per essere ordinariamente di contraria opinione, quello che prega altrui da quello che è pregato.

Il vestimento del color torchino, dimostra le preghiere, douer essere del color del Cielo, cioè non mascherate, & allisciate, non con sinte ragioni abbellite, ma pure, chiare, & reali; accioche si possa ottenere quanto l'huomo vuole, & desidera.

PREGHIERA A DIO.

DONNA in ginocchioni, con le mani giunte, con la testa alta ver-

Questa figura, è molto all'Inuocatione, & Oratione somigliante, ha-

uendo il medesimo oggetto, & similissimo fine.

Le ginocchia in terra, & le mani giunte insieme, mostrano l'effetto este riore dell'huomo; la testa riuolta al cielo, & la siamma, l'assetto interiore della mente, & del cuore.

PREMIO.

H VOMO vestito di bianco, cinto d'un velo d'oro, tenendo nella destra mano vna palma con un ramo di quercia, & nella sinistra corone, & ghirlande.

Cc 4 Due



Due sono le parti del premio principali, cioè l'honore, & l'vtile; però si dipinge in mano à questa figura il ramo della quercia, & della palma, si-gnificando quella l'vtile, & questa l'honore.

Il vestimento bianco cinto col velo dell'oro, signisca la verità accompagnata dalla virtù, perche non è premio quel bene, che si dà alle persone

senza merito. PREVIDENZA.

ONNA con due teste, sarà vestita di giallo, nella destra mano terrà vno Schiratto, & nella sinistra vn Compasso.

Il vestimento giallo, significa sapienza, senza la quale non si può haue-

re la preuidenza.

Lo Schiratto, da Plinio nel lib. 8. al cap. 38. è posto per la Preuidenza, dicendo, che tra gli altri doni, che tiene dalla natura, quando si vuol ripo-

fare

fare all'aria, hà la coda che gli serue per coprirsi contra l'ardore de' raggi del Sole, & contra l'impeto de venti, & delle pioggie, preuedendo per istin

to naturale la mutatione del tempo.

Le due teste, dimostrano, che per preuedere le cose da venire, gioua asfai la cognitione delle cose passate; però si vede che la esperienza, è cacione della prudenza ne gli huomini, & vn'huomo prudente, è facilissimo à prenedere; essendo il Prenedere, & il Pronedere effetti proprij della Pru denza, onde si dice vtile alla vita humana, la cognitione di molte historie, & di casi successi di molti tempi, generando in noi prudenza per giudicare le cose da venire, le quali senza questo fine sarebbono mera curiosità, & perdimento di tempo.

Il Compasso, mostra, che per preuedere le cose, si deuono misurare le qualità, gli ordini, le dispositioni, i tempi, & tutti gli accidenti col discor-

so di sauto giuditto, & di discretto pensiero.



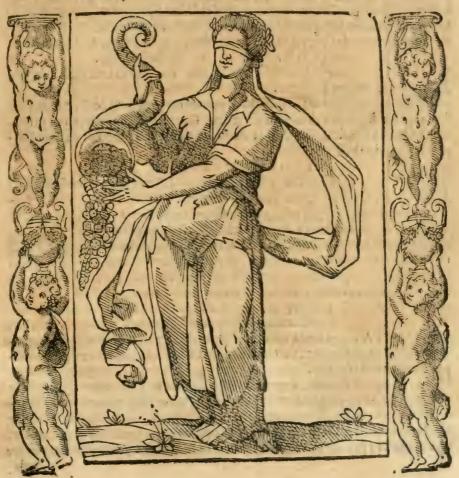

ONNA con occhi velati, di faccia ridente, tiene con ambi le mani vn Cornucopia, co'l quale sparge oro, & altre cose di gra prezzo. Prodighi sono quelli, che donano, & spendono senza guida della ragione le facoltà, & i danari; però hà bendato gl'occhi questa sigura, dispensando i beni senza giuditio à chi no li merita, & lasciando di donare à più degni. Et è biassmeuole non si saper temperare in dar la propria robba, & se proprie ricchezze, che possono esser sinestra, & istromento di viuer bene, & beatamente.

Prodigalità.

Onna lasciua, vestita riccamente, con bella acconciatura di testa piena di gioie, co'crini molli, come la descriue Dante, portando a canto due gran borse di danari, de quali gitti via gran parte; Si vedano ancora due Arpie, che le rubbino i danari nascostamente, per mostrare, che quelli che stanno presso all'huomo prodigo, mentre egli si occupa ingettar via le proprie facultà, gli mostrano buona cera, & gli fanno riuerenza; il che nota la faccia seminile dell'Arpia; ma nell'intentione lo sprezzano, come huomo, che auuilisce sè stesso, assomigliando la loro intentione al resto del corpo di questo mostro, che è brutto, & puzzolente.

DONNA, che stia col braccio, & con la mano dritta stesa, tenendosi la sinistra al petto.

Il braccio dritto steso, è indicio di promettere alcuna cosa, con la sinistra al petto si mostra di assicurare altrui sopra la sede propria col giuramento, per la conservazione di sè stesso, la quale dal petto, & dal core dipende principalmente.

DONNA ignuda, & alata, nella mano destra tenga vna siamma di fuoco, & nella sinistra vno Schirattolo.

Ignuda si dipinge, per esser libera d'ogni impedimento all'operare.

Alata, per la prestezza, & velocità, indicij della prontezza.

Il fuoco nella mano, fignifica viuacità d'ingegno, che si scuopre nelle operationi di vna natura pronta, & de gli huomini tanto, è più pronto l'vno dell'altro, quanto più partecipa di questo elemento; Et lo Schirattolo si dipinge, perche è animal velocissimo.

PROVIDENZA DELL'ANNONA
nella Medaglia d'Alessandro Seuero.

ONNA, che nella mano destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn vaso in terra pieno medesimamente di spighe.

Questa figura è simile à quelle dell' abondanza descritte nel principio dell'opera. Però non occorre, che ci stendiamo lungamente in ragionare; basta sapere che è virtù, che deriua dalla prudenza, & si restringe à par ticolari termini della prouisione delle cose necessarie al viuere, ò di sè stes so, ò di molti; però si attribuisce questa lode ancora à Dio, come quello,

che

che irreprensibilmence prouede à tutte le necessità nostre.

Prouidenza.

Onna con due teste à somiglianza di Iano, vna testa sarà ghirlandata in spigne di grano, & l'altra di vite con il frutto, in vna mano terrà due chiaui, & nell'altra vn Timone, non potendo essere alcun'huomo prouido senza la cognitione del tempo passato, & del faturo.

A ragione si dipinge questa figura con le due faccie, le quali dicemmo

esser conuenienti alla proudenza descritta di sopra.

Le chiani mostrano, che non basta il prouedere le cose, ma bisogna ancora operare per essere perfetto ne gli atti virtuosi, & le chiani notano ancora tutte le cose, che sono istromenti delle attioni appartenenti alla terra, & che ci aprono li laberinti fabricati sopra alla difficultà del vinere humano.

Il Timone, ci mostra ancora nel Mare adoprarsi providenza in moste occasioni, per acquistarne ricchezze, & sama, & ben spesso ancora solo per saluar la vita; Et la providenza regge il Timone di noi stessi, & da speran za al viver nostro, il quale quasi naue in alto Mare, è sollevato, & scosso da tutte le bande da venti della sortuna.

P R O V 1 D E N Z A Nella Medaglia di Probo.

SI vede per la prouidenza nella Medaglia di Probo, vna Donna stolata, che nella destra mano tiene vn Scettro, & nella sinistra vn Cornucopia, con vn globo a piedi, & si mostra la prouidenza particolarmente, appartenere à Magistrati.

> P R O V I D E N Z A Nella Medaglia di Massimino.

ONNA, che nella destra tiene vn mazzo di spighe di grano, & nella sinistra vn'hasta, che con diuerse cose mostra il medesimo, che si è detto dell'altra.

Providenza.

E T nella Medaglia di Tito, si vede vna Donna con vn timone, & convn globo, come in vna di Floriano col globo, & con vn'hasta.

Prouidenza.

VNA Donna, che alza ambe le braccia verso il cielo, & si riuolge qua si con le mani giunte verso vna stella, con lettere, Providentia Deorum;

la quale è di Elio Pertinace, come racconta l'Erizzo.

Fra gl'huomini plebei; la prouidenza, perche immediatamete da Dio, il quale è datore di tutti i beni, & conoscitore di tutte le cose, secondo il detto dell'Apostolo, Omnis sufficientia nostra ex Des est; & non ci prouedendo esso delle cose necessarie, poco, ò nulla vale la prouidenza nostra, che è come la volontà de teneri fanciullini trasportata dal desiderio di camina re, che presto cade; se la forza della nutrice non le sostenza.

Prouidenza.

S I vede nella Medaglia di Balbino, vna Donna, che con la finistra ma-

418 ICONOLOGIA

no tiene vn Corno di diuitia, & nella destra vna claua, col Mondo a piedi, con lettere che dicono Prouidentia Deorum, & S. C.

PRVDENZA.



DONNA, con due faccie simile à Giano, & che si specchi, tenendo vn Serpe auolto ad vn braccio.

Le due faccie significano, che la prudenza è vna cognitione vera, & cer ta, la quale ordina ciò che si deue fare, & nasce dalla consideratione delle

cose passate, & delle suture insieme.

L'eccellenza di questa virtù, è tanto importante, che per essa si rammentano le cose passate, si ordinano le presenti, & si preuedono le suture; onde l'huomo, che n'è senza, non sa raquistare quello che ha perduto, ne conseruare quello che possiede, ne cercare quello che aspetta.

Lo specchiarsi, significa la cognitione di sè medesimo, non potendo al-

cune.

cuno regolare le sue attioni, se i proprij difetti non conosce.

Il serpe quando è combattuto, oppone tutto il corpo alle percosse, armandosi la testa con molti giri, & ci dà ad intendere, che per la virtù, che è quasi il nostro capo, & la nostra persettione, debbiamo opporre à colpi di fortuna, tutte l'altre nostre cose, quantunque care; & questa è la vera prudenza. Però si dice nella sacra Scrittura: Essote prudentes sucui serpentes.

Prudenza.

Onna con l'elmo dorato in capo, circondato da vna ghirlanda delle foglie del moro; hauerà due faccie, come s'è detto di fopra, nella dettra mano terrà vna frezza, intorno alla quale vi farà rinolto vn pefce detto Ecneide, ouero Remora, che così è chiamato da Latini, il quale scri ue Plinio, che attaccandosi alla Naue, hà sorza di fermarla, & perciò è po sto per la tardanza; nella sinistra terrà lo specchio, nel quale mirando, con templa se stessa, à piedi vi sarà vn Ceruo di lunghe corna, & che rumini;

La Prudenza, secondo Aristotile, è vn'habito attiuo con vera ragione, circa cose possibili, per conseguire il bene, & suggire il male, per sine della vita selice; & per la vita selice si deue intendere quella, che si aspetta doppo il pellegrinaggio di questa presente, secondo i Theologi, & secondo vna parte di Filosofi, quella che si puol hauere, & partecipare nel tempo dell' vnione dell'anima, col corpo, per li quali ambidoi sini, si può, & si deue adoprare la prudenza, come pare, che mostri Christo Signor nostro, dicen do nel Vangelo Prudentiores sun sitti buius saculi sitis lucis. Ne vien distinta la qualità dell'attione, dalla diuersità de sini, quando sieno insieme ordinati, come è la selicità politica, con la quale ordinatamente viuendo, si può fare scala per salire alla selicità preparataci in cielo; la quale è più, & meno conosciuta, secondo che minori, ò maggiori sono i doni della natura, ò della gratia.

Per dichiaratione delli visi, basterà quello che si è detto auanti.

L'Elmo dorato, che tiene in capo, significa l'ingegno dell'huomo prudente, & accorto, armato di saggi consigli, che facilmente si disende da ciò, che sia per fargli male, & tutto risplende nelle belle, & degne opere che sà.

La ghirlanda delle foglie del moro, che circonda l'elmo, dinota, che l'huomo sauio, & prudente non deue fare le cose inanzi tempo, ma ordinarle con giuditio; & però l'Alciato disse.

Non germina giamai il tardo moro. Fin che'l freddo non è mancato, e spento: Ne'l sauio sà le cose innanzi tempo, Ma l'ordina con modo, & con decoro.

THEFT

Il Pesce auolto alla frezza, è indicio di questo medesimo; Di più ammonisce, che non si deue esser troppo tardo nell'applicarsi al bene conofciuto; il che ancora esprimendo l'Alcieto, non mi par subr di proposito scriuerlo qui sotto.

Ch'effer si debba in ogni impresa molto
Saggio al parlar, & nell'oprar intento,
Il pesce il mostra à la saetta auolto,
Che suol Naue fermar nel maggior vento,
Vola dall'arco, & dalla mano sciolto
Il dardo, e l'aitro troppo pigro, e lento
Nuoce il tardar, come esser presto, e licue
La via di mezzo seguitar si deue.

Lo specchio, significa la cognitione del prudente non poter regolar le sue attioni, se i proprij suoi diffetti non conosce, & corregge. Et questo intendeua Socrate quando esortaua i suoi Scolari à riguardar se medesi-

mi ogni mattina nello specchio.

Il Ceruo, nel modo detto, il medessmo mostra che il dardo, & il pesce ; perche quanto le lunghe, & disposte gambe l'incitano al corso, tanto lo ritarda il graue peso delle corna, & il pericolo d'impedirsi con esse fra le selue, e gli sterpi. E a proposito ancora, il ruminare di questo animale al discorso che precede la risolutione de buoni pensieri; Ne m'increscerà a questo proposito seriuere il Sonetto del gentile Sign. Giouanni Buondelmonte, che dice così.

Rara', e nobil virtù, che fola rendi,

Via più d'ogn'altra l'huom di laude degno,

Et sei del viuer nostro alto sossegno,

Et del tuo ben' oprar sol gloria attendi.

Tù luugo, e tempo accortamente prendi,

E disimgui, risolui, e tocchi il segno.

Del passeto discorri, & per tuo ingegno,

Scorgi il futuro, & il presente intendi.

Ordinata ragion, tu guida, & duce,

Di chi gouerna sei, di chi consiglia,

Et biasmo, & danno sai schiuar souente.

Prudenza amata, & cara, altera siglia

Di Gioue, vn raggio almen della tua luce

L'ignoranza disgombra à la mia mente.

Prudenza.

Onna, la quale tiene nella finistra mano vna testa di morto, & nella

destra vn Serpe.

La testa di morto, dimostra, che per acquisto della prudenza, molto gioua guardare il sine, & successo delle cose, & per esser la prudenza sin., gran parte essetto della Filosofia, la quale, è secondo i migliori Filosofi, vna continua meditatione della morte, l'impara, che il pensare alle nostre mièrie, è la strada reale per l'acquisto d'essa.

Per la dichiaratione del Serpe basterà quanto si è detto.

Profetia, come dipinta in una facciate della Libraria di N.S. nel Vaticano.

Onna con il viso velato, con la destra mano tiene vna spada nuda, & vna tromba, & con la sinistra piglia vna catena, la quale esce, & pen de da vn Sole, che gli sta sopra dalla parte sinistra, & sopra alla testa di detta sigura vi è vna Colomba.

PROSPETTIVA.

ONNA di bellissimo, e gratioso aspetto; hauerà al collo vna collana d'oro, c'habbia per pendente vn'occhio humano, tenga con la deltra mano Compasso, Riga, con Squadra, vn Piombo pendente, & vno Specchio, & con la sinistra dui Libri con l'iscrittioni di suori, ad vno Ptolomei, & all'altro Vitellionis; nel vestimento da piedi sarà il colore oscuro, & di mano in mano ascendendo sarà più chiaro, tanto che da capo venga ad esser chiarissimo.

La Prospettiua è detta da Greci orringi dal vedere è nobilissima scientia, come che sopra le Matematiche, & Fisiche dimostrationi sondata, trat ta della natura & proprietà della luce, & potenza visiua, della quale nella vita humana, & nell'vniuersità delle cose non hà più eccellente, ne più merauigliosa. E' la prospettiua, come si è detto, diletteuole, & giocondissima; & perciò si rappresenta di bello, & gratioso aspetto. Hà il pendente con l'occhio, percioche dal vedere hà la sua denominatione, si come quella, che sù le spetie visibili, & attione visoria è tutta posta.

Per gl'istromenti si dimoftra la conditione, & l'operationi sue.

Nello Speccio le figure rette si rislettono, & perche questa scienza di luce retta, & di restessa, seruendosi, sà vedere di belle merauiglie. Per tanto in segno si è posto lo Specchio. Et risledendo le scienze nelli scrirti de samossi huomini, si sono dati à questa sigura l'opere di due Autori, che per hauer d'essa ottimamente trattato, sono per lei assai celebrati; onde per

gl'Autori tal scienza si rende molto ben manifesta.

Li colori nelle vesti variati da oscuro al chiaro, sono per dimostrare, che l'operationi della prospettiua si fanno col chiaro della luce, & con l'oscuro dell'ombra con vna certa graduatione, secondo le distantie, & reslessi. Et in vero si deuono render gratie à Dio, che & nel passato secolo, & nel presente non siano mancati, ne manchino huomini in ogni sorte di scienze, & arti celebri, come ne anco in questa professione di prospettiua, fra quali è stato M. Giouanni Alberti del Borgo, il quale in che stima si douesse hauere, so dimostrano tante samose opere sue, & in spetie quella di Pittura fatta nella Sala del nuouo Palazzo nel Vaticano, detta la Clemen tina, in compagnia di M. Cherubino vero suo fratello, non meno per natura, che per pari eccellenza in quest'arte.

Onna, che con ambe le mani tiene vna prospettiua, & aili piedi ha squadre, compassi, & altri stromenti conuencuoli à quest'arte, & co me per rappresentare simil sigura non si può allontanare dalle cose istesse,

cosi non bisogna molto studio per dichiararle; atteso che lor medesime fanno noto à quanto sopra ciò sa messiero.

PVD1CIT1 A.

ONNA vestita di bianco, nella destra mano tiene vn'Armellino, & ha il volto velato.

Ogni peccato è macchia dell'anima; ma propriamente pare, che folo dalle cose veneree si dicano gl'huomini restar macchiati, & immondi, dimandandosi da Latini Poliuto solo colui, che in simili piaceri è immerso. Et chi in questo erraua souerchiamente nella vecchia legge, era cassigato con la lepra, per la similitudine di contaminatione, & douendo il popolo d'Israel riceuer la legge da Dio; bisognò, che s'astenesse ancora dalle pro prie moglie per tre giorni intieri, secondo il suo detto: Siate mondi voi come io son mondo, & netto; Per questa cagione si sal vestito bianco; & l'Armellino il qual animale è tanto netto, che essendo serrato in qualche luogo dell'immondezza, talche non possa vscir senza imbrattarsi, elegge più tosto morire, che perdere in parte alcuna la sua candidezza.

Il volto velato, significa modestia, & pudicitia, & cominciò l'vso di velar la testa alla pudicitia, dalla memoria di Penclope, la quale essendo pre gata dal Padre à starsene in Lacedemonia per sua sodisfattione, & sentendosi spronare dall'altra banda dell'amor d'Vlisse suo marito à seguitarlo, non hauendo ardire per modestia di manisestare apertamente la volonta, se ne staua tacendo col viso velato; & per tal memoria, in quel medesimo

luogo, il padre drizzò vn Tempio alla Modestia, & alla Pudicitia.

P P D I C I T I A.

S I potrà ancora questa Fanciulla sar vestita di verde, con vn'Armellino in mano, il quale al collo vn collar d'oro, & Topazij, come disse il Petrarca nel Trionso della castità.

Era la loro vittoriosa Insegna

In campo verde vn candido Armellino .

Et la veste verde signisicherà, che la pudicitia hà per sine la speranza delle cose promessole in premio da Christo N. Sig.

Pudicitia.

Onna con vn velo trasparente, che le cuopra la faccia, con habito lungo, & graue; con la sinistra tiene vn lembo del manto, & con la destra stà in atto di pigliare vna Tortorella, che mostri con picciol motto volare verso lei; sotto al destro piede tiene vna Testudine, per denotare, che le donne pudiche, & caste deuono stare quanto più possopo nelle lor case, & andar rare volte ne'luoghi publici, & frequentati.

La Tortora hauendo persa la sua compagna, secondo che scriuono, tutto il tempo che le resta viue castissima; & però si pone per segno di pu-

dicitia.

Per lo velo si dà ad intendere quanto la donna casta, & pudica deues sprezzare l'abbellimento della sna persona.

Pueritia, è la prima et dell'huomo, che comincia dal nascere, & dura sino al decimo anno, nella quale non potendo l'huomo essercitare la ragione per i suoi mezzi, per esser debolt i sensi in questa et à, & questo se chiama principio.

La varierà de colori conniene alia pueritia, & anco la canna, perche

questa, & quelli mostrano varieta, & leggierezza.

PVNITIONE.

ONNA risplendente, che sta sopra vna rota in piedi, con vn Timo ne a canto, nella mano destra tenendo vn braccio da misurare, & nella sinistra vn freno.

Punitione .

D Onna vestita di bianco, sarà alata, nella destra mano terrà vn passo, ouero legno da misurare, & nella destra vn freno.

Questa figura si rappresenta per la Dea Nemesi, onde si dice esser si-

gliuola della Giusticia, & si veste di bianco per la ragione detta..

L'ali dimostrano la velocità, & la prestezza, che si deue adoprare, in.

punire i maluaggi, & in premiare i meriteuoli.

Il freno, & il passo da misurare, significa, che ella rastrena le lingue, & l'opre cattiue, misurando il modo, che nè la pena, nè la colpa ecceda so-uerchiamente, ma che serbino insieme conueniente misura, & proportione; il che si osserua nell'antica legge, pagando ciascuno in pena l'occhio, per l'occhio, il piede, per lo piede, & la vita, per la vita.

PVRITA'

Vedi à Innocenza. .

Purità.

Giouanetta, vessita di bianco, con vna Colomba in mano.

Giouanetta si dipinge la purità, perche stà ne' cori teneri, doue non hà ancora fatte le radici la malitia; & il vestimento bianco, e tal dispositione di mente conuencuole, come la bianchezza più d'alcun'altro colore partecipe della luce, della quale nessua accidente semibile, è più puro, & persetto, mostrandosi ancora in questo modo la purità essere più di tut te le altre virtù alla diuinità somigliante.

La Colomba bianca, ci dimostra la simplicità, & purità de'la vita, & col colore, ch'essa con ogni delicatezza mantiene, & col costume naturale, che è di godere con singolar purità il suo compagno, senz'altro deside-

rare, ò volere, per fine de naturali desiderij d'Amore.

PVRITA, ET SINCERITA' D'ANIMO.

ONNA vestita di bianco, per la ragione detta in altri luoghi, &

che tenghi con bella gratia vn Gallo.

Il Gallo, come riferisce Pierio Valeriano lib. 24. appresso gli Antichi, fignificaua la purità, & fincerità dell'animo, onde Pitagora commandò à

Dd fuoi

ICONOLOGIA

suoi Scolari, che douessero nutrire il Gallo; cioè la purità, & sincerità de gli animi loro; & Socrate appresso Platone quando era per morire, lasciò nel suo testamento vn Gallo ad Esculapio; volendo in quel modo mostrare il saggio Filosofo, che rendeua alla diuina bontà curatrice di tutti i ma li, l'anima sua pura, & sincera come era prima. Onde Giulio Camillo nel sin della canzona in morte del Delsin di Francia, così disse.

Ma à te Esculapio adorno El sacrò pria l'augel nuncio del giorno.

QVERELA A DIO.

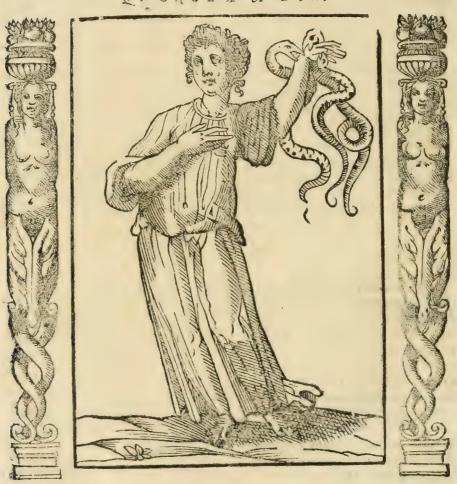

ONNA vestita d'vn candide velo, che hauendo il viso mesto, & lagrimeuole riuolto al cielo, & la destra mano al petto, mostri l'altra mano essermorsicata da sieri, & velenosi serpenti.

La mestitia del volto, dimostra qual sia l'assetto della querela.

Si dipinge con gli occhi lagrimeuoli, riuolti al cielo, perche come si è detto s'indrizza la querela à Dio Qui habitat incalis.

Con la mano morlicata da serpenti, si vuol denotare la querela hauere

per ragioni l'offese, & l'ingiurie significate per li serpenti.

Il vestimento bianco, & la mano su'l petro, dimostrano l'innocenza, & l'integrità, per la quale hà efficacia detta querela.

Querela.

Onna vestita di tanè, percioche gli Antichi ne'mortorij, & nelle auuersita loro, si vestiuano di tal colore, hauerà in capo vn Passaro solitario, vecello, che ha il canto maninconico, & mesto.

Q V I E T E.

ONNA, che stà in piedi sopra vna base di figura Cubica, con la

man destra sottenga vn Perpendicolo.

La figura Cubica, come riferifce Platone, fecondo il parere di Timeo Locrense discepolo di Pitagora, il quale imparò la dottrina sua in granparte da gli Egittij, fignisica la terra, che con disseoltà si muone per esser nel luogo suo proprio, come è il centro dell'vniuerso, & riposandosi quietamente, si dimostra per cagione della sua quiete, & venendo questa principalmente, & immediatamente mostrata, à ragione si potrà dire, che il Cubo signisichi quiete, & riposo, stando egualmente posato in tutti modi, & mouendosi con disseoltà.

Il Perpendicolo, ci dimostra, che la quiete, & il riposo di tutte le cose, è il fine, & la persettione di esse; ma perche non possono mantenersi inquiete, ne pure gli elementi semplici, che non hanno compositione, anzi che si generano, & corrompono per lo mantenimento de composti, liquali medesimamente si compongono, & risoluono di continouo, & ne'cieli che sono incorrottibili, vediamo chiaramente vn perpetuo moto; quindi è, che non conoscendo noi realmente la quiete, diciamo essere il cessare del moto, il quale non potendo giustificare col senso, andiamo imaginando con l'intelletto; & perche della quiete noi parliamo in rispetto dell'huomo, diremo allora esso quietarsi, quando i suoi moti del pensiero, & dell'attioni sono regolati, & retti, in modo, che distintamente vadino à ferirealiuogo della quiete sua, che è l'altra vita apparecchiata à Beati, per quietarsi eternamente, come il Perpendicolo, che è graue, & suori del suo luogo naturale, stà drittamente pendendo per arriuare mouendosi naturalmente al punto imaginato dell'Orizonte, oue è la sua quiete.

Quiete.

Onna, d'aspetto graue, & venerabile; sarà vestita di nero, che porti seco qualche segno di Religione, sopra all'acconciatura della testa, vi starà vi nido, dentro del quale si veda via Cicogna tutta pelata per la vecchiezza, la quale si riposa nel nido, & è nutrita dalla pietà de figliuoli.

La vera quiete, è impossibile, come habbiamo detto, poterla ritrouar compita in questo mondo; Con tutto ciò vn certo cessar da negotij d'importanza per menare vita senza pensieri, che mantengono con ansietà la

Dd 2 mente

mente, si domanda volgarmente Quiete, & è solo vn lasciar altrui per attendere à sè stesso, & però è molto riprensibile nel consortio de gli huomi ni, & nel viuere politico, priuarsi di quella selicità, che viene dal giouamento, che sentono i Parenti, & gli Amici dall'opra d'vn Cittadino vtile alia sua Patria, se non si sà per cagione di Religione, la quale sola merita, che si lasci da banda ogn'altro interesse; & però si dipinge detta sigura in habito religioso, graue, & venerabile, non essendo ogni huomo atto à seguitar con lode tal sorte di vita, c'hà bisogno d'intero giuditio, & di salda intentione notata nell'aspetto del viso, & nella compositione del corpo, come racconta Aristotile nel lib. di Fison.

Il vestimento nero, mostra la fermezza di pensieri, & la quiete dellamente, non essendo atto questo colore à pigliar de gli altri, come si è det-

to altroue.

Ancora dimostra, che l'huomo, che attende alla propria quiete, è oscuro appresso il Mondo, non rendendo samoso nel superar le dissicoltà della

vita con vtile del prossimo.

Per la Cicogna s'impara, che in vecchiezza principalmente, si deue procurare quella poca quiete, che si può trouare, quando stanchi, & satij delle cose terrene, & caduche; con più ardore, & maggior sede aspiriamo alle celesti, & perpetue.

## RABBIA.

Vedi à Furore.

RAGIONE.

ONNA vestita del color celeste, starà co' piedi sopra alcuni serpenti alati, & mostruosi, li quali terrà legati con vn freno.

La ragione, è virtù dell'Anima, con la quale si reggono, & gouernano le potenze di està, le quali per cagione del peccato originale, & del suo so mite, sono in noi corrotte, & mal inclinate.

Dipingesi di color celeste il vestimento, perche la ragione deue sempre

conformarsi col Cielo, & hauere splendore, & chiarezza.

Il freno, è indicio del discorso, & della ragione, con la quale tutti gli appetiti inferiori, che si rappresentano sotto figura di serpenti; perchemordono l'anima, incicandola al peccare; & tirando speranza della nostra rouina dall'estetto della lor prima impresa fatta con Adamo, sono tenuti à freno, & domati.

# RAGIONE.

NA Giouane, armata, con la corona dell'oro in capo, & le braccia ignude, nella destra mano tenga vna spada, & con la sinistra vn freno, col quale affrena vn Leone, sarà cinta d'vna candida benda, dipintatutta con notte d'Aritmetica.

Questa virtù, è domandata da Theologi forza dell'Anima, per essere la

Regina, che dà le vere, & legitime leggi à tutto l'huomo.

Si

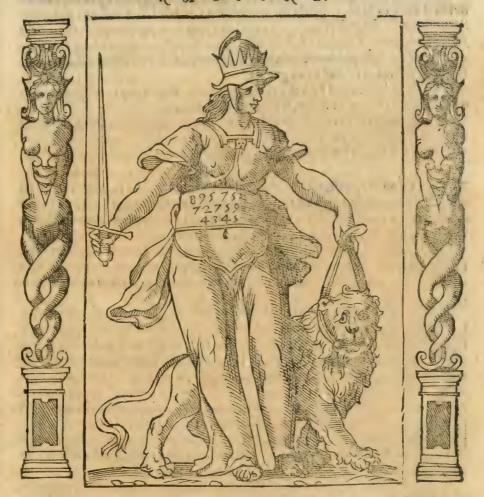

Si dipinge giouane, armata, perche è difesa, & mantenuta dal vigore della sapienza, si piglia molte volte presso gli Antichi, l'armatura esterio

re, come nel significato di Pallade, & in altri propositi.

La corona dell'oro, che tiene in testa, mostra, che la ragione, è sola bastante à far scoprire gli huomini di valore, & dar loro splendore, fama,
prezzo, & chiarezza, ne è così singolare l'oro fra metalli, ancorche sia il
più pregiato, che più singolare non sia frà le potenze dell'anima nostra
questa, che dimandiamo Ragione, la quale ha la sede sua nella più nobil
parte del corpo, & oue hà l'anima maggior vigore all'operare.

Per le braccia ignude, s'intendono l'opere, le quali quando hanno prin cipio della vera ragione, non hanno macchia, ò sospetto alcuno, che le veli, ò le adombri; talche non si veda immediatamente la vera, & perset-

ta virtu.

Dd 3 La

La spada, è il rigore, che bisogna adoprare alla ragione, per mantener netto il campo delle virtù da vitij predatori de beni dell'anima; & a questo proposito disse Christo Signor nostro, Non veni pacem mittere in terram sed gladium; per che tutta la sua dottrina, non sù altro diretta, che à fare la disunione de vitij già inuecchiati nell'anima, dalla virtù, per mezzo della ragione illuminata dalla sua gratia.

"Il freno in bocca del Leone, ci nota il senso soggiogato, & sottomesso

ad essa, il quale per sè stesso, è serocissimo, & indomito.

Le note de Aritmetica sono poste, perche con queste si fanno le ragioni in detta arte, che prouano le cose reali, come con la ragione, che sta nell' anima, si proua, & si conosce tutto quello, che appartiene al ben nostro.

Ragione .

Va Giouane, vestita del color celeste, con clamidetta d'oro, nella de stra mano tiene vn'hasta, abbracciando vn'alloro con la sinistra; dal quale penda vno Scudo con la testa di Medusa depinta nel mezzo d'esso; heuerà l'elmo in capo con vna siamma per cimiero.

Già si è detta la ragione del vestimento & della Clamide dell'oro nelle figure di sopra; Et perche l'hasta significa l'imperio, ci dà ad intendere la ragione esser la Regina, che commanda in tutto il regno della compostu-

ra dell'huomo.

L'Arbore dell'alloro con la testa di Medusa pendere, da esso, dimostra la vittoria, che hà la ragione de gli inimici contrarij alla virtù, quale gli rende stupidi, come la testa di Medusa, che faceua restare medesimamente stupidi quelli, che la guardauano, & leggiamo che Domitiano Imperatore la portaua sempre scolpita nell'armature, & nel sigillo, à fine di mossirarsi vittorioso.

L'Elmo, nota la fortezza, & la sapienza della ragione, essendo egli quel sa prudenza nell'anima intellettuale, che discorre i fini delle cose, & quelli che giudica buoni, segue, & sugge i contrarij.

La fiamma, mostra, che è proprietà della ragione inalzarsi verso il Cio

10, & di farsi simile à Dio, dal quale deriua la nostra nobiltà.

Ragione.

Onna Matrona di bellissimo aspetto, che con la destra mano tenghi vna sserza, & con la sinistra vn freno, si come il cauallo si doma col freno, & li putti con la sserza, così la raggione gouerna, e doma le cattiue affettioni dell'huomo.

#### RAGIONE DISTATO.

ONNA armata di Corazza, Elmo, & Scimitarra. Sotto l'armatura portarà vna traversina di colore torchino riccamata tutta di occhi, e d'orecchie, con la destra mano terrà vna bacchetta, con la quale mostri di dare vn rouerscio dal lato destro, oue siano alcuni papaueri, i maggiori de quali si mostrarà con l'atto sopradetto della bacchetta, che siano da esta rotti, & getrati i capi per terra, vedendosi rimasto solo il gambo intiero. Terra la sinistra mano appoggiata sopra la testa d'un. Leone.

DICESARE RIPA.

427

Leone, à piedi del quale sia vn libro posposto da parte, con l'inscrittione
IVS.

RAGIONE DI STATO.



Si dipinge armata, per dimostrare l'huomo che si serue di ral ragione, vuole quando sossero le sorze il tutto dominare co l'arme, ò altro mezzo.

Si rappresenta con la veste di colore torchino contesta d'occhi, e d'orec chie, per significare la gelosia, che tiene del suo dominio, che per sutto vuol hauer occhi, a orecchie di spie, per poter meglio guidare i suoi disegni, a gl'altrui troncare.

Se gli dà la bacchetta per mostrare questa Ragione di stato essere propria di chi hà dominio, & signoria, dalla quale l'huomo diuiene imperioso, ancorche ogn'vno, per ben che Prencipe non sia, possi hauere vna certa ragione di stato in propria, con la quale vogli gouernare il dominio

360 414

d 4 delle

- delle sue cose, e drizzarle al proposto fine.

I papaueri gettati per terra, come dicemmo, significano, che chi si seruc della ragione di stato, non lassa mai sorger persona, che possa molestarlo, diomiglianza della tacita risposta data da Tarquinio al Messo del suo Figliuolo. Ri x velut deliberabunaus in bortum adium transit sequente nuncio sily, ibi tuambulans tacitus summa papauerum capita dicitur baculo decusisse; parole di T.Liuio nel primo lib. Decade prima

Gli si mette à canto il Leone, per esser di natura simile à quelli, che per ragion di stato cercano esser di continuo superiori à tutti gl'altri, come anco per dinotare la vigilante custo dia, che si deue hauere con fortezza,

per conservatione del suo Stato.

Il Libro posposto col motto I V S, dimostra, che taluolta si pospone la ragione ciuile, non tanto per causa di regnare, quanto per la publica vtilità, come per essempio può condonare tal nosta il Prencipe à molti la vita, che per lor missatti per legge Ciuile haucuano perduta, per seruirsi di essi in guerra giusta, essendo che risulta molto haucr huomini di virtù, e di valore.

R A M M A R I C O D E L B E N' A L T R V I.

O N N A macilente, velica di nero, & scapigliata, con la destra si
strappi i capelli, habbi alla sinistra mammella attaccata vna Serpe,

& alli piedi vn Nibio magro.

E vestita di nero, perche i pensieri, che piegano à danno del prossimo, sono tutti luttuosi, & mortali, che fanno stare continuamente in dolore, & in tenebre, che ossuscano l'anima, e trauagliano il corpo. Et però si strappa i capelli dalla testa, essendo i suoi pensieri tronchi, & volti sinistramente con suo dolore, & fastidio.

Il che con più chiarezza dimostra il Serpe attaccato alla mammella, il quale come manda freddissimo veleno al core, & estingue il calore, che manteneua l'huomo viuo, così questa tristitia assigge l'anima, l'vecide, introducendo il veleno per li sensì, che in qualche modo sentono l'altrui felicità, & però ancora si dipinge macilente.

Il Nibio ha tanto dolore del bene altrui, che si stende sino all'odio de proprij sigli, come si è detto in altro luogo, & però si adopra in queste

proposito.

Rammarico .

Vedi Affanno.

RAPINA.

DONNA armata con un Nibio per cimiero, & con la spada ignuda nella man dritta, nella sinistra hauerà uno Scudo, in mezzo del qua le sia dipinto Plutone, che rapisca Proserpina, & à canto da una parte vi sia un Lupo.

Non è altro la rapina, secondo S. Tomaso secunda secunda q. 66. art. 8. che vn torre à sorza la robba altrui, & però si dipinge armata con la spa-

ala ignuda in mano, come ancor lo dimostra Virgilio, quando dice.

Rapias

Raptas sine more Sabinas.

Il Nipio è rapacissimo vecello, come è noto à ciascuno, & perche sempre viue con l'altrui, rappresenta la Rapina.

Proserpina in mezzo allo Scudo in braccio à Plutone, significa questo

medelimo, come anco il Lupo, come dimostra Tibullo eleg. prima.

At vos, exiguo pecori, furesq; Lupique Parcute, de magno est preda petenda grege

R E A L T A.

ONNA, che aprendosi il petto, mostri il core; perche all'hora si
dice vn'huomo reale, quando ha le medesime cose nell'opre, & nella
lingua, le quali porta nel core, & nell'intentione.

Regalità.

Onna giouane, allegra, la quale stia in atto gratioso di porgere con la destra mano yna coppa d'oro, & à canto vi sia vn'Aquila.

Si dipinge giouane, & che porghi la coppa d'oro nella guisa che dicemmo, percioche è proprio de i giouani di donare, & regalare altrui, per hauer loro l'animo grande, & generoso, come anco dimostra questo istesso l'Aquila, per essere fra gli vecelli magnanimo, & liberale.

RELIGIONE.

DONNA vestita d'vn Camiscio, Stola, & Piuiale, stard sopra d'vna pietra quadrata come habbiamo detto in altre figure della Religio ne, terrà con la sinistra mano, con bella gratia, vn bellissimo Tempio, & per terra vi sard vna Cicogna con vna serpe in bocca.

RELIGIONE VERA CHRISTIANA.

ONNA di bello aspetto, circondata intorno intorno di splendenti raggi, hauerà il petto bianco, & scoperto, & alle spalle l'ali, sarà vestita con una veste stracciata, e vile, gli starà una Croce à lato, terrà nel la man dritta alzata verso il cielo un Libro aperto in modo, che paia vi si specchi, nel quale sia scritto, Diliges Dommum Deum tuum ex toio corde tuo, ce ex tota anima tua, ce ex omnibus viribus tuis. Hocest primum, ce maximum mandatum, secundum autem simile huic. Dil ges proximum sicut te ipsum. In his duohus mandatis tota lex pendet ce Propheta. Starà appoggiata con la man sinistra in modo, che paia si riposi sopra la banda dritta del tronco trauerso della croce, & dalla banda sinistra di detto tronco, penderà un freno, & calcarà con li piedi una morte in terra qui ui prostrata, in modo, che sia la Caluaria di essa al piede della Croce. Alla significatione di detta sigura, perche tanto bene, & così facilmente è stata stesa, & dichiarata da un bell'ingegno nell'epigramma sequente, non occorre, che vi aggionga altra espositione

Quanam tam lacero vestita incedis amictu c Religio summi vera Pat is soboles. Cur vestitu velis e opes contemno caducas Quis liber bic e Patris lex veneranda mei. Cur nduum pectus e decet boc candoris amicum.

# ICONOLOGIA

Cur innixa Cruci? Crux mibi grata quies. Cur alata ! homines doceo super astra volare Cur radians? mentis discutio tenebras Quid docet hoc franum? mentis cohibere furores .... Curtibi mors præmitur : mors quia mortis ego. IGIONE.



ONNA alla quale, vn sottil velo cnopra il viso, tenga nella destra mano vn Libro, & vna Croce, con la finistra vna fiamma di fuoco, & aprresso detta figura sia vn'Elefante.

Secondo la diffinitione di S. Tomaso nella 2. della 2. parte, alla quest. 78 & art. 7. & alla quest. 84. art. 2. & gl'altri Scolastici, è virtù morale, per la quale l'huomo porta honore, & riuerenza interiormente nell'animo, & esteriormente col corpo al vero Dio. E'anco ne gli huomini talmente.

inserta

inserta da natura la religione, che come dice Aristotile per quella più, che per essere ragioneuole, sono disferenti da brutti animali, vedendosi ciò chiaramente da questo, che ne'pericoli improuisi, senz'altra deliberatio-

ne, ci volgiamo à chiamare il diuino aiuto.

Si li fà velato il viso, perche la religione ne gli huomini riguarda Dio come dice S.Paolo per speculum in anigmate, essendo eglino legati à questi sen si corporei; & perche la religione è stata sempre segreta, conseruandosi in misterij, che sono figure, riti, & cerimonie, come sotto certi velami alcola.

La Croce, ò ne fignifichi Christo N. S. crocifisso, ò cosa d'esso Christo, è gloriosa insegna della religione Christiana, à quale i Christiani portono fomma veneratione, riconoscendo per quella il singolar beneficio della redention loro.

Il Libro, ne dà ad intendere le divine Scritture, revelationi, & traditio

ni, delle quali vien formata ne gli animi la religione.

Il fuoco, fignifica la deuotione della pura, & fincera nostra mente ten-

dente verso Dio, il che è proprio della religione.

Gli si dipinge à lato l'Elefante, per essere più d'ogn'altro animale religioso, come si dirà: Narra Plinio nel lib. 8. al cap. 1. che questo animale è raro in bonta, prudente, amator dell'equita, e humano, percioche incontrando l'huomo à caso ne' deserti, che habbia smarrito il camino, tutto amoreuole, & mansueto gli mostra la via; è discretto, perche come dice l'istesso Plinio, occorrendoli di passare frà armenti si scanza tanto destramente, per non far lor male, che eglino medefimi non se ne auedono.

Ma quel che fà più à nostro proposito, è questo raro animale il Hieroglissico della Religione; raccontando pur esso Plinio al luogo citato, che egli hà in veneratione il Sole, & le Stelle, & apparendo la nona Luna, spontaneamente và à lauarsi in acqua di viuo siume, & amalandosi chiama. aiuto dal Cielo, buttando verso il cielo dell'herbe, come mezzi, per inter cedere gratia di sanità. Il che tutto vien confirmato da Pierio Valeria-

no, & altri Autori, & il Sannazaro nella sua Arcadia, così dice.

Dimmi qual fora, è si di mente bumana, Che s'inginocchia al raggio della Luna, Et per purgarsi scende alla fontana?

Onde vedendo io tante rare qualità in questo nobilissimo animale, non poco piacere, & sodisfattione hò preso, considerando, che tal figura è pro pria infegna dell'Illustrissimo Cardinal Montelparo mio Signore, per vedere, che singolarmente conuengono in S.S. Illustrissima le sudette qualità di Religione, Prudenza, Giultitia, & Mansuetudine, che con raristimo essempio risplendono nella Persona d'esso Sig. Cardinale; in modo, cae non pure l'hanno reso degno del grado del Cardinalaro, ma lo fanno anco dignissimo di maggior honore, & esaltatione, come viene per i suoi gran meriti da tutto il mondo desiderato.

Religione .

Atrona, d'aspetto venerabile, vestita di panno lino bianco; terra la destra mano aptrta, & la sinistra sopra vn'altare, nel quale ardera

vna fiamma di fuoco.

Il fuoco sopra l'altare, è stato in vso di sacrificio presso à molte, & antichissime nationi sino alla venuta di Christo, il quale placò l'ira di Dio, no col sangue de Tori, ò de gl'Agnelli, mà con sè stesso, & con la sua propria carne, & col proprio sangue, il quale miracolosamente si cela per salute, nostra sotto specie di Pane, & di Vino nel santissimo Sacramento dell'Eucharistia. Et si vede questa sigura con la mano aperta, & con l'altare in.

vna Megaglia antica di Elio Antonino.

Vesteii di panno di lino bianco, per mostrare la candidezza, che si ricer ca in materia di religione, & però gl'Egittij no voleuano, che ne'loro Tem pij si portassero panni di lana, anzi ancora i morti sepelliuano con panni di lino, mostrando così la religione, & purità di essi. Et Plutarco nel lib. d'Iside, & Osiride, dice, che à Dio non si conuiene cosa alcuna, che non sia pura, & candida, & perche il panno lino bianco si purga, & netta più degl'altri, giudicorno gli Egittij, che sosse più conueneuole à Sacerdoti, & alle cose di Religione, che ciascun'altra sorte di panno, ò di drappo.

Religione.

Donna di maestà, & di grauità, vestita con manto ricco satto à vso di Piuiale, hauerà velata la testa, sopra la quale lo Spirito santo risplen da con la luce de suoi raggi in sorma di Colomba. Starà detta sigura sopra vna pietra riquadrata, che dinota Christo Signor nostro, il quale è la vera pietra angulare, che disse il Proseta riprouata da gli Ediscatori della vecchia Legge, & è per esser posta poi nel principal cantone della sua santa Chiesa; non è alcuno, che possa porui altro sondamento, come disse S. Paolo.

Hà questa figura da vna banda vn fanciullo con le tauole di Mosè, con alcune rose, & alcuni rami secchi, per mostrare le passate cerimonie de sa-criscij antichi, & dall' altra banda sarà vn'altro fanciullo, che sostiene il libro de Vangelij, perche in Christo terminorono tutte le prosetiel, & ce-

rimonie della vecchia legge.

Tiene ella nella sinistra mano la verga del Sacerdote Aron, & nella destra le chiani della Potestà Ecclesiastica, per aprire, & serrare il Cielo, à
gli huomini conforme à loro meriti. Dunque da questo vero, & viuo ritratto, è nata la nostra santa, & vera Religione modello di salute, sabricato da santi Dottori sopra le pietre riquadrate da quattro Euangelisti
Scrittori della Legge piena di Spirito santo, di Religione, di suoco, d'amo
re, & di carità.

RELIGIONE FINTA.

ONNA con habito graue, e lungo, à sedere in vna Sedia d'oro, sopra vn'Hidra di sette capi, hauendo detta Donna vna corona in testa piena di gioie risplendenti con molti ornamenti di veli, & d'oro, nella DI CESARE RIPA.

destra mano hà vna tazza d'oro con vn serpe dentro. Inanzi à lei sono molti inginocchiati in atto di adorarla, & alcuni ne sono morti per terra; perche i falsi ammaestramenti de gli empij allettano con qualche apparenza di piacere, ò di sinta commodità terrena, ma al sine preparano l'In ferno nell'altra vita, & le calamità nella presente, che per secreti giuditij di Dio, vengono in tempo non aspettato.

Restitutione.

Onna la quale conta danari con la man destra sopra la finistra sua,

💚 & a canto vi sara vna casta, & vn sacchetto di danari .

Il contare i danari d'una mano nell'altra, ci dimostra, che uno, che sa restitutione della robba non sua, non si priua di cosa alcuna, anzi moltiplica in sè stesso le facultà, disponendo così il Creditore ad esser liberale verso di se; oucro mostra che la restitutione deue esser libera, & la deue sare ciascuno da sè stesso, senz'altra mezzanità.

La cassa, & il sacchetto, ci danno segno, chè tanto il poco quanto l'as-

sai, si deue restituire à proprij Padroni.

Resurrettione.

Onna ignuda, che esca fuora d'una sepostura.

RESVRETTIONE.

ONNA ignuda, che à trauerso habbia vn velo, & con la sinistratenga vna Fenice, la quale per opinione d'alcuni scrittori, è vecello che si troua nell'Arabia, oue se ne stà senza compagnia della sua spetie, & quando è vecchia, per lunga età, accende il suoco con l'ali al calor del so le, & abbrugia; poi dalle sue ceneri ne nasce va ouo, & da questo ella risor ge giouane à viuere vn'altra volta, pen sar l'istesso alla vecchiaia, & è mol to bene questa attione celebrata da Latantio Firmiano.

RETTORICA.

ONNA bella, vestita riccamente, con nobile acconciatura di testa, mostrandosi allegra, & piacenole, nella mano destra terrà vno Scettro, & nella sinistra vn Libro, portando nel lembo della veste scritte, queste parote. Ornatus persuasso: & il color del viso sarà robicondo.

Non è huomo sì rustico, & sì seluaggio, che non senta la dolcezza d'vn' artificioso ragionamento in bocca di persona facondà, che si sforza per-

suadere qualche cosa, però si dipinge bella, nobile, & piaceuole.

Il Libro dimostra, che quest'arte s'impara con lo studio, per non ha-

uersi da alcuno in persettione per dono di natura.

Le parole, Ornatus & persuasio, insegnano i officio del Rettorico, ch'è

d'instruire altrui à parlace convenientemente per persuadere.

Lo Scettro, è per segno, che la Rettorica, è regina de gli animi, & gli sprona, rassrena, & piega in quel modo, che più gli piace.

Rettorica.

Onna con la mano destra aperta, & stesa, & con la sinistra serrata, & raccolta; alludendosi alla sentenza di Zenone Filosofo raccontata in altro luogo.

RICE

ONNA vecchia, cieca, & vestita di panno d'oro. Cieca dipinge Aristofane la Ricchezza nella Comedia intitolata Pluto, perche per lo più se ne và in casa d'huomini poco meriteuoli, à quali se hauessi occhi, che le seruissero, non si auuicinarebbe giamai; ouero perche sa gli huomini ciechi alla cognitione del bene, con vn finto raggio, che apprefenta loro de commodi, & de piaceri mondani, senza lasciar loro veder la vera luce della virtù, se per particolar gratia non è superata la sua inclinatione.

Si dipinge vecchia, perche inuecchia alcuni col pensiero d'acquistarla;

altri col timore di non perderla hauendone il possesso.

Il veilimento dell'oro, mostra, che le ricchezze sono beni esteriori, & che non fanno all'interna quiete, & al riposo dell'huomo.

Ricchezza. Onna in habito regale riccamato con diuerse gioie di gran stima, che nella man destra tenga vna corona Imperiale, & nella sinistra. vno Scettro, & vn vaso d'oro à piedi.

Ricchezza è possessione d'oro, d'argento, gioie, Stati, terreni, edificij,

giumenti, serui, vestimenti, &c.

La corona in mano, lo Scettro, & il vaso à piedi, mostrano, che la prima, & principal ricchezza, è possedere la volontà de gli huomini, come fanno i Re; la seconda, è il danaro.

RIGORE.

VOMO rigido, & spauenteuole, che nella destra tiene vna bac-checta di ferro, & a canto vno Struzzo.

Si deue dipingere quest'huomo rigido, & spauenteuole, essendo il rigore sempre dispiaceuole, & solito ad indurcimore ne gli animi de sudditi. Onde la verga di ferro si pone per l'asprezza del castago, ò di fatti, ò di pa role. Perciò S. Paolo minacciando à Colonenfi, dimando se voleuano, che cgli andassi à loro con la piaceuolezza, ò pure con la verga di ferro.

Dipingesi appresso lo Struzzo, per dimostrare, che il Rigore, è ministro della Giustitia punitiua, & che supera per sè stesso qualsiuoglia contrasto.

RIPRENSIONE.

ONNA horrida, & armata con corazza, elmo, & spada à canto, nella man destra tiene vn vaso di fuoco, & nella finistra vn corno, in atro di sonarlo.

La Riprensione, è vn rimprouerare altrui i difetti, à fine che se ne asten ga, & però si dipinge horrida, & armata, per generarsi dalla riprensione il timore, & si come l'huomo s'arma di spada, & altri arnesi per ferire il corpo, cosi la riprensione di parole ferisce l'animo.

Tiene il fuoco in mano, per accender nell'huomo colpeuole, il rossore

della vergogna.

Il corno, è per segno del dispiaceuol suono, generato dalle voci di riprentione.

RIFOR

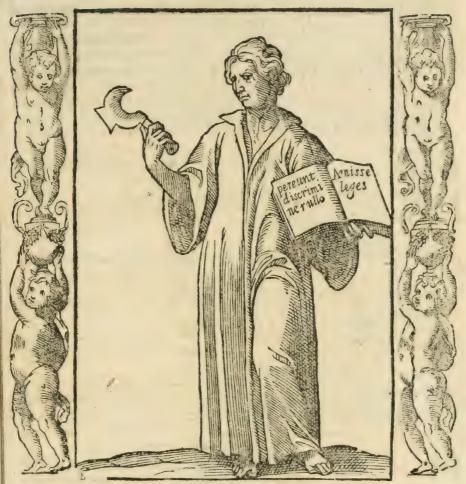

DONNA venchia, vestita d'habito semplice, corto, & senz'ornamen to alcuno; con la destra mano terrà un roncietto, ouero un par di forbice, & con la sinistra un libro aperto, nel quale vi siano scritte le seguenti parole.

Pereunt discrimine nullo.

Amnisa leges.

Vecchia si dipinge, percio che à questa età più conviene, & è più atta à riformare, & reggere al rui, econdo Platone nel v. della Rep. onde per la riforma intendiamo i buoni vsi conformi alle leggi, i quali siano tralascia ti per licentioso abuso de gli huom ni, che poi si riducano alla lor forma, & consiste principalmente la riforma esteriore, & interiore.

Si veste d'habilo se mplice, & corto, perche gli habiti riccamenti guar-

nitio

miti, non folo fono nota di fuperAnità, ma ancora alle volte di licentiofi costumi, & ciò causano la morbidezza, & gli agi di tali habiti nelle perso-

ne, che quelli vsano soprabondantemente.

Il roncietto ancora, è chiara fignificatione di riforma, percioche fi come si albori, i rami de quali superfluamente oresciuti sono, con esto si riformano, tagliando via quello che soprabonda, & che toglie all'albero il vigore. Così la riforma leua via gl'abusi di quegl'huomini in quelle cose le quali licentiosamente si sono lasciati trascorrere più oltre di quello che comportano le leggi. Il simile ancora si può dire delle sorbice, che taglia no le superfluità, come è manisesto à tutti.

Il libro dinota le leggi, & constitutioni, secondo le quali si deue viuere, & risormare i trasgressori, che se bene quanto à essi le leggi sono perdute, che non le osseruano, anzi sanno il contrario, non però quelle periscono per caso alcuno, come bene dimostrano quelle parole di Lucano nel lib. 3.

de bella ciuili, che dicono.

Percunt discrimine nullo

Ammißa leges.

Et cosi per esso libro si riducono all'vso antico le leggi tralasciate, tanto ne'costumi, come ne gli habiti, & di nuouo si riforma ne gli huomini la virtù dell'osseruanza, & lo stato di buon reggimento.

#### EPIGRAM MA.

Quos ratio mores docet & lex prauus abusus
Deformat, lonza diminuitq; die.
Hinc velut arbor bus latè ramalia crescunt
Nec matura suo tempore poma ferunt.
Sic vana exurgunt vitiorum germina, & alta
Virtus humano in pettore presca iacet.
Noxia rerum igitur fortis censura recidat
Vt vita redcat splendida forma noua.

RIFORM A.

ATRONA vecchia, vestita d'habito graue, ma semplice senz'alcun'ernamento, con la destra mano terrà vna sferza, & con la sinistra vn lucro aperto col motto, Argue, in vna facciata, & Objecra, nell'altra.

Per la reforma intendiamo quelle ordinarioni de Superiori, con le quali a'buoni costumi tralasciati per licentioso abuso de gli huomini si da nuoua, e miglior forma, conforme alle leggi, e si tornano di nuouo ad introdurre tra i medesimi, e questo con quei due principali, e conuenienti mez
zi, cioè con l'esortare dimostrato per il libro aperto; e col riprendere, e ca
stigare dimostrato per la sferza, ambidoi meglio significati con le due pa
role del motto cauate da S. Paolo nel cap. 4. della 2. à Timoteo, e del sacro
Concilio di Trento alla sess. 13. nel cap. 1. della Rissorma, ricordato à detti Superiori, acciò se ne seruino in questa materia, cioè, che debi ono esser
Pastori, & non percussori, che deuono ricercare di ritirare i sudditi da gli
abusi più con l'esortationi, che col castigo, operando più in uerso quelli

DI CESARE RIPA.

a moreuolezza, che l'austerita, più l'esortationi, che le minaccie, e più la carità, che l'imperio. ma non bastando poi l'esortatione, si potrà venire alla sferza, sempre però mitigando il rigore con la mansuetudine, il giuditio con la misericordia, e la seuerità con la piaceuolezza, che cosi s'introdurra facilmente ogni riforma ne popoli soggetti, e tanto più quanto il tutto si farà con maturo consiglio, che però si dipinge in età di Ma-

RISO.

GIOVANE, vago, vestito di varij colori, in mezzo d'vn verde, & fiorito prato, in capo hauerà vna ghirlanda di rose, le quali comincino ad apriru.

Il Riso è figliuolo dell'allegrezza, & è vn spargimento di spirito sottili mossi nel diaframma per cagione della marauiglia, che prendono li sen

si mezzani.

trona.

Si dipinge il Riso giouane, perche alla età più giouenile, & più tenera, più facilmente si comporta il riso, il quale nasce in gran parte dell'alle grezza; però si dipinge giouane, & bello.

I Prati si suol dire, che ridono quando verdeggiano, & i siori quando si

aprono, però ambedue conuengono à questa figura.

Iouanetto, vestito d'habito verde, dipinto di fiori con vn capelletto I in testa pieno di varie penne, le quali significano leggierezza, & instabiltà, onde suol nascere l'immoderato riso, secondo il detto del Saujo.

Risus abundat in ore stultorum.

Rifo .

TN Giouane, allero, & bello: terrà in vna mano vna maschera con la faccia distorta, & brutta, perche il brutto, & l'indecente, è senza decoro, come disse Aristotile nella Poetica da materia di riso, & visara vn motto. Amara risu tempera.



 $M \cap R E$ 

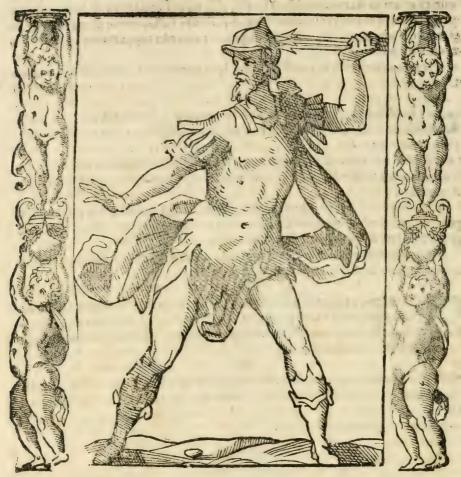

VOMO armato, che mandi saette; così lo dipingeuano gli Egittij in Oro Apolline.

SALVTE DI PAVSANIA.

ONNA à sedere sopra vn'alto seggio, con vna tazza in mano, & à canto vi farà vn' Altare, fopra al quale sia vna serpe raccolta conla testa alta.

Questa figura, è formata secondo la più antica intelligenza, dalla qua-

le s'impara facilmente, che sia salute, & in che consista.

Primieramente l'Altare presso gli Antichi, era vltimo rifugio di quelli, che non haueuano altro modo per scampar dall'ira dell'inimico, & se ad esso alcuno s'aunicinana, non si trouana huomo tanto prosuntuoso, ò di sì poca religione, che l'offendesse; & però Virgilio introducendo Priamo

nel-

nell'vitima necessità senza alcuna speranza humana, sinse che da Crema, sosse esortato à star vicino all'Altare', con serma credenza di conservar la vita per mezzo della religione; Adunque esser saluo come di qui si racco-glie, non è altro, che esser libero di grave pericolo soprastante, per opra ò di sè, ò d'altri.

Il feggio, & il federe, dimostra, che la falute partorisce riposo, il quale è fine d'esta, ou ero di quello, che la riceuc. Però Numa Pompisio primo introduttore delle cerimonie sacre in Roma, vosse, che doppo che il sacrificio sosse compito, il Sacerdote sedesse, dando indicio della ferma sede del popolo, per ottenimento delle gratie dimandata nel sacrificare.

La tazza dimostra, che per mezzo del beuere si riceue la salute moltes

volte, con le medicine, & con medicamenti pigliati per bocca.

Il Serpe ancora, è fegno di salute, perche ogn'anno si rinoua, & ringioua nisse, è tenacissimo della vita, sorte, & sano, & buono per moltissime medicine. Si scriue, che per sè stesso troua vn'herba da consolidar la vista, & vn'altra, che è molto più da suscitar sè stesso ancora morto. Et nelle sacre lettere misteriolamente dal Sig. Iddio sù ordinato a Mosè, che sabricasse vn Serpente di bronzo su'l legno, nel qual guardando, chi si trouaua feri-

to, ricençue folo con lo sguardo la fanità.

Si una readulique in questa figura quattro cagioni, onde nasce la saluz le quali sono prima iddio, dal quale dipende principalmente ogni bene, & si dimostra con l'altare; Poi le medicine, & le cose necessarie alla vita per nucrimento, & si significano con la tazza, l'altra l'euacuatione de gli humori souerchi mostrati nel Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiouenire. Il quarto è il caso accidentale nato senzi opra ò pensamento alcuno, ilche si mostra nel seder otioso, come auenne à quel lo, che si risanò della pugnalata dell'inimico, che gli franse la cruda postema..

Et perche si distingue la falute de sacri Theologi in salute d'anima, & di corpo, diremo quella dell'anima possedersi, quando si spoglia l'huomo delle proprie passioni, & cerca in tutte le cose conformarsi con la volontà di Dio, & quella del corpo quando si ha commodità da nodrirsi in quiete, & senza sattidio. Il che si mostra nella tazza, & nella seggia.

SALVTE.

Nella Medagha d' Antonno Piosta scolpita.

RANCIVLLA, Che nella destra mano tiene vna tazza, con la quale porge da beuere ad vn Serpe, & nella sinistra vna verga, coltitolo, Saluspublica Aug.

Salut .

I N Vn'altra del medesimo, si vede vna Donna, la quale con la sinistra mano tiene vn'hasta, & con la destra vna tazza, dando da bere ad vna Serpe involta ad vn piedestallo.

li hasta, & il piedestallo, mostrano la sermezza, & stabilità in luogo della seggia detta di sopra, perche non si pnò dimandare salute, quando non

Ec a sia

1CONOLOGIA.

sia sicura, & stabile, ò che habbia pericolo di sinistro accidente, ò pur di cadere. Dal che s'assicura l'hasta, sopra la quale si sostenga questa sigura.

SANITA'.

Vedi Gagliardezza.

Sanità.

Onna d'età matura, nella man destra hauerà vn Gallo, & nella siniilra vn battone nodoso, al quale sarà auuiticchiato intorno vn serpe.

Il Gallo, è consecrato ad Esculapio inuentore della medicina, per la vigilanza, che deue hauere continuamente il buon Medico. Questo animale da gli Antichi era tenuto in tanta veneratione, che gli saceuano sacriscio, come à Dio; Socrate, come si legge presso à Platone, quando si trouaua vicino alla morte, lasciò per testamento vn Gallo ad Esculapio, volendo significare, che come saggio Filososo rendeua gratie alla diuina bon
tà, la quale medica facilmente tutte le nostre molestie; & però è intesa
per Esculapio la participatione della vita presente.

Il serpe, nel modo detto, è segno di sanità per esser fanissimo, & molto più de gli altri animali, che vanno per terra; & posti insieme il bastone, & il serpe c'ie lo circonda, significano la fanità del corpo mantenuta per

vigore dell'animo,& de gli spiriti.

Et cosi si dichiara ancora da alcuni, il serpente di Mosè posto medesimamente sopra il legno.

SAPIENZA.

DONNA ignuda, & bella, solo con vn velo ricuopra le parti vergognose, starà in piedi sopra vno Scettro, mirado vn raggio, che dal

cielo le risplenda nel viso, con le mani libere da ogni impaccio.

Quá si dipinge la Sapienza, che risponde alla sede, & consiste nella contemplatione di Dio, & nel dispreggio delle cose terrene, della quale si dice; Qui innenerit me, inneniet vitam, & auviet salutem à Domino. Et però si dipinge ignuda, come quella, che per se stessa non hà bisogno di molto orna mento, ne di ricchezze, potedo dire con ragione chi la possiede d'hauer seco ogni bene, non con l'arroganza di silosofo, come Biante, ma con l'humiltà di Christiano, come gli Apostoli di Christo, perche chi possiede Iddio per intelligenza, & per amore possiede il Principio nel quale ogni cosa creata più persettamente, che in sè stessa si troua.

Calca questa figura lo Scettro, per segno di dispreggio de gli honori del mondo, i quali tenuti in credito d'ambitione, fanno, che l'huomo non può auuicinarsi alla sapienza, essendo proprio di questa illuminare, & di quel-

la render la mente tenebrosa.

Mira con giubilo il raggio celeste, con le mani libere d'ogni impaccio, per esser proprio il suo il contemplare la diu nità, al che sono d'impedidimento l'attioni esteriori, & le occupationi terrene.



IOVANE in vna notte oscura, vestita di color turchino, nella de-I stra mano tiene vna lampada piena d'olio accesa, & nella sinistra vn Libro

Si dipinge giouane, perche hà dominio sopra le stelle, che non l'inuecchiano, ne gli tolgano l'intelligenza de secreti di Dio, i quali sono viui,

& veri eternamente.

La lampada accesa, è il lume dell'intelletto, il quale per particolare dono di Dio, arde nell'anima nostra senza mai consumarsi, ò sminuirsi; folo auujene per nostro particolare mancameto, che venga spesso in gran parte offuscato, & ricoperto da vitij, che sono le tenebre, le quali soprabondano nell'anima, & occupando la vista del lume, fanno estinguere la sapienza, & introducono in suo luogo l'ignoranza, & i cattiui pensieri; Quindi è, che non essendo pratichi poi per le vie del Cielo, se quali sono aspre, & dissicili, insieme con le cinque vergini incaute, & imprudenti, restiamo serrati suora della casa muttiale.

Il libro ti pone per la Bibia, che vuol dir libro de libri, perche in esso

s'impara tutta la sapienza, che è necessaria per farci salui.

Sapienza humana.

V N Giouane ignudo con quattro mani, & quattro orecchi, con la man destra duttesa con la Tibia istromento musicale consacrato ad Apol-

lo, & con la faretra al fianco.

Questa su inuentione de Lacedemoni, i quali vossero dimostrare, che non bastaua per essere sapiente la contemplatione, ma vi era necessario il molto vso, & la pratica de negotij, significata per le mani, & l'ascoltare i consiglialtrui, ilche s'accenna per gli orecchi, cosi fortificandosi, & alletzato dal suono delle proprie lodi, come dimostra l'istromento musicale, con la faretra appresso, s'acquista, & ritiene il nome di sapiente.

SAPIENZA VERA.

DONNA quasi ignuda, la quale stende le mani, & il viso in alto, mirando vna luce, che gli soprasta; hauerà i piedi eleuati da terra,

mottrando essere assorta in Dio, & spogliata delle cose terrene.

Non è la sapienza numerata fra gli habiti virtuosi acquistati con vso, & esperienza; ma è particolar dono dello Spirito santo, il quale spira doue gli piace, senza eccettione di persona. Et gli Antichi che parlauano d'essa, & discorreuano non hauendo lume di cognitione di Christo Signor noîtro vera Sapienza del Padre eterno, con tutto ciò ne ragionauano con gran religione, molto cautamente, & voleuano, che il nome di sapiente. non si potesse dare ad alcua huomo mortale, se non sosse compito, & irreprensibile. Quindi è, che in tutta la Grecia madre delle scienze, & delle virtu, sette huomini solo seppero sciegliere per dar loro questo nome, reputando, che ò fosse cosa maggiore di virtu, ò almeno virtu dalla quale l'altre virtù deriuassero, essendo ella ab eterno generata, come dice Salomone, inanzi alla terra, & inanzi al cielo, godendo nel seno dell'eterno Dio, & quindi secondo i giusti giuditii di lui, communicandosi particolarmente nel petto di pochi mortali. Però si dipinge eleuata da terra, con la luce, che le scende nel viso, dimostrando che sia il sapiente distaccato col core da gli affetti terreni, & illuminato dalla diuina gratia, & che chi la ritroua, lenza confondersi fra la finta sapienza de gli sciocchi, ritroua la vica, & ne conseguisce la salute.

commune opinione che gli Antichi nell'imagine di Minerua con l'oliua appresso, volessero rappresentare la Sapienza, secondo il mo do, che era conosciuta da essi, & però sinsero, che sosse adalla testa di Gioue, come cosa conosciuta per molto più persetta, non sapendo errare in cosa alcuna, di quel che comporta la potenza dell'huomo, & singeuano che hauesse tre teste, per consigliare altrui, intender per sè, & operare vir-

tuola-

euosamente; il che più chiaro si comprende per l'armatura, & per l'hasta, con le quali si resiste ageuolmente alla forza esteriore d'altrui, essendo l'huomo fortificato in se stesso, & si gioua à chi è debole, & impotente, come si è detto in altro proposito.

Lo Scudo con la testa di Medusa, dimostra che il sapiente deue troncare tutti glihabiti cattiui da sè stesso, & dimostrarli, insegnando à gl'igno-

ranti, accioche li fuggano, & che si emendino.

L'oliua dimostra, che dalla sapienza nasce la pace interiore, & esteriore, & però ancora interpretano molti, che il ramo finto necessario da Vir gilio all'andata di Enea di campi Elisij, non sia altro che la sapienza, la qual conduce, & riduce l'huomo à felice termine in tutte le difficoltà.

Alcuni la figurauano col cribro, ouero criuello, per dimostrare, che è effetto di sapienza saper distinguere, & separar il grano, dal gioglio, & la. buona, dalla cattina semenza ne'costumi, & nell'attione dell'huomo.

SCELERATEZZA, O VITIO.

N Nano sproportionato, guercio, di carnaggione bruna, di pelo rosso, & che abbracci vn'Hidra.

Le sproportioni del corpo si domandano vitij della natura, perche come in vn'huomo atto ad operare bene, che s'impiega al male, quel male si domanda vitio, & sceleratezza; perche pende dalla volontà per elettione male habituata.

Cosi si chiama vitio tutto quello, che non è secondo la sua proportione in vn corpo, che perciò si dipinge la forma d'esso, che habbia virij della natura, come al contrario si fà per significare la virtù, essendo che secondo il Filosofo, la proportione di belli lineamenti del corpo, arguisce l'animo bello, & bene operante; stimandosi, che come i panni s'acconciano al dosso, cosi i lineamenti, e le qualità del corpo fi conformino con le persettioni dell'anima; però Socrate sù anch'egli d'opinione, che le qualità del corpo, & dell'anima, habbino insieme conuenienza.

Guercio, brutto, e di pelo rosso si rapprese ita, percioche queste qualità sono stimate communemente vitiose, onde à questo proposito diste Mar-

tiale xij. de suoi epigrammi.

Crine ruber, niger ore, breuis pede, lumine lasus, Rem magnam prastas, zoile, si boius es.

Si dipinge, che abbracci l'Hidra la quale hà sette teste, & vien messa. per i sette peccati mortali; percioche s'auniene, che alcuna d'esse testes sia tagliata, si come in essa rinascono dell'astre, & acquista maggior forza, con chi gli s'oppone, cosi il vitio in vn corpo, il quale tutto che venga combattuto dalla virtù, nondimeno per hauer egli più capi in esso per la volonta habituata nel male, tosto per essa risorge più vigoroso, & ostinato nelle peruerse operationi, ma al fine conuiene che resti superato, & vin to con resisterli, ò suggirlo, come quello che sin dal principio del mondo, gabbando il nostro primo Padre, è stato, & è la rouina di noi miseri mortali, come si dimostra per il seguente Anagramma, che dice così.

# ICONOLOGIA VITIVM.

MVTIVI.

Confissi primum sulm. sa vice Parintem,

Itis cnos clamores tollere ad astra facis.

Heu scelus? hen reinam mutescas tempus in omne,

Quam tua nos tradant amplius ora neci.

EPIGRAM MA.

Miraris sceleris monstrum d. forme nesandi,
Talia non, dices, stix & Auernus habent.

Aspice quam facie, quam formidabile vultu
Quam turpes macula corpora nigra notant.
Quam facile arrisens lernaam ample Etitur hidram,

Quam facile arrilens lernaam ampletitur hidram Porrigit & colls brachia nexa fera.

Nil mirum hac selevis sunt argumenta probrost Quo nil aspectu sadius esse potest. Tale igitur monstrum dum se mortalis iniquis

Tale igitur monstrum dun se mortalis iniqui Obstringii vitijs criminibusq; refert.

SCIENZA.

ONNA con l'ali al capo, nella destra mano tenghi vno specchio; & con la sinistra vna palla sopra della quale sia vn triangolo.

Scienza, è habito dell'intelletto speculatino di conoscere, & considerar

le cose per le sue cause.

Si dipinge con l'ali, perche non è scienza doue l'intelletto non s'alza alla contemplatione delle cose; onde sopra di ciò ben disse Lucretio nel lib. 4. della natura delle cose.

Nam nibil egregius quam res discernere apertas At dubus animi quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimostra quel che dicono i Filosofi, che scientia sit abstrabendo, perche il senso nel capire gli accidenti, porge all'intelletto la cognitione delle sottanze ideali, come vedendosi nello specchio la sorma accidentale delle cose esistenti si considera la loro essenza.

La palla dimostra, che la scienza non hà contrarietà d'opinioni, come

l'orbe non hà contrarietà di moto.

Il triangolo mostra, che si come i tre lati fanno vna sola figura, così tre termini nelle propositioni causano la dimostratione, & scienza.

In scientiam ab eodem descriptam.

Calar screntiam pinx t mulierem serre Alat im incapite desuper cristam,

Et in dexceravette continere speculum Conspicus è longe imaginibus splendens.

In alia very orbem manu apparere, Et super orbem figura triangularis inest.

Hat fountia im go . at fi afficias

Cefarem, ficentia imaginem Cafarem dixeris.

Scienza.

Donna giouane, con vn libro in mano, & in capo con vn deschetto d'oro da tre piedi, perche senza libri solo con la voce del Maestro difficilmente si può capire, & ritenere gran copia di cose, che partorisco-

no la cognitione, & la scienza in noi stessi.

Il deschetto, oucro tripode, è indicio della scienza, & per la nobiltà del metallo, col quale adornandosi le cose più care, si honorano; & per lo numero de piedi, essendo il numero ternario perfetto, come racconta Aristorile nel primo del Cielo, per esser primo numero, à cui conuiene il nome del tutto come la scienza è persetta, & persettione dell'anima nostra: & però racconta Plutarco nella vita di Salone, che haue do alcuni Milesij à risico comperata vna tirata di rete di certi pescatori nella Città di Coo, i quali hauendo tirato in luogo del pesce vn desco d'oro, dubitandoss poi fra di loro di chi doueste estere tal pescaggione, & natiedo per ciò nella Città molto disturbo, secero finalmente conuentione, che si douesse andare all'Oracolo d'Apolline Pitheo, & che da lui si aspettasse risolutione, il quale rispose douerii dar in dono al più sauio della Grecia; Onde di comun consenso fu porcaro à Socrare, il quale essendo consapeuole del signi ficato d'esso, subito lo rimandò all'Oracolo, dicendo, che fuor di lui medesimo non si doueua ad alcuno, perche solo Dio penetra, sà, & conosce tutte le cose.

SCIOCCHEZZA.

ONNA mal vestita, la quale ride di vna girella che tiene in mano di quelle, che sanno voltare i sanciulli al vento, co vna massa di piom bo in capo, alludendosì al detto latino, Plumbeum ingenum, perche come il piombo è greue, & se ne stà di sua natura al basso, così ancora è lo sciocco, che non alza mai l'ingegno, ò la mente à termine di discorso, ouero per che come il piombo acquista lo splendore, & tosto lo perde, così lo sciocco facilmente s'allontana da buoni propositi.

Il riso senza occasione, è effetto di sciocchezza; però disse Salomone,

Molto riso abonda nella bocca delli sciocchi.

La girella, dimostra, che come i suoi pensieri, cosi l'opre sono di nissuna valore, & si girano continuamente.

S. COLTVRA.

I O V A N E bella, con l'acconciatura della testa semplice, & negligente, sopra la quale sarà vn ramo di lauro verce, si farà vestita di drappo di vago colore, con la destra mano sopra al capo di vna statua di sasso, nell'altra tenghi varij istrometi necessarij per l'essercitio di quest' arte, co'piedi posati sopra vn ricco tapeto.

si dipinge la scoltura di faccia piaceuole, ma poco ornata, perche mentre con la fantasia l'huomo s'occupa in conformare le cose dell'arte conquelle della natura, facendo l'vna, & l'altra somigliante, non può impie-

garti molto nella cura del cofe del corpo.

Il ramo del lauro, che nella seuerità del verno conserua la verdezza

nelle

nelle sue frondi, dimostra, che la scoltura nell'opere sue, si conserua belia, & viua contro alla malignità del tempo.

Il vestito di drappo di vago colore, sarà conforme alla scoltura istessa,

la quale si esercita per diletto, & si mantiene per magnificenza.

La mano ancora sopra alla statua, dimostra, che se bene la scoltura è principalmente oggetto dell'occhi, può esser medesimamente ancor del tatto, perche la quantità soda circa la quale artisiciosamente compostadalla natura si essercita quest'arte, può esser egualmente oggetto dell'occhio, & del tatto. Onde sappiamo, che Michel Angelo Buonaruota, lume & splendore di essa, essendogli in vecchiezza per lo continuo studio mancata quasi assatto la luce, soleua col tatto palpeggiando le statue, ò antiche, ò moderne che si sossero, dar giuditio, & del pezzo, & del valore.

Il tapeto sotto i piedi, dimostra come si è detto, che dalla magnificenza vien soitenuta la scoltura, & che senza essa sarebbe vile, ò sorse nulla.

SCORNO.

TIVOMO con vn Guso in capo, & con la veste mal composta, & di-

Lo scorno è vna subita offesa nell'honore, & si dipinge col Guso, il quale è vecello di cattino augurio, secondo l'opinione sciocca de Gentili, & notturno, perche sà impiegar gli animi facilmente à cattini pensieri.

SDEGNO.

IT VOMO armato, & vestito di rosso, con alcune siamme di suoco, starà con le braccia ignude, porterà ricoperte le gambe con due pelle di piedi di Leoni fatte à vso di calza, tenendo in capo vna testa d'Or so, dalla quale esca siamma, & sumo.

Il suo viso sarà rosso, & sdegnoso, & in mano porterà alcune catene rot-

te in pezzi.

Il vestimento rosso, & le fiamme, mostrano, che lo sdegno, è vn viuace

ribollimento del fangue.

Le gembe, & le braccia, nel modo detto, danno indicio, che lo sdegno può esser sì potente nell'huomo per opra delle passioni meno nobili, che si renda simile à gli animali brutti, & alle siere seluaggie. Et però ancora vi si dipinge la pelle dell'Orso, il quale è incitatissimo allo sdegno.

Le catene rotte mottrano, che lo sdegno suscita la forza, & il vigore per

superar tutte le dissicoltà.

S. E C R E T E Z Z A.

ONNA, che non solo habbia cinta la bocca con vna benda, ma an co sigillata, & il resto della persona sia da vn gran manto tutta copertu.

, Soleuono gl'Antichi con la bocca legata, & sigillata rappresentare Angerona Dea della secretezza, per denotare l'obligo di tacere i suoi, & gli

altrui secreti.

Si dipinge con il manto nella guisa c'habbiam detto, percioche si com' egli ricuopre tutte le parti del corpo, così la secretezza cela, & tiene oc-

culte

oulte tutte quelle cose, che gli vengono confidate.

SECOLO.

TYVOMO vecchio con vna Fenice in mano, che si arde, & stà dentro

alla nona sfera.

Si sa vecchio, perche il secolo, è lo spatio della più longa eta dell'huomo, ouero di cent'anni, & lo spatio della vita della Fenice; ouero il moto d'vn grado della nona sfera.

SENTIMENTI.

GIOVANETTO, che nella desti a mano tenga vn'Auoltoio, cost lo rappresentauano gl'Egitti, come racconta Oro Apolline, nella simitra terrà vno specchio, & sotto al braccio, & a canto si vedra vno Scudo oue sia dipinta vn'Aquila con due, ò tre Aquilette, che guardino il So-

le, col moto che dica, cognitionis via.

Lo specchio dimostra, che questa nobil qualità non è altro, che vn'apprensione, che sa l'occhio nostro, il quale è risplendente come lo specchio, ouero diafane come l'acqua delle sorme accidentali, visibili de corpi naturali, & le riceue in sè non altrimenti, che le riceue lo specchio, porgendole al senso commune, & quindi alla fantasia, le quali sanno l'apprensione, se bene molte volte salsa; & di qui nasce la dissicoltà nelle scienze, & nelle cognitioni appartenenti alla verità delle cose; da questo Aristotile giudicò la nobiltà di questo sentimento, & che più ageuolmente de gli altri sacci strada à gli occulti secreti della natura, sepolti nelle sostanze delle cose istesse; che si cauano poi alla luce con questi mezzi dell'intelletto.

L Aquila ha per costume, come raccontano i diligenti Osseruatori, di portare i suoi figliuoli vicino al Sole, per sospetto che non gli siano stati cambiati, & se vede che stanno immobili, sopportando lo splendore, li rac coglie, & li notrisce, ma se troua il contrario come parto alieno li scaccia; da che s'impara questa singolar potenza quando non serua per sin nobile, & per essercitio di operationi lodeuoli, torna in danno, & in vituperio di chi l'adopra; Et sorse à questo sine durò nell'Italia, & nell'Europa per mol ti anni, mentre durorno le seditioni di Vandali, che i signori principali, i quali hauessero mancato di debito, ò con Dio, ò con gli huomini, si face-uano accecare, accioche viuessero in quella miseria.

Si può ancora vicino à questo imagine dipingere il Lupo ceruiero, da

Latini dimandato Lincio, per l'acutezza del suo vedere.

V DITO.

VOLENDO gli Egittij signissicar l'vdito, dipingeuano l'orecchiadel Toro, perche quando la Vacca appetisce il coito (il che è solo per termine di tre hore) manda suori grandissimi mugiti, nel qual tempo non soprauenendo il Toro (il che rare volte auuiene) non si suol piegare da tal atto sino all'altro tempo determinato; però stà il Toro cotinuamen te desto à questa voce, come racconta Oro Apolline, signissicando sorse in tal modo, che si deue ascoltare diligentemente quello in particolare più d'ogn'

448 CONOLOGIA

d'ogn'altra cosa, che è necessario alla duratione, & alla consernatione di noi stessi, in quel miglior modo, che è possibile. Et perche meglio si conosca questa sigura, si potrà dipingere detta imagine, che tenga con se mani l'orecchia d'un Toro.

V dito.

O D O R A T. O.

IOVANETTO, che nella mano finistra tenga vn vaso, & nella destra vn mazzo di fiori, con vn Bracco a piedi, & sara vestito di co lor verde dipinto di rose, & altri fiori.

Il vaso significa l'odore artificiale, & il mazzo di fiori il naturale.

Il Cane bracco si pone, perche la virtù di questo sentimento, come intutti i cani è di molto vigore, così è di grandissimo ne Bracchi, che col solo odorato ritrouano le fiere ascose molte volte in luoghi secretissimi, & all'odore si sono veduti spesso sallegrezza de Padroni vicini, che altramente non si vedeuano.

Si veste di color verde, perche dalla verdura delle frondi, si rolgono i

fiori teneri, & odoriferi: and the second of the second

The second of the second of the second of the second

ONNA, che con la destra tenga vn cesto pieno di dinersi frutti, &

nella finistra vn persico . kart a de la companya della companya de la companya della companya della companya de la companya della companya d

Il Gusto, è vno de cinque sentimenti del corpo, quero vno delle cinque parti, per le quali entrano l'idee, & l'apprensioni ad habitar l'anima, della quale tanno i loro consigli bene spesso in vtile, & spessissimo anche in ruina di essa, ingannati dalla falsa imagine delle cose apparenti, che sono gli esploratori, & spietal volta salse, & però cagionano gran male à lei, & ad essi; false spie hebbero in particolare gli Epicurei, li quali gli riferiuano, che buona cosa sosse attendere alla crapula senza molti pensieri d'honore, ò di gloria hnmana.

Si dipinge con varietà de frutti, perche questi senza artificio, diuersamente dal gusto si fanno sentire, & il persico si prende spesso à simile pro-

posito da gli Antichi.

TATTO.

DONNA col braccio sinistro ignudo sopra del quale tiene vn Falcone, che con gl'artigli lo stringe, & per terra vi sarà vna Testudine. SENSO.

CIOVANE, ignudo, & grasso, stando in vn Ruscello d'acqua à mez za gamba, & nelse riue vi sieno varie piante, da vna delle quali esso con la dettra mano colga il frutto, & con la sinistra tenga vn mazzo di fiori.

Il senso si dipinge ignudo, perche sa gl'huomini andar nudi de'beni dell' anima, & del corpo, mentre stanno intenti al presente piacere, non si prouedendo, ne si preuedendo per le suture calamità.

La grassezza, è indicio d'anima sensitiua, di pensieri bassi, & di poca

Specur

speculatione nelle cose difficili, la quale principalmente macera il corpo,

& indebolisce le membra, come confermano i Fisiognomici.

Staco'piedi nell'acqua corrente, per dimostrare, che i piaceri del senso, sono in continuo moto, & corrono, & menano via l'età senza prositto, & senza merito. Et è disseile il sostenersi, come pericoloso il caminar per essi.

Si piglia alcune volte l'equa per i peccati, & l'huomo che vista per lo peccatore, secondo il detto di Dauid: Intrauerunt aqua psq; al anima meam.

Et inquesto proposito si mostra, che seguirando l'huomo la via del senso, stà in gran pericolo di non sommergersi per mezzo d'esso, mortal i mente cascando.

I fiori, & i frutti, notano più particolarmente quattro effetti del senso, cioè il vedere, il gusto, l'odorato, & il tatto, i quali si oprano ne'fiori, & ne'frutti, scoprendo l'latro dell'vdito nel mormorio, che facilmente si può venire in cognitione, che faccia l'acqua corrente.

Sensi, come si possono rappresentare in una figura sola.

Glounne, vestito di varij colori, hauerà in capo vna ghirlanda di diuersi siori, & srutti, con vn pennacchio, il quale mostri d'esser mosso dal vento; nella sinistra mano hauera vna Cetera, ò Tibia, ouero Fistula, & la destra terra nel guanto.

Giouale si dipinge, per dimostrare con quest'età la volubilezza de i

sensi.

Li varij colori del vestimo co, denotano il senso del vedere, di cui insieme con la luce sono obietto; così i fiori l'odorato, & i frutti il gusto dimostrano; & l'stromento da sonare significa quello dell'vdito, riserendo Pierio Valeriano nel 7. lib. de suoi Hieroglissici, gli Egittij hauer con alcuni de detti istromenti significato il senso dell'orecchio.

Il tatto si dimostra col guanto, il cui vso è di disendere la mano dal fred do, dal Sole, & somiglianti cose, che al senso del tatto fanno alteratione.

Gli si pone il pennacchio in capo, perche i sensi facilmente si mutano, come si moue il pennacchio à picciol vento.

## SENSI.

PER rappresentare i cinque sentimenti del corpo in vna sola figura, si dipinge vn giouane vestito di bianco, che in capo habbia vn ragnaclo, & che gli sieno appresso vna Scimia, vn' Auoltoio, vn Cignale, & vn
copo ceruiero; ciascuno di questi animali si crede, che habbia vn senso
iù acuto, & più esquisito, che non ha l'huomo; però si dicono questi versi.

Nos oper au litu, linx visu, Simia gustu, Vultur aderatu, superat Aranea tractu.

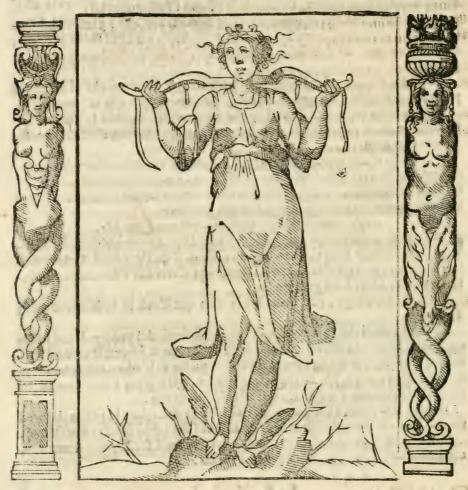

NA Giouane scapigliata, vestita d'habito corto, & spedito, di color bianco, che tenghi in spalla vn giogo, ouero vn grosso, & pesante sasso: Hauera i piedi nudi alati, & camini per luogo disastroso, & pieno di spine, essendoli à canto vna Grue, che tenghi vn sasso con vn piede.

Gli si potrà anco mettere in capo vna candela accesa, con vn motto,

che dichi. 10 seruo a toui, è me stessa consumo.

Servicinon è altro (si come si caua dal primo libro dell'Istiruta ciuile, nel titolo de iure personarum) che vn stato della legge de gl'huomini, col quale viene qualch'vno à esser sottoposto all'altrui dominio non per natura.

Giouane si dipinge la seruiti, percioche resiste a gl'incommodi, a i di-

faggi, & alle fatiche.

L'esser

DI CESARE RIPA.

L'effer scapigliata, dimostra, che essendo chi std in seruitù obligata all i seruitij del Padrone, non può attendere alli suoi, come ben dimostra Aristorele nel primo lib. della Politica, dicendo, che il seruo sia istromento attiuo animato con ragione tutto d'altri, & nulla di sè stesso.

Il color bianco del vestimento, denota la candida, & pura sedeltà, la quale continuamente deue regnare nel seruo, come dice S. Matteo xxv.

Euge serve boue, & fidelus, quia in pauca fuisti fidelis, &c.

Il giogo in spalla anticamente era posto per simbolo della seruitù, come narra Pierio Valeriano nel lib. 47. de suoi Hierogrifici, come anco, sa me ntione Seneca in Hercole Fugente, doue dice:

Quot iste famulus tradidit Reges neci Cur ergo Regi seruit & patit ur iugum ?

Et Plauto in Milite.

Nam homini seruo suos.

Domitos oportet habere oculos & manus.

Et come habbiamo detto, in cambio del giogo si potra rappresentare, che tenghi vn graue sasso; percioche veramente, è duro, & graue, il sopportare il peso della seruità, come dice Seneca in Troade.

Durum, inuisum, graue est seruitium ferre.

L'habito corto, & i piedi nudi, & alati, significano, che conuiene alla-

seruitù la prontezza, & velocità.

il caminar con li piedi sopra le spine, dinota gl'incommodi, & dissicultà, che patisce di continuo chi in seruitù si troua. Onde Dante nel 1. del Purgatorio, così dice..

Et prous rai si come sa di sale

Lo pane altrui, & quanto è duro calle. Lo scendere e salire, per l'altrui scale.

La Grue con il sasso nel piede, come dicemmo, significa la vigilanza, che i seruitori debbano hanere per seruigio de i lor Padroni, come dice il Signor Nostre Giesù Christo, Beati seruiilli, quos cum venerit dominus inuenerit vigilantes.

SERVITV' PER FORZA.

ONNA Con il capo raso, magra, scalza, & mal vestita, che habbia segnato il viso da qualche carattere, & che sia legata con catene, & ferri alli piedi.

La seruitù di cui parliamo vien detta a seruando, percioche essendo alcuni presi alla guerra, non s'ammazzauano, ma si seruauano, & si saceuano

serui, i quali si chiamauano per forza.

Si dipinge con il capo raso, percioche appresso i Greci, & Latini (come riserisce Pierio Valeriano nel lib. 32. de suoi Hieroglifici) era manifesto

fegno di seruitù.

L'esser magra, scalza & mal vestita, dimostra in questa spetie di seruitù la pouertà del vitto, gl'incommodi, & non hauere cosa alcuna, che la sollieui, ripari, & che cuopre le sue miserie.

11

il viso segnato neila guisa, che dicemmo, è chiarissimo segno di priuatione della libertà, come chiaramente hoggidì anco si vede.

Le catene, & gli ferri denotano i duri legami, che di continuo tengono

oppressa l'infelice vita dello schiauo.

Seruitù.

Onna scapigliata.scalza magra, & legata con catene, manette, & fer-

ri a' piedi.

Scapigliata si dipinge la servitu, perche essendo il suo pensiero occupato in sciorsi da fastidij importantissimi delle catene, non attende a gl'ornamenti: Mostra ancora, che i pensieri seruili sono bassi, vili, & terreni.

E scalza, perche non hà cosa alcuna, che solleui le sue speranze, che ri-

pari i suoi intoppi, & che ricuopra le sue bruttezze.

E magra per la pouertà del vitto, che seguita principa lmente gli huo-

mini di seruitù.

Le legaccie di catene, & di serri, sono indicio di ammissione di libertà, & d'vn possesso certo di pene, & di dolori.

SETE DI GIVSTITIA.

Vedi la quarta Beatitudine.

SFACCIATAGINE.

ONNA con occhi bene aperti, & fronte grande, & palpebre sanguinose, sarà lascinamente vestita, & alzandosi i panni con ambe le? mani, scuopra le gambe, & le coscie ignude, appresso vi sarà vna Scimia, che mostri le parti dishoneste.

La sfacciataggine, è vn'effetto vituperabile opposto alla vergogna, che

per la mala operatione apporta biafimo.

Hà gli occhi con fegni sopradatti, perche notano sfacciataggine, come

dice Aristotile nel 6 cap. della Fisonomia.

Et lasciuamente si veste, per lo desiderio d'impiegare l'opere sue in dan

no, & vituperio dell'honor proprio.

Parimente scuopre le celate parti del corpo, perche lo sfacciato non prezza l'honore posto in quel modo, che lo mantengono gl'altri huomini.

La Scimia significa sfacciatagine, perche quelle parti, che si deuono tenere celate, essa per naturale instinto, scuopre, & manifesta senza alcuna auuertenza, come dimostra Pierio Valeriano lib. 6.

SFORZO CON INGANNO. 7 N Giouane robusto armato da guerriero, nel destro braccio tenga auuolta vna pelle di Leone, & nella sinistra mano vna di Volpe, in atto d'esser pronto à tutti bisogni per offendere il nemico con la forza siguificara per il Leone; & con la fraude, ouero inganno dimostrano nella Volpe.

SICVREZZA, ET TRANQVILLITA

Nella Medaglia di Gordiano. ONNA in piedi appoggiata ad vna colonna, & tiene con mano vn'asta, ouero vn Scettro, & auanti vn'altare.

Possiamo

DICESARERIPA.

.. Possiamo intendere, che colui che ita bene con Dio, al quale si conuiene il l'acrisicio, può sicuramente riposare...

SICVRTA, OSICVREZZA.

ONNA, che si appoggia ad vn'hasta con la destra mano, & con la sinistra ad vna colonna, così si vede in vna Medaglia di Macrino.

Et sicurtà si dice, quella fermezza, che sente l'huomo nello stato suo, come in ogn'altra cosa, senza pericolo d'esser timosio; serò si sà apposgiata alla colonna, che dimostra sermezza, & all'hasta, che dimostra imperio, & maggioranza, dalla quale è pericolo cascare à terra, come è virtà saperuisi conseruare con henore.

Sicurtà .

Onna, che in capo tiene vna ghirlanda d'oliuo, stà à sedere dormendo, con la destra tiene vn'hasta, nella sinistra mano posa la guancia, la testà, tenendo il gomito del braccio della medesima mano sopra vna colonna.

Sicurtà.

STà nella Medaglia d'Otone vna donna, che nella destra mano tiene la corona, & nella sinistra vn'hasta, con lettere, securitas P. R. sicuria.

Ella Medaglia d'Opilio Macrino si dipinge vna donna, la quale con la sinistra mano s'appoggia ad vna mazza, & con l'altra sopra d'vna colonna, con lettere, Securitas temporum.

SILENTIO APPVLEIO.

H VOMO senza faccia, con vn capelletto in testa', ignudo, con vna pelle di Lupo à trauerso, & tutto il corpo suo sarà pieno d'occhi, & d'orecchi.

prestamente con la lingua, tacitamente con gli occhi, con la fronte, & con le ciglia; & però per dar ad intendere il silentio Appulcio formò questa.

imagine.

Il capello sopra alla testa, significa la libertà, che l'huomo hà di parlare, & ditacere, ma sopra d'vna testa senza lingua dimostra esser meglio il
tacere, che il parlare, quando non sia uecessario, perche gli occhi, & gli
orecchi per la veste, auertiscano, che molto si deue vedere, & vdire, ma parlar poco, come accenna la pelle del Lupo, perche il Lupo, se vede alcuno auanti, che sia veduto da lui, gli sa perdere subito la parola, in modo
che con gran ssorzo quello, che è veduto, a pana può mundar suori vn debolissimo suono, & tacendo, à gran passi que no animale se ne sugge conla preda rapita. Però giudicorno gl'antichi, che si doueste adoprare per
memoria del silentio.

Silentio.

Onna con vna benda legata à trauerso del viso, che le ricuopra la bocca.

E sentenza di Macrobio, che la figura di Angenora con la bocca lega-

Ff

ta, & suggellata insegni, che chi sa patire, & tacere, dissimulando gli affanni, li vince al fine facilmente, & ne gode poi vita lieta, & piaceuole.

N Giouanetto, che si tenga il dito indice alla bocca in atto di far cenno, che si taccia, & che nella sinistra mano tenghi vn persico con

le foglie.

Fu il Persico dedicato ad Arpocrate Dio del silentio, perche ha le soglie simili alla lingua humana, & il frutto rassomiglia al core, volsero sorle significare, che il tacere à suoi tempi è virtu, però l'huomo prudente, non dee consumare il tempo in molte parole vane, & senza frutto, ma ta-

cendo ha da considerare le cose prima, che ne parli.

Si fà giouane, perche ne i giouani principalmente il filentio è segno di modestia, & essetto virtuoso, seguitando l'vso de gli Antichi, che dipingeuano Arpocrate giouane con l'ali, & col viso di color nero, perche il filentio, è amico della notte, come dicono i Poeti. Ne mi pare di douer tralasciare i versi dell'Ariosto, che del silentio dicono cosi.

Il filentio vaintorno, e fà la scorta.

Hà le scarpe di feltro, e'l mantel bruno,

Et à quanti n'incontra di lontano,

Che non debba venir cenna con mano.

Silentio.

H VOMO vecchio, il quale si tenga vn dito alle labra della bocca.

Perche l'eta senile persuade facilmente il silentio, come quella che consida più ne'meriti, nella sama acquistata, che nelle parole, si sa il silentio

da alcuni di questa età.

L'Oca, è molta dedita al continuo stridere, & cingottire con molta garrulità, & senza consonanza, ò armonia alcuna; però tenendo il sasso bocca, c'insegna, che non ci trouando noi atti à poter parlare in modo, che ne possiamo acquistare lode, dobbiamo tacere più tosto; accioche se non si cresce, almeno non si sminuisca l'opinione del nostro sapere; essendo che il silentio agguaglia più i più ignoranti, à più dotti, & però diceua vn sauio, che l'huomo s'assomigliana alle pentole, le quali non si conoscano se siano sane, ò rotte, se non si sanno sonare. Et socrate douendo dar giuditio di vno nouo scolare della sua scola, disse di volerlo sentire, per poterlo vedere. Scriue Ammiano dell'Oche, che partendosi per lo troppo calore del sole dall'Oriente, all'Occidente, & essendo loro necessità passare per lo monte Tauro, oue è gran abondanza d'Aquile, timide della forza loro, per non manifestarsi con lo strepito naturale della bocca, prendano con essa vn sasso, lo sostentano sino che si esce suori del pericolo.

Silentio.

Anciullo, come si è detto, col dito alla bocca, con l'ali alle spalle di color nero; stà sedendo, & mostrando di non potersi reggere in piedi, per disetto della debolezza delle gambe; tiene in mano vn corno di divitia DI CESARE RIPA.

& d'intorno alcuni vasi pieni di lenticchie, & d'altri legumi, co le persiche,

che sono le primitie, che al silentio per religione si offeriuano.

Gli si farà ancora appresso vn Cocodrillo, il quale non hauendo lingua da fare alcuna sorte di strepito, à ragione si potrà dire hieroglisico del silentio.

SIMPLICITA'.

Colomba bianca, & vn Fagiano.

Giouanetta si dipinge, per la proportione dell'età, la quale nel principio del sapere, è simile ad vna carta bianca, oue non sia scritto, non essendo altro la simplicità, che vn'ignoranza iscusabile del bene, & del male sen za cattina intentione. Et si prende in questo luogo in buona parte per coloro, che non hanno applicato l'animo à vitij, se bene ancora si domandano semplici gli huomini di poco partito.

Vestesi di bianco, per essere questo colore semplicissimo, ouero senza.

compositione.

Et la colomba ancora si pone per esser da Christo Sig. Nostro data per inditio della vera, & lodeuole semplicità, con la quale si arriua cielo. Et per questo egli medesimo chiamaua i fanciulli, dicendo, sinite paruulos venive ad me .

Et in proposito di simplicità biasmeuole si dipinge il Fagiano, il quale crede non esser veduto da altri, quando esso ha nascosta la testa, & che non può vedere, come raccontano molti. Et Ouidio nel 6. delle Metam.

SIMVLATIONE.

ONNA con vna Maschera sopra al viso, in modo che mostri due Dfaccie, sard vestita di cangiante, & nella destra mano terrà vna Pica. Simulatione, è il nascondere con doppiezza di parole, & di cenni l'animo, & il core proprio; però tiene la maschera sopra il volto, ricoprendo il vero per far vedere il falso. Il che si mostra ancora per lo color cangian te della veste.

La Pica, fignifica simulatione, perche ha vna parte della penna bianca,

& l'altra nera.

SIGNORIA.

Vedi Imperio.

# SINCERITAL

ONNA vestita d'oro, che con la destra mano tenghi vna Colomba ba bianca, & cô la sinistra porghi in atto gratioso, & bello vn cuore. E' la sincerità pura, & senza finta apparenza, & artificio alcuno; però A rappresenta, che tenghi la bianca Colomba, & il vestimento d'oro.

Ff 2 Il por-

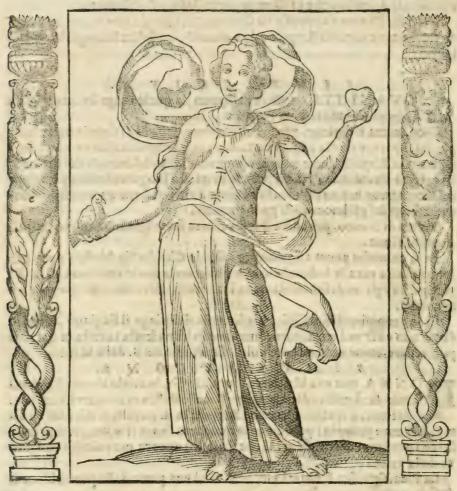

Il porgere il cuore, denota l'integrità sua, perche non hanendo l'huome sincero vitio alcuno di volontà, non cela l'intrinseco del cuor suo, ma lo sa palese ad ogn'yno.

Sinceratà.

Na bellissima giouanetta con capelli biondi com'oro, sparsi giù per le spaile, senz'artificio alcuno, sarà vestita d'vn sottilissimo, & candido velo, & che con la destra mano mostri d'hauersi scoperto il petto, mostrando ambe le mammelle, & con la sinistra tenghi vn Caduceo, in cima del quale sia vna colomba biança.

SOBRIET A.

ONNA vestita semplicemente, che con la destra mano tenghi vna chiane, la sinistra sopra il perto, & sotto alli piedi vn pesce, & da vn lato di detta figura vi sia vna sontana, dallaquale scaturisca acqua chiara.

SOCCORSO.



H VOMO armato, che nella destra mano porti vna spada ignuda,&
nella sinistra vn ramo di Quercia col suo frutto.

Il Soccorso ha due parti principali, l'vna aiuta, & soccorre altrui con vettouaglia, per scacciare il pericolo della fama, con l'altra resiste alla sorza de gl'inimici, per salute di quello, che si soccorre; però si dipinge armato per aiutare i deboli, & bisognosi, contro alla potenza de gl'inimici, & col ramo di quercia carco de ghiande, per aiutare nelle necessità della same, hauendo anticamente soccorso à sè stessi gli huomini in tempo di necessità per mezzo di questo frutto, che è dedicato à Sioue, il qual gioua, & soccorre tutto il mondo, essendo Gioue l'aria più pura, & purgata, onde noi respiriamo, & viuiamo.

4351

# SOLITVDINE.

DONNA vestita di bianco, con un Passaro solitario in cima del capo ; terrà sotto il braccio destro un Lepre, & nella sinistra un libro, stando in luogo remoto, & solitario; & però dicesi, che la solitudine è habitatione de gl'huomini in luogo rustico, & remoto, lungi dalle conuersationi del volgo, & da publici, & prinati maneggi della Patria, essercitando religione, dottrine, ò qualche virtuosa attione; & il Petrarca nel Sonetto 28.

Solo è pensoso i più diserti campi Vò misurando à passi tardi, e lenti.

Il color bianco del vestimento, significa l'intentione di colui, che habita nella solitudine, che è di mantenersi candido, & puro da ogni sorte di macchia, che possa imbrattare l'anima, ò da negotij, che la coloriscono, ò da gl'amori mondani, che la rendono sosca; onde il Petrarca nel Sonetto 222. sopra di ciò così dice.

Cercato hò sempre sol taria vita Le riue il sanno le campagne, e i boschi, Per suggir quesi ingegni sordi, e loschi, Che la strada del Cielo hanno smarrita.

Il Passaro, come dicemmo, è per sua natura vecello solitario, come dice il Salmo 91.

Factus sum sicut passer solitarius in tecto.

Gli si mette sotto il braccio destro il Lepre, percioche volendo gl'Egittij, come narra Pierio Valeriano nel lib. 13. significare l'huomo solitario, si dipingeuono vn Lepore nel suo con le, atteso, che questo animale stà solo, & rare volte se ne trouono nel medesimo couile due, ò quando stanno vicino, stanno sontano l'vno dall'altro per spatio d'vna pezza di terra.

Il libro, ci dimostra, che il fine dell'huomo solitario, deue essere lo studio di sapienza, & di dottrina, altrimente la solitudine è cosa degna d'infamia; però disse Aristotile nel primo lib. della Politica, che l'huomo solitario ò è Angelo, ò bestia, per Angelo intendendo quel, che satio delle co se mondane si riuolta alle contemplationi, & gode in sè stesso, ne gl'Angeli, ne gl'huomini, nelle piante, & in tutte le cose, rendendo le lodi, che deue al suo Creatore; per bestia dall'altra banda, quel che viue in solitudine per poltroneria, perche la vita solitaria à chi non hà dottrina, è piena d'insidie, e di paura, come disse Cicerone nel primo lib. de'sini: & à chi non hà religione è biasineuole, & vituperosa.

### SOLLECITV DIN E.

DONNA vestita di rosso, & verde, nella destra mano tenga vn stimolo, ouero sperone, & nella siaistra vna facella.

Il vestimento rosso, & verde, significa la iperanza insieme col desiderio

& l'amore, onde si genera la sollecitudine.

Il stimolo significa il desiderio essicace di conseguire, ò di sinire alcuna cosa; però Teocrito vsaua spesso di nominare la sollecirudine, amorosa, punta, oucro stimolo d'amore.

Per la facella, ancora si dimostra il desiderio, & la sollecitudine intenta che ardendo nel cuore non lascia viuere in pace, sin che non si è venuto à

buon fine.

Et la fiamma significa la sollecitudine, perche con caldezza, & prestezza sà l'opera sua, consumando quel che bisogna, per mantenere nell'esser suo il proprio splendore.

### SOLLECITVDINE.

ONNA Giouane, con l'ale nelle spalle, & à piedi hauerà le braccia, & gambe ignude, & hauerà vna trauersina rossa con vn' arco teso nella sinistra mano, cauando con la destra vna saetta dalla faretra, & à piedi vi sarà vn Gallo.

L'ali alle spalle, & à piedi, mostrano velocità, & sollecitudine, & però si dice, alcun'hauere messe l'ali, quando è sollecito nelle sue attioni, così

disse Vergilio di Caco ladrone perseguitato da Hercole.

Speluncamq; petit, pedibus timor addidit alas.

Le braccia, & gambe ignude, significano destrezza, & speditione. Il color rosso, è per la somiglianza del suoco, il quale significa soliecitudine, per la già detta ragione.

L'arco teso, & lo strale apparecchiato per saettare, è la continua inten

tione della mente, che drizza i pensieri ali op ra, come à suo fine.

Si dipinge il Gallo come animale follecito, il quale all'hore sue determinate, si desta cantando, perche non lascia la sollecitudine finire li sonni intieri, consorme al detto di Homero.



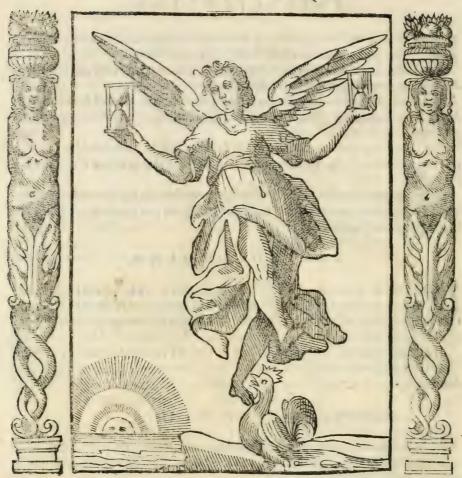

ELLA Donna, leuata sopra due ali, con vn Gallo 10tto a' piedi, & il Sole che spunti suori dall'onde marine.

Si dipinge questa figura bella, perche la sollecitudine piglia per i capelli l'occasione, & la ritione con tutto il bene, & bello che porta seco.

L'ali significano velocità, & il Gallo diligenza. Et per mostrare, che deue essere perseuerante la sollecitudine, per essere commendabile, si aggionge il Sole, il quale nel suo veloce corso, è durabile, & permanente.

Sollectudine.

Onna con vn'Orologio in mano.

L'Orologio si pone per il tempo, il quale è tanto veloce, che propriamente l'andar suo si puol dire volo, & ammonisce noi altri, che nelle nostre attioni, siamo pressi, & solleciti, per non esser, tardando, oppressi da lui, & presi nelle insidie, che tutta via ci ordisce.

SOL-

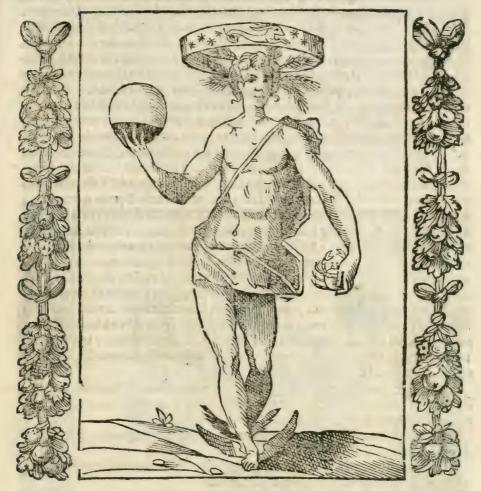

V Giouane d'età di 25. anni, tutto nudo, eccetto le parti vergognofe, quali faranno coperte con vn velo di colore purpurino; starà det ta figura in atto di ritornare indietro, hauendo in capo vna ghirlanda di

spicche di grano.

Hauerà sopra la testa à vso d'una corona, un circolo turchino, largo quanto sarà la sigura nelle spalle, nel qual circolo si scolpiranno noue stelle, & in mezzo d'esse il segno del Capricorno 64. Con la destra mazo terrà un globo, ò palla, che dir vogliamo, della quale sarà oscura la quarta parte, che sarà la parte verso terra, & il restante, cioè li tre quarti di sopra, saranno luminosi, con l'altra mano terrà un Grancio, & alli piedi hauerà quattro alette, dal piede destro doi alette bianche, & dal sinistro una bianca, & l'altra negra.

11

Il Solftitio, è in quel tempo, che il Sole è più vicino à noi, & in quel tem po, che è più lonrano, & si dimanda l'vno estiuo, & fassi alli 21. di Giugno, & l'altro Hiemale, & fassi alli 21. di Decembre, & si dimada Solstitio, cioè stato del Sole, perche il Sole non passa più auanti, & in questo suo viaggio, ne descrine doi circoli, che terminano il suo corio, vno verso il polo Artico, & l'altro verfo il polo Antirtico, & ciascuno di essi è distante dal suo po lo gradi 66. & dall'equinottionale gradi 24. & ciaseuno divide la sfera in doi parce inequale, & si chiamano circoli Tropici, che vuol dire conuersione, ouero ritorno, perche stando il Sole nel primo punto del Cancro, ne sà il circolo detto nel moto del firmamento, & è l'vltimo da lui fatto nella parte Settentrionale, & è quello che si dice circolo del Solstitio estino, & done per il passato si anicinana à noi, per l'auenire si discosta, & al-Iontana sino che arriua al punto del Capricorno, facendo l'altro vitimo circolonel moto del'firmamento dall'altre parti verso il polo Antartico, & è quello, che si dice circolo del Solstitio Hiemale, & doue prima sempre si allontanana da noi, per l'auenire si vien'accostando, & l'offitio de i detti circoli, è di distinguere i Solstitij nelle maggiori declinationi del Sole, come si è detto nelli primi gradi del Cancro, & del Capricorno, & si dice esti uo nel primo punto del Cancro, perche essendo più vicino che possa essere à noi, ne porta l'estate, & in tal tempo, è il maggior giorno di tutto l'anno, & la minor notte, & nel primo punto di Capricorno chiamafi Solstitio brumale, cioè dell'Inuerno, & è quando il sole se ne stà più lontano da. noi, che possi essere, apportandoci l'Inuerno, & in tal tempo è la maggior notte di tutto l'anno, & il minor giorno, & tanto è il giorno del Solstitio estiuo, quanto è la notte del Solstitio hiemale.

Si dipinge giouane di età di 25. anni, perche essendosi partito il Sole dal primo punto di Ariete, & arriuato al primo punto del Cancro, ha fat-

to la quarta parte del suo corso.

Si fà nudo, & con il velo, come dicemmo, di color purpurino, per segno di maggiori caldi dell'anno.

Stà in atto di ritornare indietro, perche il Sole toccando il circolo equi

notiale, non si ferma, ma ritorna indietro.

Il circolo con il segno del Cancro, & le noue stelle si domanda Tropico del Cancro, & vi sono le noue stelle, per essere le più notabile nel detto segno, & gli si pone in cima del capo, perche il Sole in tal tempo è più vicino à noi, & toccando detto circolo, sà il Solstitio.

Il Globo ouero palla, lo deue tenere con la mano destra, per essere il So le in quel tépo della parte di Settétrione, che è la parte destra del mondo.

Li tre quarti luminosi, ne significano la lunghezza delli giorni in tal tempo, & il quarto oscuro ne dinota la cortezza della notte, facendo il So le tale effetto.

Tiene con la sinistra mano il Cancro, cioè Grancio, per essere vno delli dodici segni del Zodiaco, & questo segno hà proprietà del detto animale, essendo, che egli camina all'indietro, sacendo in tal tempo il Sole simil-

mente

mente tale effetro, ritornando in dietro.

L'alette alli piedi; fignificano il moto del tempo, perche come vogliono alcuni Filosofi, il tempo non è altro, che vo moto circolare successiuamente, & ne porta le stagioni vna doppo l'altra, l'Estate doppo la Primauera, l'Inuerno doppo l'Autunno, & di nuevo ritornando per modo di suc cessione ciascuna stagione, ne porta l'estetti suoi . "

Le tre bianche, ne dimostrano tanto maggiore essere il giorno, quanto minore la notte fignificata per la negra, che tauto l'uno quanto l'altro Fina marca and interior local control of the

caminano.

La ghirlanda di fpighe di grano, dinota tal seguo portarci l'estate, per differenza del Solftitio hiemale, che ne porta l'Inuerno : // !!.

### SOLSTITIONHIEMALE

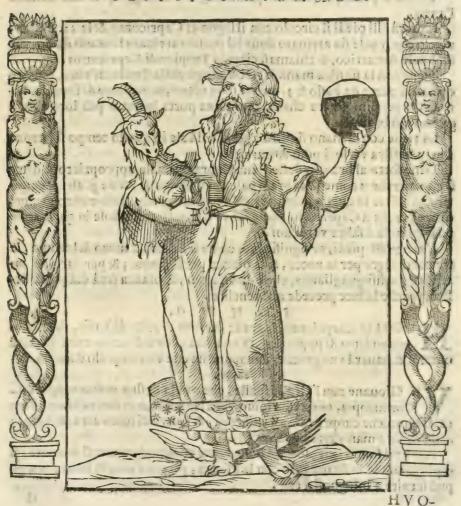

II VOMO maturo quasi vecchio, vestito tutto di pelle, con vn circolo alli piedi à vso di corona di color turchino, in mezzo del quale vi sarà il segno del Capricorno, & à torno à detto circolo, vi saranno scolpite 12. stelle.

Con la sinistra mano terra vn globo, ouero palla, della quale la quarta

parte sarà luminosa, & il restante oscura.

Sotto al braccio destro, terrà con bella gratia vna capra.

Alli piedi hauera quattro alette, al piede destro l'una sara bianca, &

l'altra negra, & al piè finistro, saranno ambedue negre.

Si deue figurare quasi vecchio, perche essendosi partito il Sole dal primo punto dell'Ariete, auicinato al Capricorno, hà satto le tre parti del suoviaggio.

Vestesi di pelle, per essere in quella stagione li maggiori freddi di tutto

l'anno.

Hauerà alli piedi il circolo con il segno di Capricorno, & le 12. stelle ; atteso che il Sole sia arriuato doue ha potuto arriuare lontano da noi ver

so il polo Antartico, & chiamasi circolo Tropico di Capricorno.

Tiene con la finistra mano il globo, ouero palla simile all'altre, eccetto che dalla parte da basso li 3. quarti sono oscuri, & il quarto di sopra luminoso, & per dimostrare che tal tempo ne porta la notte più longa, & il giorno più breue.

Lo tiene con la mano finistra, perche il Sole in questo tempo si ritroua

a man finistra verso il polo Antartico

Tiene sotto al braccio destro vna Capra, animale appropriato à detto segno, perche si come la capra si pasce nell'alte rupe, & ne gl'alti precipiti, così il Sole in questo tempo è nell'altissimo grado verso mezzo giorno, ouero perche il Capricorno suole salire li monti, così il Sole in questo tempo comincia à salire verso noi.

L'alette alli piedi, ne significano, come si è detto, il moto del tempo, le tre parti negre per la notte, & la bianca per il giorno; & per dare ad intendere la disuguaglianza, che è da vn'altro, la bianca sarà dal piede de-

stro, perche la luce precede alle tenebre.

SONNO.

H VOMO corpolento, & graue, vestito di pelle di Tasso, stando sopra vin letto di papauero, & vina vita carica d'vua matura gli fara ombra, & hauera vina grotta vicina, oue si veda vin zampollo d'acqua.

VN Giouane con l'ali alle spalle, che con la destra mano tenghi vn. Cornucopia, onde esca sumo, sarà languido, con due vesti, vna bian ca di sopra, che cuopra sino alla cintura, & l'altra di sotto nera, & lunga;

nella finistra mano sterrà vna verga.

Perche il fonno nell'oscurità della notte commodamente si fomenta; si dipinge con la veste nera, & con la bianca, perche l'vno, & l'altro tempo può seruire a'bisognossi d'essi.

11

Il cornucopia di cui esce il sumo, dimostra la cagione del sonno essere i vapori, i quali salendo alla testa, lo cangiano, & per mezzo di ciso si ri-soluano.

La verga si dipinge, per lo costume antico, che diedi à Mercurio la ver ga, con la quale dispensaua à mortali, ò il sonno, ò la morte, come i Poeti raccontano, & Virgilio nel v. dell'Eneide descriuendo il sonno, che sece ca dere Palinuro dalla naue si mare, dice che portaua vn ramo insuso, & bagnato nelle onde stigie.

L'ali, & l'età giouenile. dimostrano la velocità del sonno, & la piace-

uolezza dell'hore, che dormendo si spendono. Però disse Seneca.

O sonno, almo ristoro alle fatiche De mortali, & del animo quiete, E del viuere human la miglior parte; O de la bella Astrea veloce figlio. E de la morte languid, frateilo, Che insieme mescr il vero, & la bugia, E quel che dee venir chiaro ci mostri, Con certo, & spesso (ahime) con tristo nuncio, Padre di tutto, porto de la vita Riposo de la luce, & de la notte, Fido compagno, tu non più riguardi Al Re, che al servo, ma vieni equalmente A l'vno, & l'altro; e ne le stanche membra Placido entrando la stanchezza sacci. E à quel, che tanto temono i mortali Li auezzi si, che imparino il morire.

Et queste cose non hanno bisogno di dichiaratione per esser ampla descrittione poetica, tirata da gl'essetti che si vedono, & si trouano del sono. Sonno.

L Doni finse per lo sonno vn'huomo, che dorme tra due Tassi, con alcuni ghiri appresso; i quali sono animali inclinatissimi à dormire.

### SORTE.

DONNA vestita di color mischio, nella destra mano tiene vna corona d'oro, & vna borsa piena, & nella sinistra vna corda.

Il color mischio, significa la varietà delle sorti.

La corona d'oro, & il laccio, sono segno, che per sorte ad alcuno tocca la selicità, ad altri l'infortunio; & il discorrere se la sorte sia, ò che cosa sia, è opra da trattare in altr'occasione. Basta solo, che noi sorte dimandiamo i rari auenimenti delle cose, che sono suor dell'intentione dell'agen te. Il che sù espresso benissimo conforme à questa sigura, in quei quatero versitradotti d'Ausonio di Greco in questa guisa.

Thefamo

SORTE.

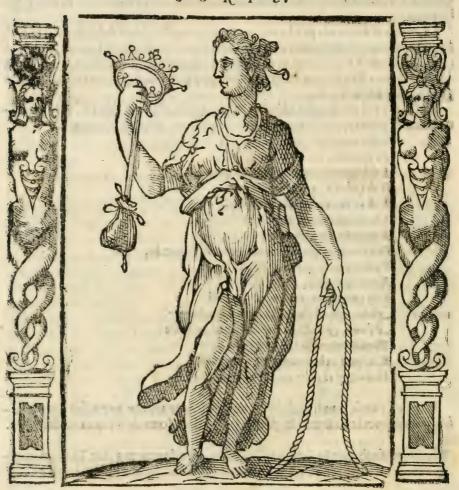

Thefauro invento, qui limina mortis inibat
Liquit ouans laqueum, quo periturus erat.
At, qui, quod teira abdiderat, non reperit aurum.
Quem laqueum invenit, nexuit, & perit.

#### Sorte.

Clouanetta cieca, ma di fresca età, alla quale soffiando da vna banda il vento, mostri di gonsiare la veste, & porti nel grembo alcune gioje, & ornamenti di nobiltà.

Poca distintione si dà fra la sorte, & la fortuna, & però l'vna, & l'altra si dipingo

dipinge cieca, perche non feguitono il merito de gli huomini, anzi quasi naturalmente ambedue attendono à fauorire il merito di minor prezzo; però diciamo, che l'età fresca, & giouenile suol essere madre de pochi meriti.

I venti che gonfiano la veste, dimostrano, che la sorte viene aiutata dalle parole, & dal sauore de gli huomini essicaci, ouero dall'anra populare, & porta il grembo pieno di gemme, perche la si essercita in sar abon dare gl'huomini de beni non aspettati, & si dice tal'hora sorte ancora, il successo de gli auenimenti cattiui.

# SOSPITIONE.

ONNA vecchia, magra, armata, & per cimiero portarà vn Gallo, sarà vestita sotto dall'armatura d'vna trauersina di color turchino, & giallo; nel sinistro braccio porterà vn Scudo, nel quale sia dipinta vna Tigre, porgerà il detto braccio in suori in atto di guardia, & con la destra terrà vna spada ignuda in atto di ferire.

Vecchia si dipinge, per la lunga esperienza dalla quale ella è solita di nascere, & però si veggono i giouani essere pocchissimi, & i vecchi moltis-

simi sospettosi.

L'Elmo, & lo Scudo con la spada in atto di serire, significa timore, con che il sospettoso è solito di prouedere à sè stesso, onde sopra di ciò l'Ario-sto nel secondo de gl'yltimi cinque Canti del sospetto, così dice.

Grida da merli, & tiene le guardie deste,
Ne mai riposa al Sol, ne al ciel oscuro.
E ferro sopra ferro, e ferro veste,
Quanto più s'arma, è tanto men sicuro.
Muta, & accresce hor quelle cose, hor queste
Alle porte, al serraglio, al fosso, al muro
Per darne altrui montion, gli auanza,
Enon par che mai ne habbia à bastanza.

Il Gallo nel cimiero, dimostra la vigilanza de sospettosi, essendo il gallo, come dice Appiano, animale equalmente vigilante, & sospettoso.

La Tigre postà nel Scudo, secondo Aristotile nell'historia de gl'animali, signisica sospettione; sorse perche il sospettoso prende in sinistra parte le cose, che si fanno, come la Tigre, che sentendo l'armonia del suono, che è per sè stesso piaceuole, prende fastidio, & rammarico.





ONNA vestita d'oro, nella destra mano tiene vn mazzo di spiche di grano, & nella sinistra alcuni grappi d'vua, gettando latte dalle mammella.

SOTTILITA.

A Sottilità hà somiglianza con la prudenza, perche come il prudente penetra tutte le cose, costanco la sottilità nel corpo de Beati penetra tutti gli spatii; Però si dipinge Donna, che trapassi vna muraglia da vna parte all'altra, & si dicono per metasora, sottili i pensieri alti, & dissicili de belli ingegni.

S P A V E N T O.

I dipinge con faccia, & habito di femina, ma alterato, & spauenteuole, & vna cosi fatta imagine dello spauento dedicorno i Corinti a' sigliuoli

DI CESARE RIPA.

469

gliuoli di Medea da loro vecisi già, per lo dono che haueuono portato alla figliuola di Creonte, la quale ne perì con tutta la casa regale.

ELLA Medaglia di Claudio, è dipinta donna vestita di verde, con vn giglio in mano, perche il fiore ci dimostra la speranza, la cuale è vna aspertatione del bene, si come all'incontro il timore è vn commouimento dell'animo nell'aspettatione del male, onde noi vedendo i nori, togliamo sperare i frutti, si quali poi col corso qualche giorno ci dà la natura, per non ingannar le nostre speranze, & se bene i fiori tutti destano in noi la speranza, il giglio nondimeno come fiore molto più suane de gl'al tri, la porge maggiore, come dice il Pierio nel lib. 55.

Vettefi quelta ngura di verde per la similitudine dell'herbe, che danno

speranza di buoni reccolta. SPERANZA.



SPERANZA.

ONNA vestita di verde, con una ghirlanda de fiori, tenendo amore in braccio al quale dia à suggere le proprie mammelle.

La ghirlanda de fiori, per la ragione detta del giglio nell'altra figura,

significa speranza, spirandosi i frutti all'apparire che fanno i fiori.

Amore, che prende il latte dal petto di questa, è vno inditio, che dimostra la speranza esser vero somento d'amore, & che doue manca la speranza, amore in vn subito sparisce, perche essendo vna passione alteratiua del desiderio per possedere vna cosa amata, non è dubio, che ne senza amore ella, ne amor senza lei, può durare lungo tempo. Et come non si desidera già mai il male, così sempre si spera il bene da vn'huomo, che viue con la guida della natura, & della ragione, & per essere il bene ageuolmente conosciuto, facilmente muoue ad amare, & à sperare d'essere posseduto, & goduto. Però disse s. Agostino nel Salmo 104. che l'amore senza la speranza, non può venir'à fine de desiderij.

Speranza.

D Onna vestita di gial lo, con vn'arboscello fiorito in capo, la veste sarà tutta piena di varie piante, & nella sinistra terrà vn'anchora.

Due sono le qualità del bene, che si può desiderare, vna è l'honestà, l'altra l'vtilità, quella si accenna con la pianta siorita, che sono gl'ornamenti d'honore; l'altro con l'ancora che aiuta ne i pericoli maggiori della sortuna.

Si veste di gialdo la speranza, & di tal colore vestasi l'Aurora, & non senza ragione gl'Atheniesi addimandorno Aurora speranza, perche nel nascer di quella insieme col giorno, ogni cosa si rinouella, & si incomincia nouamente à sperare alcuna cosa già persa.

Speranza.

Onna vestita di verde, con la finistra mano alzi vn lembo della veste, & nella destra tenga vna tazza dentro alla quale sia vn giglio, cosi si vede scolpita in vna Medaglia d'oro d'Adriano Imperatore con questo lettere P. R.

SPERANZA DELLE FATICHE.

ONNA vestita di verde, che nel grembo tiene del grano, & con

l'altra mano lo semina.

Questa figura mostra, che la speranza è vn desiderio di cosa buona, con la cognitione dell'attitudine à potersi conseguire, & acquistare, perche seminando il grano con debito modo, si sa per esperienza passata, che moltiplica, & volontieri si gitta via il puocò presente, con la speranza del molto da venire. Il che può ancora essere impedito da molti acciden ti; peròdisse il Dante.

Speranza è un certo mel misto d'assentio, Che hor dolce, hor aspro il tempo al gusto purge In cui nostro disio s'abbassa, & sarge, Fin che la morte al tutto pon silentio.

### SPERANZ come dipinta da gli antichi.

NA fanciulletta allegra, con vn vestito longo, & trasparente, & fenza cingersi, tiene con dui dita della mano vn'herba di tre foglic, & con l'atra mano s'alza la veste, & par che camini in punta de piedi.

Fanciulla si rappresenta la speranza, percioche ella comincia come i fanciulli, perche si come di loro si tiene speranza, che saranno buoni, cosi quello che l'huomo spera non lo gode ancora perfettamente.

Si dimostra allegra, perche ogni seguace di quello che l'huomo spera,

gli causa allegrezza.

Il vestimento longo, e trasparente denota, che tutte le speranze sono

longhe, & per elle si strauede il desiderio.

Si dimostra esso veltimento senza cingersi, perche la speranza non piglia, ne stringe la verità, ma solamente prende quello, che gli vien portato dall'aria, & di quà, & di là.

L'herba chiamata trifoglie, è quella prima herba, che nasce dal grano

seminato, & questo è quello, che si chiama il verde della speranza.

Il caminare in punta di piedi, perche la speranza non stà ferma, e non si ragiunge mai se non à caso, & sempre ci pare assai maggiore quel che desideriamo, che quello, che habbiamo.

### SPERANZA DIVINA, ET CERTA.

GIOVANETTA, vestita nel modo detto disopra, con le mani giunte vers'il cielo, & gl'occhi alzati.

Come il mondo, & gl'huomini che sono mortali, & incerti della duratione di se stessi no possono partorire effetto di ben certo, & sicuro, così Iddio che è datore de tutti i beni, & il vero fondamento delle speranze humane li dona, & li possiede in se stesso persettamente, & però si dipinge questa figura con gli occhi alzati al cielo,& con le mani giunte, dicendo ancora il Profeta, è beato colui, che non ha fissi gli occhi alle vanità, & alle falle pazzie, ma con la mente, & con l'intentione nobilita se stesso, desiderando, & sperando cose incoruttibile, non soggette alla mutatione de tempi, ne sottoposte a gl'accidenti della vita mortale.

Si fà anco giouanetta, perche deue essere sana, & ben fondata, gagliarda, & piaceuole, non si potendo sperare quel che non si ama, ne amar quel che non ha speranza de bene, ò di bello, & questa speranza non è altro, come dice S. Girolamo nella 5. Epistola, che vna aspettatione della cose,

delle quale habbiamo fede.

Gg 2 SPE- SPERANZA FALLACE.

GIOVANETTA di grande statura, con capelli diritti verso il cielo, con le mammelle ignude, con vn'occhio solo in fronte, hauerd due grandi ale à gl'huomeri, nella destra mano tenendo vna nuuola, & con la sinistra vna nottola, & vna zueca.

Si dipinge gionanerta, perche si come quell'età è instabile, cosi questa speranza vacilla, sperando senza sondamento cose suor di ragione, & del

douere.

Hà vn'occhio solo, perche l'huomo à cui manca il lume delle cose mondane, non hauendo alcra considenza, ò altro lume nato dalla sede, ò dalla religione, che è la vera tauosa nel nausragio delle speranze cascate, perde la luce à satto, & si dispera.

Si fà con l'ali molto grande, perche all'ombra d'esse corre assai gente,

perche infinica è la turba delli sciocchi.

La nunola ci mottra, che quetta speranza quasi nunola dal vento scac-

ciata in vn subito, senza che l'huomo si raueda sugge, & sparisce.

Viene ancora affinigliata la speranza mondana alla nottola, la quale la più parte del tempo vola nell oscuro, non hauendo lo splendore della luce, che è Christo S. N. & il fauore della sua gratia. Però si dipinge con essa, & si dice esser seguaci della speranza, bugie, sogni, atti fallaci, & mentite conietture.

Dipingesi con le mamelle ignude, perche volentieri ciascuno nodrisce

col luo latte.

La zucca la quale in pochissimo tempo assai cresce, & s'inalza, ma poi in vn subito casca in terra, & si secca, dimostra che questa speranza che è mal fondata, quanto più si vede in alto, tanto più stà in pericolo d'annichilarsi, & d'andare in sumo.

STABILITA'.

ONNA vestita di nero con la man destra, & col dito indice alto, starà in piedi sopra vna base quadrata, & con la sinistra si appoggia ad vn'asta, la quale sarà posata sopra vna statua di Saturno, che stia per terra.

Vestesi di nero, perche tal colore dimostra stabilità, conciosia cosa che ogn'altro suor che questo colore può essere commutato, & conuertito in qualunque altro colore si voglia, ma questo in altro non può essere tra-

sferito, dunque dimottra stabilità, & costanza.

Lo stare in piedi sopra la base quadrata, ci mostra essere la stabilità costante, & salda apparenza delle cose, la quale primieramente noi esperimentiamo, & conosciamo ne corpi materiali, dalla stabilità de qua i sacciamo poi nascere l'analogia delle cose imateriale, & diciamo stabilità essere nell'intelletto, nell'operationi del discorso, & in Dio istesso, il quale disse di propria bocca; Ego veus, & non mutor.

La mano destra, & il dito alto, si fà per simiglianza del gesto di coloro,

che simostrono di voler star sermi nel loro proponimento:

L'asta

DI CESARE RIPA.

L'hasta di legno mostra stabilità, come la canna il contrario; per la debolezza sua, come si è detro al suo luogo, perche come si suol dire volgar-

mente: Chi male si appoggia presto cade.

La statua di Saturno sopra la quale stà posata l'hasta, è indicio, che vera stabilità non può essere, oue è il tempo, essendo tutre le cose nelle quali esso opra, soggette inniolabilmente alla matatione; onde il Petrare volendo dire vn miracolo, & essetto di beatitudine nel trionso della diuinità scrisse.

Vidi restare colut, che mai non statte, Ma variando suol tutto cangiare.

Et doue è il tempo vi è tanto annessa la mutatione, che si stima ancor esser opra da sapiente il sapersi mutare d'opinione, & di giuditio; onde l'istesso Poeta disse.

Per tanto pariar natura è bella.

Se bene ricorda l'Apostolo, ehe chi stà in piedi con le virtù sopra le qua li non può ne tempo, ne moto, deue auertire molto bene di non cascare in qualche vitio, acciò poi non si diea: stultus vt Luna mutatur.

Stabilità.

Onna, che stia à sedere sopra d'un piedestallo alto, tenendo sotto à i piedi una palla di colonna in grembo molte medaglie.

STAGIONI DELL'ANNO.
Primauera.

NA Fanciulla coronata di mortella, & che habbia piene le mani di varij fiori, hauerà appresso di sè alcuni animali giouanetti, che scherzono.

Fanciulla si dipinge, percioche la Primauera si chiama l'infantia dell' anno, per essere la terra piena d'humori generatiui, da quali si vede cre-scere trondi, siori, & frutti ne gli arbori, & nell'herbe.

Gli si dà la ghirlanda di mortella, percioche Horatio nel libro primo

ode 4. cosi dice.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto,

Aut floræ, terræ quem ferunt solutæ.

I fiori, & gl'animali, che scherzono, sono conforme à quello, che dice. Ouidio nel lib. primo de Fasti.

Omnia tunc storent, tunc est noua temporis atas, Et noua de gaud) pulmite gemma tumet.

Et modo formatis operitur frondibus arbor, Prodit & in summum seminis herba solum.

Et tepidum volucres concentibus aera mulcent,

Ludit & in pratis, luxuriatg; pecus.

Tunc blandi soles, ignotaq; prodit hirundo, Et lutcum celsa sub trabe singit opus

Tunc patitur cultus ager, & renouatur aratro; Hae anni nouitas iure vocanda fuit. 74 ICONOLOGIA

Si dipinge anco per la Primauera Flora coronata di fiori de quali hà an co piene le mani, & Ouidio poi descriuendo la Primauera dice nel 2.libro delle Metamorfosi trattato dell'agricoltura cosi.

Clistà dalla man destra vna donzella Ne mai stà che noa rida, giochi, ò balli, E la stagion che verde hà la gonella Sparta di bianchi sior, vermigli, & gialdi. Di rose, e latte, è la sua saccia e bella, Son perle i denti, e le labra coralli,

E ghirlande le fun di vary fiori, Scherzando seco i suoi lascini amori.

ESTATE.

NA Gionane d'aspetto robusto, coronata di spiche di grano, vestita di color gialdo, & che con la destra mano tenghi vna facella accesa.

Giouanetta, & d'aspetto robusto si dipinge, percioche l'Estate si chiama la giouentù dell'anno, per essere il caldo della terra più sorte, & robusto à maturare i siori prodotti dalla primauera, il qual tempo descriuendo Ouidio nel 15. lib. delle metamors. così dice.

Transit in estatem post ver robustior annus, Fitq; valens iunens, neque enim robustior etas Vlla, nec viberior, nec que magis ardeat vlla est.

La ghirlanda de spiche di grano, dimostra il principalissimo frutto, che rende questa stagione.

Le si dà il vestimento del color giallo, per la similitudine del color del-

le biade mature.

Tiene con la destra mano la facella accesa, per dimostrar il gran calore, che rende in questo tempo il Sole, come piace à Manilio libro quinto, così dicendo.

> Cum verò in vastos surgit Nemæus hiatus Exoriturq; canis, latratq; canicula flammas Et rapit igne suo, geminatq; incendia Solis Qua subdente sacem terris radiosq; mouente.

Et Ouidio cosi la dipinge nel 2. libro delle metamorfosi.

Vna donnail cui viso arde, & risplende
V'è che di varie spighe il capo hà cinto.
Convn specchio, che al Soli: suoco accende
Doue il suo raggio è ribattuto, e spinto.
Tutto quel che percunte in modo offende,
Che resta secco, strutto, arso, & essinto.
Ouunque si riuerberi, & allumi

Cuoce l'herbe, arde i boschi, & secca i fiumi.

Soleuano anco gl'antichi (come dice Gregorio Giraldi nella sua opera della deità) dipingere per l'Estate Cerere in habito di Matrona convn mazzo di spighe di grano, & di papauero con altre cose à lei apartenenti.

AVTVNNO.

TNA Donna di età virile, grassa, & vestita riccamente, hauerd incapo vna ghirlanda d'vue con le sue foglie, & con la destra mano

tenghi vn cornucopia di diuersi frutti.

Dipingesi di età virile, percioche la stagione dell'Autunno si chiama la virilità dell'anno per essere la terra disposta à rendere i frutti già maturi dal calore estinto, & diporte i semi, & le foglie quasi stanca del generare, come fi legge in Ouidio lib.xv. Metamorf.

Excipit autumnus posito feru. re viuenta Maturus mitisq; inter iuuenemq; senemq; Temperie medius sparsus quoque tempora canis.

Grassa, & vestita riccamente si rappresenta, percioche l'Autunno è più

ricco dell'altre stagioni.

La ghirlanda di vue, & il cornucopia pieno di diuersi frutti, significano che l'Autunno è abondantissimo di vini, frutti, & di tutte le cose per l'vso de mortali.

Et Ouidio lib. 2. Metamorf. cosi lo dipinge ancor egli.

Staua vn'huomo più maturo da man manca, Duo de tre mesi à quai precede Agosto, Che'l viso ha rosso, e già la barba imbianca, E Stà sordido, e grasso, e pien di mosto, Ha il fiato infetto, e tardi si ranfresca, Che vien dal suo venen nel letto posto. Di vue mature sono le sue ghirlande, Di fichi, e ricci, di castagne, e ghiande.

Si può anco rappresentare per l'Autunno Bacco carico d'vue con la Tigre, che saltando, li voglia rapire l'vue di mano, ouero dipingerassi vna Baccante nella guisa che si suole rappresentare come anco Pomona.

INVERNO.

TVOMO, ò donna vecchia, canuta, e grinza, vestita de panni, & di pelle, che stando ad vna tauola bene apparechiata appresso al fuo-

co, mostri di mangiare, & scaldarsi.

Si rappresenta vecchia, canuta, e grinza, percioche l'Inuerno si chiama vecchiezza dell'ann o, per essere la terra già lassa delle sue naturali fatiche, & artione annuali, & rendesi fredda, malinconica, & priua di bellezza, il qual tempo descriuendo Ouidio nel xv. libro delle Metamorfosi, cosi disse.

> Inde seniles byems tremulo venit borrida passu, Aut spoliata suos, aut quos habet alba capillos.

L'habito de panni, di pelle, & la tauola apparecchiata appresso al fuoco, significa, (come narra Pierio Valeriano) perche il freddo,

476 ICONOLOGIA

è la quiete doppo i molti trauagli dell'Estate, & le ricchezze dateci dalla terra, pare che ci inuitiamo à viuere più lautamente di quello che si è sat to delle stagioni antecedenti; & Oratio nell'Ode 9. lib.primo, così dice.

Vides, vt alta stet niue candidum
Socrate: nec iam sustineant onus
Sylue laborantes, geluque
Flumina constiterint acuto?
Dissolue frigus; ligna super soco
Large reponens: atq; benignius.
Depreme quadrimum Sabina
O Thaliarche meum dyota.

Ouidio ancor egli, dipingendo l'Inuerno, nel 2. libro delle Metamos.

cosi dice.

Un vecchio v'é, che ogn' un d'horrore eccede,

E fa tremar ciascun, che à lui pon mente.

Sol per trauerso il Sol tal volta il vede,

Cistà rigido, e freme, batte il dente,

E' ghiaccio ogni suo pel dal capo, al piede,

Ne men brama ghiacciar quel raggio ardente,

Et nel siatar tal nebbia spirar suole,

Che ossura quasi il suo splendore al Sole.

Dipingesi anco per l'Inuerno Vulcano alla fucina, come anco Eolo con i venti, perche questi fanno le tempeste, che nell'Inuerno son più frequen-

te che ne gl'altri tempi.

STAGIONI.

Le quattro stagioni dell' Anno nella Medaglia d' Antonino Caracolla.

SI rappresentano le sopradette stagioni per quattro bellissime figure figure di fanciulli vn maggior dell'altro.

Il primo porta sopra le spalle vna cesta piena di fiori.

Il secondo tiene con la destra mano vna falce.

Il terzo con la finistra porta vn cesto pieno de varij frutti, & con la de-

stra vn'animale morto, & questi tre fanciulli sono ignudi.

Il quarto è vestito, & hà velato il capo, & porta sopra le spalle vn bastone, dal quale pende vn'vccello morto, & con la sinistra mano parimen te porta vn'altro vccello morto vn disserente dall'altro.

Stagioni .

Come rappresentate in Fiorenza da Francesco Gran Duca di Toscana in vn bellissimo apparato.

RE Fanciulle con bionde, & crespe treccie, sopra le quali vi erano bellissimi adornamenti di perle, & altre gioie, ghirlandate di varij,

X

DI CESARE RIPA.

& vaghi fiori, si che esse treccie saceuano acconciatura, & basa di segni celesti, & la prima rappresentaua Marzo, & come habbiamo detto, in cima della testa fra le gioie, & siori, era il segno dell'Ariete.

La seconda Aprile, & haueua il Tauro.

La terza Maggio con il Gemini, & il vestimento di ciascuna era di color verde, tutto riccamato di varij siori, com'anco d'essi ne teneuano con ambe le mani, & ne i piedi stiualetti d'oro.

ESTATE.

TRE Giouane ghirlandate de spiche di grano.

La prima era Giugno, & hauea sopra il capo il segno del Grancio.

La feconda Luglio con il Leone.

La terza Agosto, & portaua la Vergine; il colore del vestimento eragiallo, contesto di gigli, & ne i piedi portauano stiualetti d'oro.

AVTVNNO.

RE Donne d'età virile, che per acconciatura del capo haueuano adornamenti di gioie, & ghirlandate di foglie di vite, con vue, & attri frutti.

· La prima era Settembre, & per il segno haueua la Libra.

La seconda Ottobre con il Scorpione.

La terza Nouembre, & hauea il Sagittario; il colore del vestimento era di cangiante rosso, & turchino fregiato delli medesimi frutti delle ghirlan de, con stiualetti d'oro alli piedi.

INVERNO.

TRE vecchie per acconciatura del capo portauano veli paonazzi, & vedeuanfi sopra di essi la brina, & neue, & chiarissimi cristalli somiglianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre, & haueua il segno di Capricorno.

La seconda Genaro, co'l segno dell'Acquario.

La terza Febraio, & per infegna portaua il Pesce; il color del vestimen to era paonazzo scuro, ma pieno di neue, brina, & di ghiaccio, & il medesimo erano guarniti i stiualetti.

STERILITA'.

ONNA stenuata, macilenta, & mesta, terrà in mano vn ramo de salice, appresso hauerà vn mulo, il quale è animale sterile, perche nascendo dall'Asino, & dal Cauallo, è animale disettosissimo nel generare, come racconta Aristotile nel 2. lib. della Generatione de gl'animali, & risultando in lui questo disetto dell'vna, & dell'altra parte, non può hauer medicina, che basti per aiutarlo à tal opra; solo per prodigio si legge che habbiano alcune volte generato, & partorito.

Il salce è da Vergilio nominato fra le piante infeconde, & Seruio suo interprete vi aggiunge, che le donne mangiando di questo seme diuengono sterili, & perche nell'antico testamento la sterilità era reputato sagello di Dio, & le donne sterili si credeuano nemiche di lui, & si dipinge macilente, & mesta, la quale mestitia si scuopre particolarmente in Sarra.

moglie

ICONOLOGIA moglie d'Abraham, in Anna moglie d'Elcana, & in Elisabetta moglie di

Zacharia.

STOLTITIA.

ONNA ignuda, e ridente, e gettata per terra in atto sconcio, in. modo però, che non si mostrino le parti dishoneste, con vna pecora vicino, perche il pazzo palefa i fuoi diferti ad ogn'yno, & il fauio li cela, & perciò si dipinge ignuda, & senza vergogna.

La pecora da gl'antichi, secondo che segna il Pierio Valeriano, sù po-

sta molte volte per la stoltezza, però disse Dante

Huomini siate, & non pecore matte.

Hauerà in vna mano la Luna, perche ad essa stano molto soggetti i pazzi, & sentono facilmente le loro mutationi.

STVD10 DELL'AGRICOLTVRA. -

Vedi Agricoltura.

T V D 1 0.

TN Giouane di volto pallido, vestito d'habito modesto, sarà à sedere, con la finistra mano terrà vn libro aperto, nel quale miri atten tamente, con la destra vna penna da scriuere, & gli sarà à canto vn lume acceso, & vn Gallo.

Giouane si dipinge, percioche il giouane è atto alle fatiche dello

Rudio.

Pallido, perche quelle fogliano estenuare, & impedire il corpo, come dimostra Giouenale satira v.

At te nocturnis viuat impallescere cartis.

Si veste d'habito modesto, percioche gli studiosi sogliono attendere alle cose moderate, & sode.

Si dipinge, che stia à sedere, dimostrando la quiete, & assiduità che ri-

cerca lo studio.

L'attentione sopra il libro aperto, dimostra che lo studio è vna vehe-

mente applicatione d'animo alla cognitione delle cose.

La penna che tiene con la destra mano, significa l'operatione, & l'inten tione di lasciare, scriuendo, memoria di sè stesso, come dimostra Persio fatira prima.

Scire tuum nihil est, nisi hoc sciat alter.

Il lume acceso, dimostra, che gli studiosi consumano più olio, che vino. Il Gallo si pone da diuersi per la sollecitudine, & per la vigilanza, ambedue conuenienti, & necessarie allo studio.

# SVPPLICATIONE.

Nelle Medaglie di Nerone.

NA verginella coronata di lauro, con la finistra mano tiene vn cestello pieno di varij fiori, & frondi odorifere, i quali con la destra. 'mano sparga sopra d'vn'Altare con gran sommissione, al piè del quale Altare vi è vn letto con grandi, & varij adornamenti. Hauendo

DI CESARE RIPA.

Hauendo i Romani in vso per supplicare i Dij, i letti sternij, che erano alcuni letti, i quali stendeuano ne i tempij, quando voleuano pregare gli Dij, gli sossero propitij, & queste supplicationi, & letti sternij si saceuano, ò per allegrezza, ò per placare l'ira delli Dei, nel qual tempo li Senatori con le moglie, & sigliuoli andauano à i tempij, & alli altari delli Dei, & alcune volte soleuano anco in tale occasione andare i nobili fanciulli, & li libertini, & anco le vergine tutte coronate, portando la laurea, hauendo seco con pompa i facri Carri delli Dei, & soleuano dimandare, & pregare con sacri versi la pace à quelli, & si stendeuano i letti sternij appresso gli altari delli Dei con varij ornamenti, & spargeuano, come habbiamo detto verde, & odorifere frondi, & siori d'ogni sorte, & se verbene auanti, & dentro delli tempij.

### SVPERBIA.

ONNA bella, & altera, vestita nobilmente di rosso, coronata d'oro, di gemme in gran copia, nella destra mano tiene vn pauone, &
nella sinistra vn specchio nel quale miri, & contempli se stessa.

La superbia, come dice S. Bernardo è vn'appetito disordinato della propria eccellenza, & però suol cadere per lo più ne gli animi gagliardi. & d'ingegno instabile, quindi è che si dipinge bella, & altera, & riccamen-

te vestita.

Lo specchiarsi dimostra, che il superbo si rappresenta buono, & bello, à se stesso vagheggiando in quel bene, che è in se, col quale somenta l'ardire senza volger giamai gl'occhi all'impersettione che lo possono molestare, però si assomiglia al pauone, il quale compiacendosi della sua piuma este-

riore, non degna la compagnia de gli quattro vccelli.

La corona nel modo detto, dimostra che il superbo è desideroso di regnare, e dominare a gl'altri, & che la superbia è regina, ouero radice, come dice Salamone, di tutti vitij, & che su fra le corone, & nelle grandezze s'acquista, & si conserua principalmente la superbia; di che porge manifesto essempio Lucisero, che nel colmo delle sue felicità cadde nelle miserie della superbia. Però disse Dante nel 29. del Paradiso.

Principio del cader fù il maledetto
Superbir di colui, che tu vedesti
Da tutto i pesi del mondo costretto.
Et però si dice per prouerbio.
A cader và chi troppo in alto sale.

Il vestimento rosso, ci sà conoscere, che la superbia si troua particolarmente negli huomini colerici, & sanguigni, li quali sempre si mostrano alteri, ssorzandosi mantenere questa opinione di se stessi con gli ornamen ti esteriori del corpo.

TAR-

ICONOLOGIA TTARDITA'.

ONNA vestita di berettino, & hauera la faccia, & la fronte grande; stard de cauallo sopra vna gran Testudine, la quale regga con la bri gia do fard coronata di gingiolo, arboro tardissimo à dar frutto.

TEMPERANZA.

ONNA vestita di porpora, nella destra mano tenga vn ramo di

palma, & nella finistra vn freno.

La temperanza è una mediocrità determinata con vera ragione circa i piaceri, & dispiaceri del corpo, per conto del gusto, & del tatto, vsandosi come si conuiene per amor dell'honesto, & dell'vtile; che sia mediocrità si mostra col vestimento di porpora composto di dui diuersissimi colori, li quali così posti insieme fanno apparire una diletteuole, & vaga compositone, come due estremi guardati da un sagace, & accorto intelletto, & ne nasce un'idea. & un concetto di molta perfettione, quale poi manisestata nell'opere dimandiamo con questo nome di temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, & dispiaceri del corpo.

Le si dà la palma in mano, simbolo del premio, che hanno in cielo quel-

li, che dominando alle passioni, hanno soggiogati se stessi.

La palma non si piega ancorche le stiano sopra grandissimi pesi, anzi si some dicono i scrittori, cosi anco l'animo temperato quanto più sonno apparenti le passioni, che lo molestano, tanto più è auueduto, & accorto in superarle, & in procurarne vittoria.

Il freno dichiara, che deue esser la temperanza principalmente adoperata nel gusto, & nel tatto, l'vno de quali solo si partecipa per la bocca, &

l'altro è steso per tutto il corpo.

Gli antichi col sreno dipingeuano Nemesis sigliuola della Giustitia, la quale con seuerità castigaua gli assetti intemperati de gli huomini, & alcuni dipingono la temperanza con dui vasi, che vno si versa nell'altro, per la similitudine del temperamento, che si sà di due liquori insieme, conquello che si sà di due estremi diuersi.

Si potrebbe ancora fare in vna mano vn'arco di tirar frezze, per mostrare la mezanità fatta, & generata dalla temperatura nell'attioni, perche tirato con certa misura, manda suori le saette con velocità, & non ti-

ranno la corda, ò tirandola troppo, ò non vale, o si spezza.

Temperanza.

Onna, che nella destra mano tiene vna palma, & nella sinistra vn freno, & à canto vi sia vn leone abbracciato, con vno toro.

Il freno si piglia per la moderatione de gli appetiti, & la palma per la vittoria, che hà il temperante vincendo se medesimo, come si è detto.

Il leone abbracciato col toro è simbolo dell'huomo dato alla temperanza secondo l'opinione de gli Egittij, come racconta il Pierio.

T E M P E R. A N Z A.

ONNA la quale con la destra mano tiene vn freno', con la sinistra

vn tempo di horologio, & à canto vi tiene vn'Elefante.

Dipin-



Dipingesi col freno in vna mano, & col tempo nell'altra, per dimostrare l'ossitio della temperanza, che è di rastrenare, & moderare gl'appetiti
dell'animo, secondo i tempi, significandosi anco per lo tempo la misuradel moto, & della quiete, perche con la temperanza si misurano i monimenti dell'animo, & si danno i termini dell'vna, & dall'altra banda, daquali vscendo la temperanza, si guasta come i siumi, che vanno suori delle
sponde loro.

L'Elefante dal Pierio nel 2. libro, è posto per la temperanza, perche esfendo assuefatto ad vna certa quantità di cibo, non vuol mai passare il solito, prendendo solo tanto, quanto è sua vsanza per cibarsi; Et à questo proposito Plutarco racconta, che in Siria hauendo vn servitore ordine dal suo Signore di dare vna misura di biada il giorno ad vno Elesante, che haneua, il seruitore per molti giorni sece stare detto animale solo con mezza misura, & essendoui vna volta il Padrone presente gli diede il seruitore tutta la misura insieme, di che l'Elesante aneducosi, diuise in due parti l'or zo con la proboscide, & lasciatane vna, mangiò l'altra secondo il suo ordinario; dal che il Padrone venne in cognitione sacilmente di quello, ch'era, prendendo sdegno desl'ingordigia del seruitore poco sedele, & marauiglia della temperanza dell'Elesante molto contenente.

Temperanza.

B Ella giouane, vestita di tela d'argento, con Clamideta d'oro, sopra la testa per acconciatura portard una Testudine; nella destra mano un freno d'argento, & nella sinistra un'ouato que sia dipinto un paro di ceste, con motro che dica Virtutis instrumentum.

Temperanza.

Onna di bello aspetto, con capelli lunghi, & biondi, nella destra ma no terrà vna tenaglia co vn serro insocato, & nella sinistra vn'vaso di acqua, nel quale tempera quel serro ardente, & sarà vestita di veluto rosso, con lacci d'oro.

# TEMPESTA NINFA DELL'ARIA.

Vedi à Grandine.

TEMPO.

TVOMO vecchio, vestito di cangiante color vario, & diperso, sara detto vestimento riccamente à stelle, perche di tempo, in tempo esfe sono dominatrice alle cose corrottibile, sara coronato di rose, di spighe, di frutti, & di tronchi secchi come Re, & signore dell'anno, & delle stagioni; starà sopra il circolo del Zodiaco, perche la sua virtu, è la sunel Cielo altamente collocata, & misurando à noi moti del Sose, & de gli altri pianeti, ci distingue, & estingue i mesi, gl'anni, & l'età; terrà un specchio in mano, il quale ci tà conoscere, che del tempo solo il presente si vede, & hà l'essere, il quale per ancora è tanto breue, & incerto, che non auanza la falsa imagine dello specchio.

A canto hauerd vn fanciullo magro, & macilente, da vna banda; & dall' altra, vn'altro bello, & grasso, ambidue con lo specchio, & sono il tempo passato, che si và consumando nelle memorie de gl'huomini, & il suturo,

che accresce le speranze tuttauia.

A' piedi sarà vn libro grande, nel quale due altri fanciulli scriuano, tendendo l'vno significato per lo giorno, il Sole in testa, & l'altro per la not-

Tempo.

te, la Luna.

TEcchio vestito di varij colori, nella destra mano terra vn serpe riuol to in circolo, mostrerà di andare con la tardità, & lentezza, hauerà il capo coperto di vn velo di color verde, sopra alla chioma canuta, perche il freddo, & le neui significati nella canutezza sono cagione, che la terra.

fi veste di herbe, & di fiori.

DI CESARE RIPA.

Il serpe, nel modo sopradetto, significa l'anno, secondo l'opinione de gli antichi, il quale si misura, & si diltingue col tempo, & è immediatamente congiunto con sè stesso.

Ten po.

TVomo vecchio alato, il quale tiene vn cerchio in mano, & sta in mez zo d'vna ruma, hà la bocca aperta, mostrando i denti, li quali sieno del colore del ferro.

Si fà alato, secondo il detto Volat irrep trabile tempus, il che è tanto chiaro per esperienza, che per non disacerbar le piaghe della nostra miseria, non occorre farui lungo discorso.

Il cerchio, è segno che il tempo sempre gira, ne hà per sua natura principio, ne fine, ma è principio, e fine de sè solo alle cose terrene, & à gli

elementi, che sono sferici.

La ruina, & la bocca aperta, & i denti di ferro, mostrano, che il tempo strugge, guasta, consuma, & manda per terra tutte le cose senza spesa, & senza fatica.

Tempo.

Vomo vecchio, alato, col piede destro sopra d'vna ruota, & con le H vomo veccino, alato, con la financie, ouero col peso geometrico in mano.

Il piè destro sopra alla ruota, la quale con la sua circonferenza, non toc ca, se non in vn punto, che no stà mai sermo, ci sà comprendere, che il temp , non hà se non il preterito, & il futuro, essendo il presente vn momento indiuisibile.

Le bilancie, ouero peso geometrico, dimostrano che il tempo, è quello, che agguaglia, & aggiusta tutte le cose ...

Tentatione.

Onna la quale con la destra mano tiene vn vaso di fuoco, & con la sinistra tenendo vn bastone lo stuzzica, & maneggia, perche tentare, non è altro, che fomentare quello, che per sè stesso hà poca forza, se bene è potente ad hauerne assai, & ad accelerar l'opera, ò di corpo, ò di mente.

# TENTATIONE D'AMORE.

NA bella verginella, di poueri habiti vestita, la quale mostri di stare ambigua, se debba raccogliere alcune collane d'oro, & gioie, & denari, che stanno per terra, & si dipingerà in vna notte; dietro lei si ve-

drà il viso d'yna vecchia brutta, & macilente.

Alla gagliardezza delle tentationi, molto fà l'importanza delle cose che si promettono, ma molto più stimola la necessità, che l'huomo sente in sè stesso delle cose offerte. Però si dipinge questa giouenetta pouera, & mal vestita, con l'occasione d'arrichire in luogo, che co'l silentio, & con la secretezza, par che inclini, & pieghi l'animo à farlo con le persuasioni, che non cessono stimolare à gli orecchi, ò il cuore, vedendo, ò dalla concupiscenza, che per sè stessa non cessa, ò dalle parole

di persona habituata nel vitio, che continuamente sprona, & tanto più fe l'animo è seminile, che per sè stesso concorre a' fomenti della natura, à queste inclinationi principalmente accompagnato dalla debolezza, che volentieri filascia partecipare, & dalla verginità, che per la poca esperienza incauta facilmente filulinga, & tira.

T E O L O. G I.. A.

ONNA con due faccie dinimile, guardando con l'vna più giouane al Cielo, con l'altra più vecchia la torra, starà à sedere sopra vn globo, ouero vna palla turchina, piena di stelle, tenendo la destra mano al petto, & la linistra stela verso la cerra, & sostenendo il lembo della veste. vicino alla quale si vede vna ruota, che è il proprio hieroglisico nelle sacre lettere della scienza Theologica, perche come la ruora tocca la terra, senon con l'infime parte della fua circoferenza mouendofi, cosi il vero Teologo si deue seruir del senso nella sua scienza, solo tanto, che l'aiuti à cami nare inanzi, & non per affondarsi dentro.

Le due faccie con le quale guarda il Cielo, & la terra, dimostrano, che come diffe S. Agostino à Volutiano, tutta la Teologia è fondata nel riguar dare continuamente, & amare con perseveranza Iddio, & il prossimo, & per non si poter alzar I'vna, che l'altra non si abbassi, dimostra, che il Teo logo non bisogna, che mai tanto s'inalzi con l'ingegno, che non si ricordi di essere huomo, & che facilmente può incorrere in molti errori, & però deue andare cauro, & procedere con auuertonza nel riuolgersi per la boce

ca il testamento di Dio.

Si somiglia all'erà giovenile quello, che guarda il cielo, perche le cose alte, & remote, sono curiose, & piaceuole, come le cose terrene, & basse

per hauer seco fastidij, & molestie, sono dispiacenoli, & tediose.

Stà à sedere sopra il Cielo stellato, perche la Teologia non si riposa in. cosa alcuna inferiore, ma và direttamente à ferire alla cognitione di Dio, donde hà poi regola, & norma da sapere, & intendere tutte le cose, che le sia con facilità ordinate, rendono marauiglia à gl'occhi nostri in terra.

La mano al petro, mostra grauità, per esser questa, scienza di tutte le scienze.

Il lembo delle veste sostenuto dalla mano che stà distesa verso terra, dimostra che vna parte di Teologia si stende alle cose basse, ma necessarie, che sono il formare debitamente le attioni nostre, regolarsi nelle virtù, fuggire li vitij, honorar Dio esteriormente, & altre cole simile; le quali fono, come vna veite, lotto alla quale non penetrano, le non le menti illuminate da Dio.

TERRORE.

H VOMO con la testa di Leone, vestito di cangiante, tenendo in ma no vn siagello, perche par proprietà del Leone atterire chi lo ruguarda, però gl'antichi viorno al terrore far la faccia di quello animale. Il flagello, è indicio, che il terrore sforza gl'animi, & gli guida à modo

suo, & i colori ancora significano le varie passioni, alle quale in piega.

l'animo

l'animo vn'huomo, che dal terrore si lascia spauentare.

Sono ancora queste le tre cagioni, che atteriscono gli huomini, cioè gli aspetti formidabili, i successi nociui, & le substance mutationi delle cose; l'vno è nel viso, l'aitro nella sterza; il terzo nella veste di cangiante.

#### TERRORE.

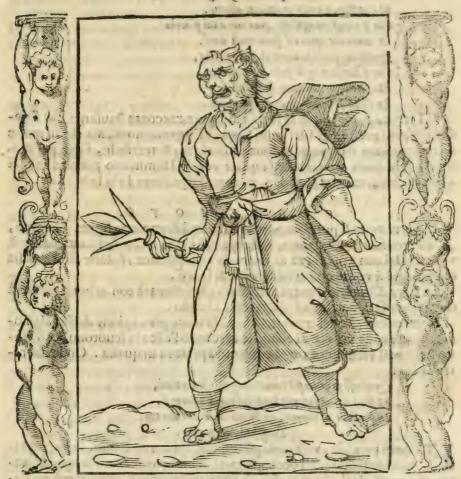

Pausania singe, che Marte per commissione di Gioue vada à suscitar guerra fra gl'Argiui, & i Thebani, & dice che pigliò lo spauento, & il terrore, & gli sece andare auanti, & lo disegna in parte, & in parte descriue gli effetti, che da lui vengono, & si è voltato in lingua nostra cosi.

Della plebe crudel, che hà intorno elegge Il terror, e à i destrier lo manda inanzi, Al cui poter non è, che il suo paregge, In far temer altrui, non the l'auanzi,
Per costui pur the l'huom, il ver dipregge.
Se nel timido petto, auuien, the stanzi
Il mostro horrendo, the bà voce infinte.
Et mani sempre al mal poste, & ardite.
Vna sola non è sempre la faccia,
Mamilte, e tiute in variati aspetti.
Che stanzi muogn hor, pur che a lui piaccia
Di accor sar quei co' spauentosi detti.
Quelli ne cuori hum ini si forte caccia.
Che a dar loro ogni fede sono astretti.
Et coa santo spainerto spesso assale
Le Città, the poi credino ogni male.

Il Terrore depinto con la faccia di Leone, racconta Paulania, che fi vedea scolpito presso dell'ese nello Scudo di Agamennone, ma che in molte alere occasione si dipingeua donna infuriata, & terribile, forte per memoria di Meduia, la testa della quale era da Domitiano portata inanzi al petto nell'armatura, per dare terrore, & spauento à chi lo miraua.

PERRE MOTO.

Il. Terremoto il potrà rappresentare in disegno con figura d'huomo, che gonfiando le guancie, & storgendo in strana, & fiera attitudine il viso, mottri con gran forza di vicire da una spesonca, ò dalle fissure della terra, & già si veda con i crini longhi, & sparsi.

La terra d'intorno si potrà fare rorta, & solleuata con arbori gettatià

terra fracassati, con le radiche rinolte al cielo.

Il terremoto, è quel tremore, che fà la terra per cagione dell'effalationi ristrette nelle viscere di essa, che cercando l'esito la scuotono, & si fanno strada all'vscire suora con cuidente apertura di quella. Onde Lucretio disse.

Quodnisi prorumpit tamen impetus ira animi, Et sera ris vereti per crebra foramina terre. Disperistur et borror, & incuti inde tremorem. Timidità, ò Timore.

Vomo vecchio, vestito di gialtolino, col corpo curuo, la faccia alquanto pallida, gli occhi piccioli, & bianchi, le mani lunghe, & sottile, & i piedi alati; starà mesto, & sotto va braccio sinistro terrà va Lepore; se bene fra il timore, & la timidità vi è quasche poco di differenza, non è però tanta, che non si possano abbracciare sotto va istessa imagine; once diciamo, che il timore è va passone dell'animo, nata ne gi huomini dal dubbio, che hanno, che l'opinioni fatte, non vengono giustificate à bastanza.

E' vecchio, perche si genera doue non è abondanza di sangue, ne viuacità di spiriti, il che si vede auuenire ne' vecchi, che perdono il vigoreinsieme infieme con l'età, & però facilmente temono tutti gl'infortunij.

Il giallolino, del qual colore è la veste ; è imperfetto, come il timore mostra imperfettione nell huomo non nascendo se non dalla cognitione della propria indignità.

I segni sopradetti del corpo, sono ne'timorosi notati da tutti i sissegno-

mici, & da Aristotile in particolare al cap. 6. 9. 10.

Il lepre sotto al braccio sinistro, come dice il medesimo Auttore nel lib. dell'historia de gl'animali e cimi listimo di sua natura, & se ne vedono manifesti segni, & essetti.

I piedi alati, fignificano la fuga, che nasce per lo timore spessissimo.

come si è detto in altro proposito.

TIMORE.

VECCHIO, pallido, vestito di pelle di ceruo, in modo che la testa del ceruo saccia l'accon natura del capo, & ne gl'occhi del ceruo vi saranno molte penne di color rosso.

Si dipinge pallido il tim resperche rende pal'idi quelli che l'hinno.

Vesteil di pelle di ceruo, perche il ceruo è animale timidissimo, & suggendo da qualche sinistro, si troua correndo delle penne rosse, serma il corso, & si aggira ia modo che spesse volte ne resta preso, il che Vergilio nel 12. dell'Eneide, accennò con queste parole.

Inclusi veluci si quendo stamine no Etus

Ceruum, aut punicre septum formidine penne.

TIRANNIDE.

ONNA armata, alquanto pallida, superba, & crudele in vista, & stando in piedi, sotto all'armatura hauerà vna trauersina di porpora, in capo vna corona di serro, nella destra mano vna spada ignuda, & con la sinistra terrà vn giogo.

Armata, & in piedi si dipinge, per dimostrare la vigilanza, che è necesfaria al tiranno, per conservare la grandezza dello stato suo violento; che però sta sempre con l'animo, & con le sorze apparecchiate alla disesa di

se stesso, & all'offesa d'altrui.

E pallida, per lo timore continuo, & per l'ansietà che perpetuamente

la molestano, & assiggon).

Dimostra crudeltà, & superbia nell'aspetto, perche i'vna di queste due pesti, gli sa la strada alle ingiuste grandezze, & l'altra ce lo sa essere perseuerante.

" si veste di porpora, & si corona di ferro, per dimostratione di signoria,

ma barbara, & crudele.

In vece dello scettro segno di dominio, & di gouerno segittimo, tiene: vna spada ignuda, come quella, che si procura l'obedienza de sudditi, con terrore, pascendoli, non per il ben loro, come sà il buon pastore, ma per soggiogarli all'aratro, & per scorticarli, come sà il bisolco mercenario de buoui, hauendo per fine solo la propria vtilità; & però tiene il giogo in mano.

Hh 2 TOLE-

# TOLERANZA.

S I dipinge donna, vestita di berettino, d'aspetto senile, in atto di sopor tare sopra alle spalle vn sasso con molta satica, con vn motto, che dica

Rebus me seruo secundis.

Tolerare, è quasi portare qualche peso, dissimulando la grauezza di esso per qualche buon fine, & son pesi dell'anima, alla quale appartiene il sopportare, & tolerare per cagione di virtù li fastidij, & le assittioni, le quali si dimostrano col sasso, che per la grauità sua, opprime quello, che gli stà sotto.

E' vecchia d'aspetto, perche la toleranza nasce da maturità di consiglio, la quale è dell'età senile in maggior parte de gl'huomini mantenuta,

& adoprata,

Et il motto dà ad intendere il fine della toleranza, che è di quiete,& di riposo, perche la speranza sola di bene apparente, sà tolerare, & sopportare volontieri tutti li fastidij.

TORMENTO D'AMORE.

H VOMO, mesto, & maninconico, vestito di color bruno, & fosco, cinto di spine; nell'acconciatura del capo porterà vn cuore passato da vna frezza con due serpi, che lo circondano, mostrerà detta sigura il petto aperto, & lacerato da vno Auoltore, stando in atto di mostrare con le mani, le sue passioni, & il suo tormento.

TRADIMENTO.

VOMO vestito di giallolino, con due teste, vna di vaga giouene, & l'altra di vecchio, orgoglioso; nella destra mano terrà vn vaso di fuoco, & nella sinistra vn'altro vaso d'acqua; sporgendo il braccio inanzi.

Il tradimento, è vn vitio dell'animo di coloro, che machinano male contr'alcuno, sotto pretesto di beneuolenza, & d'affettione, ò con fatti, ò con parole; & però detta figura si veste di giallolino, che dimostra tradimento.

Dipingesi con due teste, per la dimostratione di due passioni distinte, vna che inclina alla beneuolenza finta, l'alrra alla maleuolenza vera, che tiene celata nel cuore per dimostraria con l'occasione della ruina altrui.

I due vasi vno di suoco, & l'altro d'acqua, insegnano, che il tradimento si serne di contrari), perche quanto il tradimento deue essere maggiore, tanto mostra maggiore l'affettione, & la benenolenza.

L'acqua, & il fuoco si prende per lo bene, & per lo male, secondo il det-

to dell'Apocal.

Aquam, & ignem apposuitibi, ad quodcunq; volueris, porrige manure tuam.

5 34

TRADIMENTO.

N' huomo armato, di brutto aspetto, il quale thia in atto di la feiare vn'altro huomo bello, & senza armi; terrà la mano dritta al pugnale dietro al fianco.

Si tà d'aspetto dispiaceuele, perche questo vitio è macchia enorme,

· & deformità infame della vita dell'huomo.

Il bacio è indicio d'amicitia, & di beneuolenza; der la mano al pignale

per vecidere, è esfetto d'odio, di rancore, & di tradimento.

L'huomo disarmato, dimostra l'innoceza, la quale sa scoprir maggiore la macchia del tradimento, & che i traditori sono vigliacchi nell'essercitio dell'armi, non si curando perdere l'honore, per esser sicuri nel rissco della vita.

- Tradimento .

V Na faccia infernale, acconciatamente vestita, tenga vna maschera sopra il viso, alzandola alquanto con vna mano, faccia teoprire in parte la faccia macciente, & brutta, la detta maschera hauera i capelli biondi, & ricci, in capo porcerà vn velo sottilissimo dal quase tra-

spariscono li capelli serpentini.

Fingono i Poeti, che le furie, siano alcune donne nell'Inferno destinate al tormenti altrui; & che siano sempre inclinate alla ruina dell'huomini, brutte, dispiaceuoli, setente, con capelli serpentini, è cocchi di saoco, & per questo essendo esse ministre di grandissimo male, ricoperte con la maschera, noteranno il tradimento, che è un'essetto mocino, & suttuoso ricoperto con apparenza di bene, & però hà la deeta maschera i capelli biondi, à ricci, che sono i pensieri sinti, per ricoprire la propria sel raggine, & mantener celata la calamità, che preparano altrui. Il che notano i serpenti, che sono tutti veleno, & tolico, & i capelli sei pencin, el cappariscono sotto al cielo, dimostrano, che ogni tradimento alla fine si scuopre, & ogni mal pensiero si sà secondo il detto di Christo N. S.

TRAGEDIA.

ONNA vestita di nero, nella destra mano tiene vn pugnale ignudo insanguinato, con gli stinaletti ne' piedi, & in terra dietro assessale vi sarà vn vestimento d'oro, & dinerse gemme preriose.

Vestes la Tragedia di color nero, per estre tel habito maniumonto, & construe de in questa sorte di Poesia, non contenendo esta alaro, me le casamità, « ruine de Prencipi con morte violente, & crudele; si ella di-

mostra il pugnale insanguinato.

Et su questa Poesia ritrouata da gl'antichi per molte ragioni, ma principalmente per ricreare, & confortare gl'animi di cittadini, li quellina-uessero potuto pensare per considenza de se slessi, di douer arrivate alla tirannide, & al regimento gl'altri huomini, toglici do lore la speranta di buon successo, con l'esempio dell'intelicità de gl'altri, che a queste arrivate si sono fabricate grandissime calamità.

Hh 3 Dal

ICONOLOGIA

Dal che si conchiude, esser bene contentarsi dell'honesta sertuna, & senza altra pompa viuere allegramente, con quei pochi commodi, che partorisce la debole sortuna de semplici Cittadini.

#### TRAGEDIA.

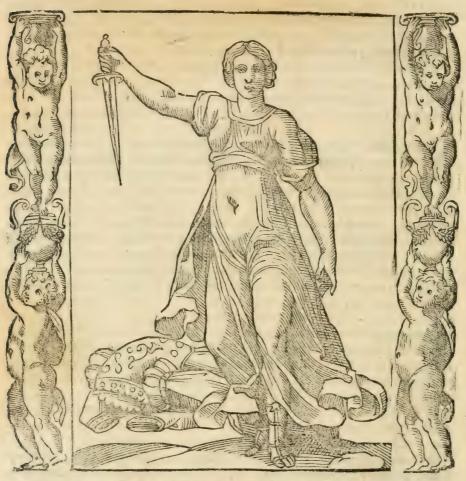

Insegna ancora à i Prencipi, & Signori, à non violentar tanto il corso della loro grandezza col danno de Cittadini, che non si ricordino, che la loro fortuna, & la vita, stà spesse volte riposta nelle mani de Vassalli.

Il pugnale insanguinato, dimostra, che non le morti simplicemente, ma le morti violente de Prencipi ingiusti sono il soggetto della Tragedia, & se bene dice Aristotile nell'arte Poetica, che possono essere le Tragedie senza auuenimento di morte, ò spargimento di sangue, con tutto ciò è tanto ben seguitare in questo caso l'vso de Poeti, che le hanno compo-

1te

ste di tempo, in tempo, quanto i precetti, che nedia vn filososo, ancorche dottissimo.

Gli stiualetti erano portati da Prencipi per mostrare preminenza alla plebe, & à gl'huomini ordinarij, & però si introduceuano i rappresentatori ad imitatione di quelli calzati, con questa sorte di scarpe, & si diman dauano coturni. E dimostra, che questa sorte di Poema, hà bisogno di parole graui, & di concetti, che non siano plebei, ne triuiali. Però disse Horatio.

Effutrie leues indigna Tragedia versus.

# TRANQV.1 LLITA'.

ONNA con allegro volto, tenga con ambe le mani vn'Alcione, vccello il quale stia dentro al suo nido, vn'altro ne voli intorno alla testa di essa.

Cli Alcioni, fanno il nido alla ripa del mare con mirabile artificio di officiole, & spine de pesci assai piccioli, & in tal modo intessato, & fortifica to, che è sicuro ancora di colpi di spada; hà forma simile alla Zicca, & non hà se non vn picciolo pertugio per il quale à fatica entra, & esce l'Alcione istesso, il quale sù presso à gl'antichi Egittij indicio di tranquillità, perche esso per naturale istinto, conosce i tempi, & si pone à far il nido quando vede, che sia per continuare molti giorni tranquilli, & quieti; però tirando di qui la metasora, dimandauano i Romani giorni alcionij, quei pochi dì, che non era lecito andare in giuditio, & attendere alle liti nel Foro.

## Tranquillità.

Donna bella d'aspetto, la quale stando appoggiata ad una Naue, con la destra mano tenga un cornucopia, & con la sinistra le faldi de panni, per terra vi sarà un'anchora arruginita, & in cima all'albero della naue, si vedrà una fiamma di suoco.

Si appoggia alla naue, per dimostrare la fermezza, & tranquillità, che consiste nella quiete dell'onde, che non la solleuando, sanno, che sicuramente detta donna s'appoggi.

Il cornucopia, dimostra, che la tranquillità del cielo, & del mare, producono l'abondanza, l'vna con l'arte delle mercantie, l'altra con la natura delle influenze.

L'anchora è istromento da mantenere la naue salda, quando impetuosamente è molestata dalle tempeste, gittandosi in mare, & però sarà segno di tranquillità, vedendosi applicata ad altro vso, che à quello di mare.

La fiamma del fuoco sopra alla naue, dimostra quella, che i nauiganti dimandano luce di S. Ermo, dalla quale quando apparisce sopra l'albero della naue, essi prendono certo presaggio di vicina tranquillità.

Hh 4 Tran

Tranquillità.

Vedi à Sicurezza.

# TRANQVILLITA.

Nella Medagliad' Antonino Pio.

ONNA, che tiene con la man destra vnTimone, & con la finistra due spighe di grano, mostrando per este spighe l'abondanza del grano, che si può hauere per mare, in tempo tranquillo, & quieto.

# TRIBVLATIONE.

ONNA vestita di nero, sara scapigliata, nella destra mano terrà tre martelli, & nella finistra vn cuore.

L vestitu di nero, perche porta neri, & oscuri i pensieri, i quali continuamente macerano l'anima, & il cuore, non altrimente, che se sussero martelii, i quali con percosse continue, lo tormentallero.

I capelli sparii, significano i pensieri, che dissipano, & si intricano in-

sieme nei multiplicare delle tribulationi, & de trauagli.

Onna, mesta, & afslitta, con le mani, & i piedi legati, & che à canto yi sia vn'asfamato Lupo, in atto di volerla diuorare.

#### TRISTITIA, OVERO Rommarico del ben'altrui.

Vedi à Rammarico.

V A L O R E.

TVOMO ignudo, con vna pelle di Leone à torno, sarà cinto da vn gran serpe, al quale con le mani stringa la gola, & lo sossochi, ap-

preno hauerà vna volpe presa alla rete:

Il valore, è vna congiuntione della virtù del corpo, & dell'animo infieme. Però si dipinge vestito con la pelle di Leone, essendo questo animale audace nel prendere, & potente nel condurre à fine molte imprese difficili, & come la vireù del capo, supera la sorza altrui (il che si dimostra nel serpente, che vecide con le mani) cosi con quella dell'animo impedisce i passi all'a futia, & con mirabil prouidenza tiene in modo, che non possono nuocere, ne pregiudicare ad alcuno; Però gl'antichi lo figurorno il valore nell imagine di Hercole, & lo dimandauano con nome di virtù.

Valore.

Vomo di età virile, vestito d'ero, nella destra mano tiene vna ghirlanda d'Allero, & vn Scittro, & con la finistra accarezza vn Leone,

il quale gli si apporeia al finistro fianco.

All'età virile, si appoggia il valore facilmente, perche suol per sè stessa portare la fortezza dell'animo, & la robustezza del corpo, & come l'oro nelle fiamme si affina, così la perfettione dell'huomo si acquilta nelle fiam me de gl'odij nndrici, ò dail'inuidia, ò dalla fortuna.

Gli

Gli si sa lo settro, perche al valore si deuono di ragione i gouerni, le signorie; & la corona dell'alloro, che sempre mantiene il verde senza impallidirie, dimostra l'offitio dell'huomo valoroso, secondo il detto d'Horatio nelle Epistole.

Nil conscire sibi, null i pallescere culpa.

Perche la paliidezza, è segno ne pericoli di poco valore.

Il Leone col quale si accarezza, dimostra che è opera di vero valore, saper acquistare gl'animi de gl'huomini fieri, & bestiali, con prouocarli alla beneuolenza, spogliandoli con particolar garbo de'costumi maligni, & delle manieri spiaceuoli.

V A N I T A'.

IOVANETTA, ornitamente vestita, con la faccia lisciata,

porti sopra alla testa vna tazza con vn cuore.

Vanità si domanda nell'huomo, tutto quello, che non è drizato à sine persetto, & stabile, per esser solo il sine regola delle nostre attioni, come dicono i Filosofi. Et perche il vestire pomposamente, & il lisciarsi la faccia, si sà per sine di piacer ad altrui con intentione di cosa vile, & poco durabile, però questi si pongono ragione uo limente per segno di vanità.

E' vanità medesimamente scoprire à tutti il suo cuore, & i suoi pensieri, perche è cosa, che non ha sine alcuno, & facilmente può nuocere, senza speranza di giouamento, & però il cuore si dipinge apparente, so-

pra alla testa.

V B R I A C H E Z Z A.

DONNA vecchia, rossa, & ridente, vestita del color delle rose secche, in mano terrà vn vaso da beuere pieno di vino, & à canto vi sarà vna Pantera.

Rappresentasi vecchia, perche il troppo vino sà, che gl'huomini pre-

sto inuecchiano, & diuentano deboli.

La Pantera, mostra, che gl'vbriachi sono suriosi, di costumi crudeli, & feroci, come sono le pantere, le quali, come dice Arist. nella historia de gl'animali, non si domesticano mai.

Vecchiezza.

Onna grinza, & canuta, vestita di nero semplicemente, con vn ramo d. Senicio in mano; perche i fiori di questa herba sono di color pallido, & nella loro più alta parte, diuentano come canuti, & cadono.

Vecchiezza.

Onna con la testa canuta, macilente, & con molte crespe per la faccia, vestita di quel colore de le foglie, quando hanno perduco il vigore, senza ornamento, tenedo nella man sinistra vn horologio da poluere, il quale stia nel sine dell'hora, & vn paro d'occhiali, con l'altra appoggiandosi ad vn bastone, insegnerà col dito detto horologio, & terrà vn., piede alto, & sospeso sopra vna sossa, mostrando il vicino pericolo.

Vec-

Vecchiezza è quella età dell'huomo, che tiene da cinquanta fino à settanta anui, nella quale l'huomo, che và in declinatione per la freddezza del fangue, deuiene inhabile alle fatiche corporale, & essercitij mentali, i quali per la debolezza de sensi, non può fare senza difficultà, & questa età è tutta declinatione.

Che la vecchiezza sminuisca la vista, le forze, l'ambitione, le bellezze, & le speranze, si mostra con gl'occhiali, col bastone, col vestimento, con la faccia, & con l'horologio, che stà in sine, ouero del color della veste so-migliante à quello delle frondi de gl'alberi nell'Autunno, ouero dalla fossa quale stà per cadere.

Si potrd ancora dipingere, che tenga in mano le spine, ouero la pianta

d'alcune rose, le quali siano sfrondate in gran parte, & languide.

### VELOCITA'.

ONNA con l'ali alle spalle, in atto di correre, tenga vn Sparuiero in capo con l'ali aperte, il che è conforme ad vn detto di Homero, doue si esprime vna gran velocità, col volo dello Sparuiero.

Velocità.

Onna, con habito, con l'ali alle spalle, portando i Talori, ouero stiualetti simili à quelli di Mercurio, & nella destra mano vna saetta. I talori sono indicio di velocità, però disse Virg. di Mercurio.

> Aurea que sublimem alij siuè aquora supra Seu terram rapido pariter cum flumine portant.

La saetta ancora nel suo moto velocissimo, merita che se ne faccia me-

moria in questo proposito.

Appresso hauerà vn Delfino, & vna Vela, questa perche sa andare veloce la naue, quello perche muoue sè stesso velocemente.

### VENDETTA.

ONNA armata, & vestita di rosso, nella destra tiene vn pugnale ignudo, & si morde vn dito della sinistra, à canto hà vn Leone serito con vn dardo, il quale si veda in detta ferita, & il Leone stia in atto spa uenteuole.

La vendetta si rappresenta con vn pugnale in mano, per dimostrare quello atto spontaneo della volontà, che corre à vendicare le ingiurie, con lo spargimento del sangue, & però ancora si veste di rosso.

Si dipinge armata, perche per mezzo delle proprie forze, facilmente

può l'huomo vendicare l'offese.

Et si morde il dito, perche chi è inclinato à vendicarsi per hauer memoria più stabile, si serue così del male spontaneo, che si sa da sè stesso, per memoria del male violento, che proua per lo ssorzo de gl'altri.

Il Leone essendo ferito, osserua mirabilmente il percussore, & non lascia

mai occasione di vendicarsi. Onde il Pierio racconta, che un gionane compagno di Giuba Re de Mori, mentre il detto Re andaua con l'Essercito per li deserti dell'Africa per cagione di prouedere alle sue cose, incontrandosi in un Leone, lo percosse con un dardo; & l'anno dapoi ripassando il detto già spedito per quel medesimo loco, comparue il detto Leone, & osseruando il gionane, che l'haucua serito, andando con velocissimo corso fra le gran moltitudine de Soldati, miserabilmente lo lacerò, partendos senza ossendere alcun'altro; solo sodisfacendosi d'hauer vendicata la vecchia ossessa Però gli Egittij dipingeuano nel detto modo il Leone per la vendetta.

Vendetta.

Onna armata, con vna fiamma di fuoco fopra all'elmo, hauera mozza la finisfra mano, & tenendo gl'occhi fissi al tronco del braccio, dimostri con l'aspetto turbato, maninconia, & rabbia, dall'altra mano ter rà il pugnale in atto di voler ferire, sarà vestita di rosso, & d canto hauera vn Coruo con vn Scorpione in bocca, il quale punga con la punta della co da il Coruo nel collo.

L'armatura, dimostra il valore, & la fortezza del corpo esser necessa-

ria alla vendetta de' danni riceuuti.

ll fuoco è indicio del moto, & del feruore del fangue intorno al cuore, per ira, & per appetito di vendetta, à che corresponde l'aspetto turbato.

Es guarda il tronco del braccio, perche non è cosa alcuna, che inanimi maggiormente alla vendetta, che la memoria fresca de' danni riceuuti.

Et però è dimostrata col Coruo punto dallo Scorpione, dal che l'Alcia-

to tira vn suo emblema, diendo.

Raptabat volucres captum pede Coruus in auras,
Scorpion, audaci præmia parta gulæ.

Ast ille infuso sensim per membra veneno,
Raptorem in stygias compulit vltor aquas.
O risu res digna; alis qui fata parabat,
Ipse perit, proprys succubuitq; delis.

#### V E N T 1. Eolo Re de Venti.

VOMO con l'ali, & con capelli rabuffatti, cinti di vna corona, le guancie gonfie, & con ambe le mani tenghi in fiera attitudine vn. freno.

Si dipinge che porti la corona, & il freno, percioche i Poeti lo chiamano Re de venti, & per quanto referisce il Boccaccio lib.xiij. cosi.

Venne in Eolia alla Città de venti,
Oue con gran furor son colmi i luoghi,
D'Austri irati, quinci in la gran cana
Eolo preme i faticosi venti,

ICONOLOGIA

496

Et le souante temps, & come Rige Ter ler li justi, & g'e raspiena chius. Ou est ditant i diagni interno, Futuono, & alte ne rimbombail monto.

Et Virgilio ancor egli descriuendolo nei primo dell'Eneide così dice.

Talia flamanti, fecum Dea corde volutans!

Nimbrum in patriam, leca folla furentibus austris
Accliam venit, bie vasto Rex. Acolus autro
Lucrantes ventos, tempi statesq; sonoras.
Imperio pramit ac vinculis, in carcere frenat
Illi indignantes magno cum murmure m vis
Circum claustra fremunt; celsa sedet aclus arce
Scoptra tenens, mollica; animos in temperat iras.

# E O L O Come si possa dipingere d'altra maniera.

LIVOMO inhabitato di Re, con vna fiamma di fuoco in capo, terrà

🚺 con vna mano vna vela di naue,& con l'altra vn Scettro.

Si rappresenta in questa guisa, perche Diodoro Siculo nel 6. libro delle sue historie, dice, che Eolo regnò nelle Isole chiamate da gl'antichi dal suo nome Eolie, che sono nel mare di Sicilia, & sù Re giustissimo, humano, & pietoso, & insegnò alli Marinari l'vso delle vele, & con la diligente osseruazione delle siamme del suoco, conosceua i venti che doueuano tirare, & li prediceua; onde hebbe luogo la fauola, che egli era Re de venti.

VENTI.

ANCORCHE di molti venti, si faccia mentione, nondimeno quattro sono li principali, & di questo faremo pittura, i quali sossiano dal le quattro parte del mondo, ciaschuno dalla sua parte; & Ouidio nelle Metamorfosi, di loro così dice, mettendo ciascuno al suo luogo nel libro primo.

Euro verso l'Aurora il regno telse,

Che al roggio mattutin si sottopone.

Fauonio nell'Occaso il seggio voise

Opposto al ricco albergo di Fitone

Ver la fredda, e crudel setta si volse

L'horr bil Borea, nel settentrione

Tenne l'Austro la terra à lui contraria,

Che di nube, & di pioggie ingombra l'aria.

VOMO con le gote gonfiate, con l'alià gl'homeri, di carnagione moresca, hauerà in capo vin sole rosso.

Questo vento soffia dalle parti dell'Oriente.

Si dipinge di color nero, per similitudine de gl'Ethiopi, che sono in Leuante donde egli viene, & così è stato dipinto da gl'antichi.

L'ali sono inditio della velocità de i venti, & circa l'ali questo basterà

per dichiaratione de tutti gl'altri venti.

Si rappresenta con il Sole rosso in cima del capo, perche se il Sole quan do tramonta è rosso, & infocato, mostra che questo vento hà da sossiare il di che vien dietro, come mostra Vergilio libro primo della Georgica scri uendo li segni, che hà il Sole delle stagioni, dicendo

Caruleus pluniam denunciat igneus Eurus.

# FAVONIO, OZEPHIRO che dir pogliamo.

V N Giouane di leggiadro aspetto, con l'ali, & con le gote gonfiate, come communemente si fingono i venti, tiene con bella gratia vn

Cigno con l'ale aperte; & in atto di cantare.

Hauerà in capo vna ghirlanda con testa di varij siori, così è dipinto da Philostrato nel primo libro dell'imagine, doue dice che quando viene que sto vento, i Cigni cantano più suauemente del solito, & il Boccaccio nel quarto libro della Geonologia delli Dei, dice che Zephiro è di complessio ne fredda, & humida, nondimeno temperatamente, & che risolue i vermi, & produce l'herbe, & i fiori, & perciò gli si dipinge la ghirlanda in capo.

Vien detto Zephiro da Zephs, che volgarmente suona vita, vien detto poi Fauonio, perche fauorisce tutte le piante, spira soauemente, & conpiaceuolezza da mezzo giorno, sino à notte, & dal principio di Primaue-

ra sino al fine dell Estate.

HOMO horrido, con la barba, i capelli, & le alitutte piene di ne ue, & con li piedi come code diserpi; così viene dipinto da Pausanio, & Ouidio nel 6. lib. delle Metamorfosi, di lui così dice.

Deb perche l'arme mie poste hò in oblio

E'l mio poter, che ogni potenza sforza,

Perche vò vsar contra il cost ume mio

Lusinghe, & prieght in vece della forza.

Io son pur quel temuto in terra Dio,

Che soglio al mondo far di giel la scorza;

Che quando per lo ciel batto le piume

Gangio la pioggia in neue, e'n ghiaccio il siume.

Tutto, all'umm nsa terra imbianto il seno

Quando in giù verso il mio gelido lembo,

E come alla mia rabbia alento il freno

Apro il mar sino al suo più cupo grembo

E per rendere al mondo il ciel sereno

scaccio dall'aere ogni papore, e nembo, E quando in giostra incontro, e che percuoto, Vinco, & abbatto il nero horrido Noto . Quando l'orgoglio mio per l'aria irato Scaccia i nembi vers' Austro, e soffiz, e freme, E'l forte mio fratel dall'altro lato Altre nubi per me ributa, e preme, E che quetto, e quel nuolo è sforzato Nel mezzo del camin d'ortarfi insieme. To pur quel jon, che con borribil suono Fà r scir il funco, la saetta, e'l tuono. Non jot il foffio mio gl'arbori atterra, Ma jia pilizzo par fondato, e forte, E se tal' bor m'ascondo, e stò sotterra Nel tetro carcer delle genti morte, Fò d'intorno tremar tutta la terra,

Se io trouo all'oseir mio chiuse le porte, E fin che io non esalo all'arrail vento

Di tremor empio il mondo, e di spauento.

Come descritto da Ouidio nel primo lib. delle Metamors. Con l'ali humide sù per l'aria pog gia Gl'ingombra il volto, molle oscuro nembo Dal dorso borrido suo, scende tal pioggia, Che par che tutto il mare tenga nel grembo.

AVSTRO.

Piouen spesse acque in spauentosa foggia La barba, il crine, e il suo piumoso lembo. Le nebbie hà in fronte, i nuoli alle bande Ouunque l'ale tenebrose spande.

Per quanto riferisce il Boccaccio nel lib. 4. della Geonologia delli Dei, dize, che que to vento, è naturalmete freddo & lecco, nondimeno menere venendo à noi, passa per la zona torrida piglia calore, & dalla quartità dell'aogre, che confitte nel mezzo giorno, riceue l'humidità, & coli cangiata natura, perniene à noi calido, & humido, & con il suo calore apre la terra, & per lo più è auezzo moltiplicar l'humor; & indurre nube, & pioggie; & (midio descriuendoli tutti quattro nel primo lib. Tristium eleg. 3. coli dice.

> Nam modo purpureo vires cupit Eurus ab ortu. 'Nune Z. play us serò vespere missus adest: Nunc g li us ficca borcas baccotur ab areto: Nunc Notus adversa pralia fronte gerit .

AVR A. 7 NA fanciulla con i capelli biondi, sparsi al vento, con bella ac-

conciatura di varij fiori in capo.

Il viso sarà alquanto grasso, cioè con le gote gonfie simile à quelle de i venti, ma che sieno tali, che non deidicano à gi'nomeri, portera l'cii, les quali sarahno di più colori, ma per lo più del colore dell' aria, & spargerà con ambe le mani diuerfi fiori.

Aure sono tre, la prima è all'apparire del giorno, la seconda à mezzo

giorno, & la gerza verso la sera.

Furno pinte dalli Poeti fanciulle, piaceuole, seminatrice de fiori con l'occasione de quei venticioli, che al tempo della primauera vanno dolcemente spargendo gl'odori de fiori, come dice il Petrarca in vna sestina doue dice.

La ver l'aurora, che si dolce l'Aura Al tempo nuono sul mouere i fiori.

Et nel Sonetto 162.

L'aura genil che raserent i poggi Lestando i sior per questo ombrojo bosco Al suave suo spirto riconesco, &c.

Giouane, & con l'ali si dipinge, per rappresentare la velocità del suo

moto.

E R I T A.

NA bellissima donna ignuda, tiene nella destra mano alta il Sole, il quale rimira, & con l'altra va libro aperto, con vn ramo di palma, & forto al destro piede, il globo del mondo.

Verità è vn'habito dell'animo disposto à non torcere la lingua dal drit to, & proprio essere delle cose, di che egli parla, & scriue, affermando solo quello che è, & negando quello, che non è senza mutar pensiero.

Ignuda si rappresenta, per dinotare, che la simplicità gii è naturale; onde Euripide in Phanissis, dice esser semplice il parlare della verità, ne li fà bisogno di vane interpretationi; percioche ella per se sola è opportuma . Il medesimo dice Eschilo, & Senica nell'epistola quinta, che la verità è semplice oratione, però si sà nuda, come habbiamo detto, & non dene hauere adornamento alcuno.

. Tiene il sole, per signiscare, che la verità è amica della luce, anzi ella è

luce chiarissima, che dimostra quel che è.

· Si può anco dire che riguarda il sole cicè Dio, senza la cui luce non è verità alcuna; anzi egli è l'iltessa verità; dicendo Christo N. S. 10 sono Via, Verità, & Vita.

- Il libro aperto, accenna, che ne i libri si suona la verità delle cose, & per

ciù è lo studio delle scienze.

11 ramo della palma, ne può fignificare la fua forza, percioche fi come è noto, che la palma no cede al peso, cosi la verirà no cede alle cose corrarie, & ben che molti le impugnano, nondimeno si solleua, & cresce in alto.

Oltre

#### VERITA'.

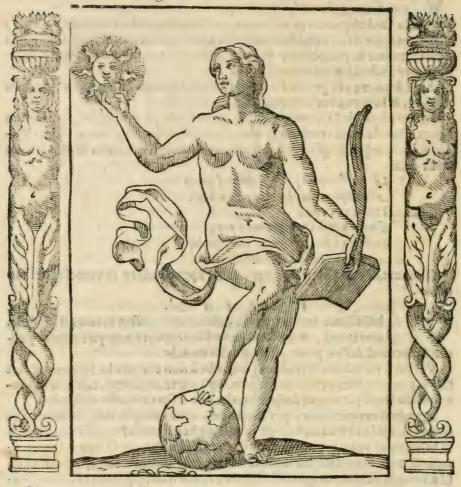

Oltre cio fignifica la forcezza, à la vittoria; Etchine poi cotra Timarco dice la verità hauer tanta forza, che supera tutti i pensieri humani.

Bacchilide chiama la verità onnipotente, sapienza nell'Esdra al 4.cap. Et la senteza di Zerobabel Giudeo dice la verità esser più sorte d'ogni

altra cosa, & che valse più di tutte l'altre presso al Rè Dario.

Ma che dico io delle sentenze, poi che li fatti de i nostri Christiani amplissimamente ciò hanno prouato, essendosi molte migliaia di persone d'ogni età, d'ogni sesso, & quasi d'ogni paese esposto al spargere il fangue, & la vita per mantenere la verità della sede Christiana; onde riputando glorioso trionso de i crudelissimi tiranni, d'infinite palme, & corone, hanno la verità Christiana adornata.

Il mon-

verga sueglia il corpo adormentato, come il libro, & la contemplatione destono li spiriti sonnolenzi; però del corpo, & dell'animo, si in-

tende il detto della Cantica Ego dormio, & cor meum vigilat.

Et le Grue, insegnano, che si deue star vigilante in guardia di se medesimo, & della propria vita; perche come si racconta da molti quando vanno insieme per riposarsi securamente, si aiutano in questo modo, che tenendo vna di esse vn sasso col piede raccolto, l'altre sin che il sasso non cade, sono sicure di esser custo dite per la vigilanza delle compagne, & cadendo, che non auuiene, se non nel dormire di dette guardie, che al rumore si destano, & se ne suggono via.

La Lucerna dimostra, che la vigilanza propriamente s'intende in quel tempo che è più conuenienze al riposo, & al sonno, però si dimandanano da gli antichi Vigilie alcune hore della notte, nelle quali i Soldati erano obligati à star vigilanti per sicurezza dell'essercito, & tutta la notte si spartina in quattro vigilie, come dice Celare nel primo de suoi com-

mentarij.

# Vigilanza.

Onna vestita di bianco, con vn Gallo, & con vna Lucerna in manc, perche il gallo si desta nell'hore della notte, all'esièrcit o del suo canto, nè tralatcia mai di obedire alli occulti ammaestramenti della natura, cosi insegna à gl'huomini la vigilanza.

Et la Lucerna, mostra questo medesimo vsandosi da noi accioche le

tenebre non siano impedimento all'attioni lodeuoli.

Et però si legge, che Demostene interrogato, come haueua fatto à diuentare valente Oratore, rispoie di hauere vsato più olio, che il vino, intendendo con quello la vigilanza de gli studij, con questo la sonnolenza delle delicie.

# Vigilanza.

Onna, che stia in piedi con vn campanello in mano, & con vn Leo-ne vicino in atto di dormire con gli occhi aperti.

La campana è instromento facro, & si è ritrouato per destar non meno gli animi dal sonno de gl'errori con la penitenza alla quale c'inuita chiamandoci al tempio, che i corpi dalle piazze, & dalle commodità del dormire.

Il Leone sù presso à gli Egitij indicio della vigilanza, perche, come racconta il Pierio non apre mai intieramente bene gl'occhi, se non quando si addormenta, & però lo figuranano alle porte de tempij, mostrando che in Chiefa si deue vegliare con l'animo nell'orationi, se bene il corpo par che dorma alle attioni del mondo.

Vigilanza per difendersi, & oppugnare altri.

ONNA, che nella destratione vn serpe, & con la sinistra vn.

ONNA mal vestita, giacendo per terra in luogo fangoso, & brutto; tenendo in mano l'vccello Vpupa, & mostri non hauer ardire

d'alzare gli occhi da terra, standogli appresso vn Cuniglio.

Vile si dimanda l'huomo, che si stima meno di quel che vale, & nonardisce quello, che potrebbe conseguire con la sua loce, senza monersi à tale openione di se stesso dalla credenza che egli habbia d'oprare con virtà, & però si rappresenta la viltà in vna donna, che giace per terra, & mal vestita, essendo ordinariamente le donne più facili de gl'huomini à mancar di animo nell'attioni d'importanza.

Il vestimento stracciato, nota, che in vn vile, non vi sia pensiero di addobbare il corpo suo, per dubbio di non poter sostentare quella granità, & quei costumi, che richiedono i panni, ouero per quel detto triviale, che si suol dire.

Audaces fortuna iunat, tim dosque repellit.

Et non hauendo ardire l'huomo per viltà offerirsi ad imprese grandi, se ne stà frà il sango d'vna sordida vita, senza venir mai à luce, & à cognitione de gli huomini, che lo possono souenire delle cose necessarie.

L'vpupa si descriue da diuersi autori, per vccello vilissimo, nutrendost de sterco, & altre sporcitie, per non hauer' ardire mettersi à procacciare il cibo con dissicolià.

Il tenere gl'occhi bassi, dinota il poco ardire, come per l'essetto si vede.

Il coniglio, è di sua natura vilissimo, come chiaro si sà da molti, che hanno scritto la natura de gli animali.

VIOLENZA.

ONNA armata, che al sinistro fianco, porti vna scimitarra, nella destra vn bastone, & con la sinistra tenghi vn fanciullo, & lo

percuota.

Violenza, è la forza, che si adopra contro i meno potenti, & però si dipinge armata all'offesa di vn fanciullo debole, & senza aiuto d'alcuna parte. Così diciamo esser violento il moto della pietra gittata in alto contro al moto datogli dalla natura del siume, che ascende, & che altre cose simili, le quale in questi moti poco durano, perche la natura alla qua le l'arte, & la forza finalmente vbidisce, le richiama, & le sà facilmente secondare la propria inclinatione.

VIRGINITA'.

G 10 V A N E, pallida, & alquato magra, di bello, & gratioso aspetto co vna ghirlada de siori in capo, vestita di biaco, & suoni vna citara, mostr adosi piena d'allegrezza, seguedo vn' Agnello in mezzo d'vn prato.

Si dipinge giouane, perche dalla sua giouentù si misura il suo trionso,

& il suo prezzo, per la contraria inclinatione di quella età.

La pallidezza, & allegrezza sono indicij di digiuno, & di penitenza, & sono dui particolari custodi della virginità.

Hàil

# DI CESARE RIPA.

Hà il capo cinto di fiori, perche, come dicono i Poeti, la virginità non è altro, che vn fiore, il quale subito che è colto, perde tutta la gratia, & bellezza. Segue l'Agnello, perche tanto è sodeuole la virginità, quanto se ne và seguendo l'orme di Christo, che sù il vero essempio della virginità, & il vero Agnello, che toglie si peccati del mondo.

Il Prato verde, dimostra le delicie della vita lasciua, la quale comincia & sinisce in herba, per non hauer in sè irutto ascuno di vera contentezza, ma solo vna semplice apparenza, che poi si secca, & sparisce, la quale è dalla virginità calcata con animo generoso, & allegro, & però suona la

Cetra. Virginità.

Clouanetta, la quale accarezzi con le mani vn'Alicorno, perche, come alcuni scriuono, questo animale non si lascia prendere se non per mano di Vergine.

VIRGINITA



506 ICONOLOGIA:

NA bellissima giouanetta, vestita di panno lino bianco, con vnaghirlanda de smeraldi, che li coroni il capo, & che con ambi le ma-

ni si cinga con bella gratia vn cintolo di lana bianca.

Lo smeraldo, per quello, che narra Pierio Valeriano lib. 41. è segno di virginità, & sù consecrato à Venere celeste, creduta all'hora Dea dell'Amor puro, dal quale non possono nascere se non puri, & candidi effetti; esfendo, che da lei viene quel puro, & sincero amore, che in tutto, è alieno dal consiongimento de i corpi; & però lo smeraldo da molti, & in particolare da gl'Astrologi, è posto per segno della virginità.

Si dipinge con il cintolo di lana nella guisa che dicemmo, percioche su antico costume, che le Vergini si cingessero con il cinto, in segno di virginità, la quale si soleua sciorre dalli Sposi la prima sera, che elle douessero dormire con essì, come scriue Festo Pompeo, & à questo alludo Catullo

nell'epitalamio de Manlio, & di Giulia cosi dicendo.

Te suis tremulus parens Inuocat tibi virgines Zonula soluat linus.

Il bianco vestimento, significa purità, fondata-ne i buoni pensieri verginali, & nelle sante attioni del corpo, che rendono l'anima candida, & bella.

#### Virilità.

Onna di eta di 50. anni, con habito d'oro, & nella destra mano convn Scettro, nella sinistra con vn Libro, & siede sopra vn Leone, con-

la spada al fianco.

Virilità, è quella età dell'huomo, che tiene da 35. sino à 50. anni, nella quale egli fatto capace di ragione, & esperto delle cose, opera come huomo in tutte l'attioni ciuili, & mecaniche, vniuersali, & particolari, & questa è la età, onde esso huomo sà l'habito, che lo conduce à sin di bene, ò di male, secondo che egli elegge per gratia diuina, ò inclinatione naturale; questa età è principio della declinatione.

Si dipinge con il Scettro, il Libro, il Leone, & la Spada, per dimostrare, che à questa, che è l'età persetta dell'huomo, si asppetta di consigliare, di risoluere, & di determinare con grandezza d'animo le cose, circa le qua

li possa hauer luogo in qualche modo la virtu.

#### Virtù heroica

Come depinta da gl'antichi, & come si veda nella Medaglia di Gordiano Imperatore.

Reole nudo, appoggiato sopra la sua Claua, con vna pelle di Leone auiluppata intorno al braccio, come si vede in due bellissime statue nel Palazzo dell'Illustrissimo Sig. Cardinale Odoardo Farnese vero amatore delle virtù.

Virtu, è propria dispositione, & facultà principale dell'animo in atto, & in pensiero volta al bene sotto il gouerno della ragione, anzi è la ragione istessa.

Gli

507

Gli si dà la pelle di Leone, & s'appoggia alla Claua, per esser ambidue fortissimi, & la virtù piantata con sortissime radici, & con nissuna sorza si può estirpare, ne mouere di luogo.

Si sa nuda la virtu, come quella che non cerca ricchezze, ma l'immortalità, gloria, & honore, come si è visto in vn marmo antico, che dice.

Virtus nudo homine contenta est.

Virtu beroica ,

Nella Medaglia d'oro di Massimino.

N' Ercole nudo, che tiene per le corna vn Ceruo, che sù vna delle sue dodeci satiche.

VIRTV' HEROICA

Nella Medaglia di Gita.

PER la virtu heroica si rappresenta Ercole, che con la destra mano tenghi la claua alzata per amazzare vn Dragone, che si aggira intor no ad vn' arbore con i pomi, & al braccio sinistro tiene inuolta la pelle Leonina.

Ciò significa hauer Ercole (inteso per la virtà) posto moderatione alla concupiscenza, intendendosi per il Dragone il piaceuole appetito della.

libidine.

La spoglia del Leone in Ercole ci dimostra la generosità, & fortezza dell'animo.

La claua, significa la ragione, che regge, & doma l'appetito, percioche questa virtù è grand'eccellenza in Ercole, però gli è attribuita la claua-fatta d'vn fermo, & forte arbore, che è il Quercio, il quale dà legno di fer-

mezza, & di forza.

Fingesi la claua nodosa, per le difficoltà, che da ogni parte occorrono, & si offeriscono à coloro, che vanno seguitando, & cercando la virtù, & pe rò Ercole essendo in giouenile età, dicesi, che si trouasse in vna solitudine, doue seco deliberando qual sorte di via douesse prendere, ò quella della virtù, ouero quella de i piaceri, & hauendo molto bene sopra di ciò considerato, si elesse la via della virtù quantuncunque ardua, & di grandissima difficultà.

VIRTV' HEROICA

SI troua in Roma, cioè in Campidoglio vna statua di metallo indorata d'Ercole, vestita della spoglia del Leone, con la claua, & con la sinistra mano tiene tre pomi d'oro portati da gli horti Esperidi, i quali signisicano le tre vrtù eroiche ad Ercole attribuite.

La prima, è la moderatione dell'Ira. La seconda, la temperanza dell'Auaritia.

L'altra, è il generoso sprezzamento delle delitie, & de i piaceri, & però dicesi, che la virtù eroica nell'huomo, è quando la ragione hà talmente sottoposti gli assetti sensitiui, che sia giunta al punto indivisibile de 1 mez zi virtuosi, & fattosi pura, & illustre, che trappassi l'eccellenza humana, & à gli Angeli si accosti.

Ii 4 VIKTV'

# VIRTV' DELL' ANIMO, ET DEL CORPO Nella Medaglia di Traiano.

S I rappresenterà Ercole, nudo, che con la destra mano tenghi la Claua in spalla con bella attitudine, & con la sinistra guidi vn Leone, &

vn Cignale congiunti insieme.

Per lo Ercole ignudo con la Claua in spalla, & con la pelle di Leonina, si deue intendere l'Idea di tutte le virtà, & per il Leone la magnanimità, & fortezza dell'animo, come testifica Oro Apollo ne i suoi hieroglisse; & per il Cignale la virtà corporale; per la robusta fortezza d'esso, scriuesi, che Admeto giunse insieme il Leone, & il Porco, volendo per tale compagnia intendere lui haucre accopiato insieme la virtà dell'animo, & del corpo; di che rende testimonio il Pierio, doue parla del segno del Leone.

V I R T V' Nella Medaglia di Aleßandro.

ONNA bella, armata, & d'aspetto virile, che in vna mano tiene il mondo, & con l'altra vna lancia. Significando, che la virtù domina tutto il mondo.

Armata se depinge, percioche continuamente combatte col vitio.

Si rappresenta d'aspetto virile, perche il suo nome viene (secondo Tito Liuio nel lib.27. & Valerio Massimo lib.1. cap.1.) à viro vel à viribus, & mostra la fortezza, che conuiene al virtuoso.

V I R T V

Nella Medaglia di Domitiano Galieno, & in quella di Galba .

SI rappresentaua vna donna in guisa d'vn'Amazone, con la celata, e Parazonio, che è vna spada larga senza punta, & con la lancia, posando il piede sopra vna celata, ouero sopra vn mondo.

V 1 R T V' Nella Medaglia di Lucio Vero.

PER Bellerofonte bellissimo giouane à cauallo del Pegaleo, che convendardo in mano vecidendo la Chimera, si rappresenta per la virtà. La Chimera allegoricamente, s'intende una certa moltiforme varieta de vitij, la quale vecide Bellerofonte, il cui nome dall'Etimologia sua vuol dire vecisione de i vitij, & l'Alciati nelli suoi Emblemi così dice.

Bellerophon, vt fortis eques superare chimæram, Et lycy potuit sternere monstra soli, Sic tu Pegascis vectus petis æthera pennis, Consultoq; animi monstra superba domas.

Mostrano i detti versi, che col consiglio,& con la virtù, si supera la chimera, cioè i superbi mostri de i vitij.

Giouane

VIRTV'

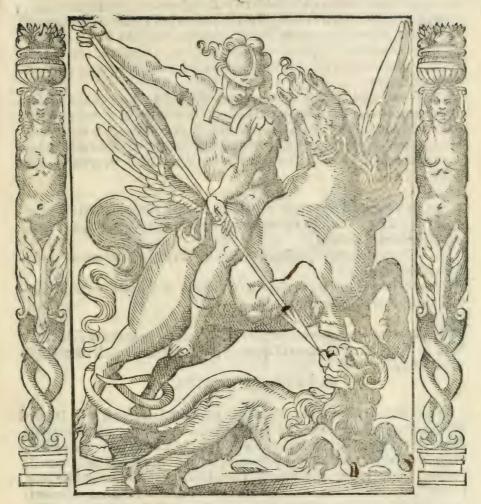

Giouane, & bello si dipinge, percioche bellissima è veramente la virtù, & è proprio suo di attrahere à sè gl'animi, & all'vso suo congiungersi.

VIRTV' INSVPERABILE.

ONNA coperta di bella armatura, nella destra mano terrà l'hasta & nel braccio sinistro lo scudo, dentro al quale sarà depinto vn'Elcio; per cimiero, portarà vna pianta d'alloro minacciata, ma non percossa dal sulmine, con vn motto che dice: Nec sorte, nec seto.

La virtù come guerriera, che di continuo col vitio suo inimico combatte, si dipinge armata, & col sulmine, il quale come racconta Plinio, non può con tutta la sua violenza ossendere il lauro, come la virtù non può esser ossendere disordinato.

L'elce,

ICONOLOGIA !

L'elce, che è dipinto dentro allo scudo, altro non significa che virtù ferma, & costante, come questo albero, che hauendo le radici prosonde, i rami, & le soglie ampie, verdeggiante, quanto più vien reciso, tanto più germoglia, & prende maggior vigore; anzi quanto più è scosso, & trauagliato, tanto più cresce, & con maggior ampiezza spande i rami, però si assomiglia alla virtù, la quale nelle tribulationi, & ne trauagli, principalmente si scopre.

Gli si può dipingere à canto ancora vn'Istrice, il quale non sa altro preparamento per disender la vita sua, che di ritirarsi in se medesimo, & disendersi con se stesso, come la virtù di se stessa si disende, & in se medesima consida, per superare ageuolmente ogn'incontro di sinistro accidente, & forze, à ciò alludeua Horatio dicendo di nascondersi nella propria

virtu.

Virtu.

Onna vestita d'oro, piena di maestà, con la destra mano tiene vn'hasta, & con la sinistra vn cornucopia pieno di varij frutti, con vnatestudine sotto à i piedi.

Il vestimento d'oro, significa il pregio della virtù, che adorna, & nobi-

lita tutto l'huomo.

Tiene l'hasta in mano, perche ella impugna, & abbatte continuamence il vitio, & lo perseguita.

Virtu.

G'ouanetta alata, & modestamente vestita, sard coronata di lauro, & in mano terrà vn ramo di quercia, con vn motto nel lembo della veste, che dica.

#### M EDIO. TVTISSIMA.

Disse Silvio Italico nel 13. lib. della guerra Cartaginese, che la virtù istessa è conueniente mercede à se medesima, & si conformò con questo detto all'opinione de i Stoici, che diceuano suor di lei non esser cosa alcuna, che la possa premiare à bastanza, & sù da gl'antichi dipinta così, perche, come la quercia resiste alli insulti delle tempeste immobile, così la virti resta immobile, à tutte le oppositioni de contrarij auuenimenti.

Per fignificato del lauro, ne seruirà quello che diremo nella seguente.

figura, chenell'vna, & nell'altra si rappresenta detta pianta.

Il motto dimostra che queste attioni, solo sono dependenti dalla virtu, le quali hanno la loro estremità, che sono, come sosse oue l'huomo cade, & s'immerge cadendo dal suo dritto sentiero, però disse Oratio.

Est modus in rebus sunt verti denique sincs Quos vitra citrasque nequit consistere rectum. Virtù.

Na giouane bella, & grotiosa con l'ali alle spalle, nella destra mano tenghi vn'hasta, & con la sinistra vna corona di lauro, & nel petto habbia vn sole.

Si di-

# VIRTV'.



Si dipinge giouane, perche mai non inuecchia, anzi più sempre vice vigorosa, & gagliarda, poi che gl'atti suoi constituiscono gli habiti, & durano quanto la vita de gl'huomini.

. Bella fi rappresenta, perche la virtù è il maggior ornamento del-

-l'animo.

L'ali dimostrano, che è proprio della virtù l'alzassi à volo sopra il com mune vso de gl'huomini volgari, per gustare quei diletti, che solamente prouano gl'huomini più virtuosi, i quali, come disse Vergilio, sono alzati sino alle stelle dell'ardente virtù, & diciamo che s'inalza al cielo, che per mezzo della virtù si sà chiaro, perche diuenta simile à Dio, che è l'istes sa virtù, & bontà.

Ilfole

JI2 ICONOLOGIA...

Îl sole dimostra, che come dal cielo illumina esso la terra, cosi del cuore la virtà desende le sue potenze regolate à dar il moto, & il vigore à tutto il corpo nostro, che è mondo piccolo, come dissero i Greci, & poi per la virtù s'illumina, scalda, & auuigora in maniera, che buona parte de Filososi ancichi la stimorno bastante à supplire alle sodisfattioni, & à gusti, che nella vita humana possono desiderarsi, & perche Christo S. N. si dimanda nelle sacre lettere sole di giustitia, intendendo quella giustitia vni uersalissima, che abbraccia tutte le virtù, però si può dire, che chi porta esso nel cuore, hà il principal'ornamento della vera, & persetta virtù.

La ghirlanda dell'alloro, ne fignifica che si come il lauro è sempre verde, & non è mai tocco da fulmine, così la virtù mostra sempre vigore, & non è mai abbattuta da qualsuoglia aduersario, come anco ne per incen dio, ne per nausragio, si perde, ne per aduersa fortuna, ò sorte contraria.

Le si dà l'asta per segno di maggioranza, la quale da gli antichi per

quella era fignificata.

Dimostra anco la forza, & la potestà, che hà sopra il vitio, il quale sempre dalla virtù è sottoposto, & vinto.

V 1 T A.

ONNA vestita di verde, con vna ghirlanda in capo di sempreuiuo, & nella destra mano con vn mazzo desla medesima herba sopra del quale vi sia vna Fenice; con la sinistra tiene vna tazza, dando da bere ad vn fanciullo.

Quello, che da Latini si dice nell'huomo viuere, si dice nell'herbe, &nelle piante Virere, & la medesima propositione, che è srà le parole, è ancora sra le cose significate da esse, perche non è altro la vita dell huomo, che vna viridità, che mantiene, & accresce il calore, il moto, & quanto hà in sè di bello, & di buono, &la viridità nelle piante, no è altro, che vna vita, la quale mancando, manca il nodrimento, il calore, le siamme, & la vaghezza, però l'herba, che tiene nella mano, &nel capo quest'imagine, si dimanda sempreuiua, & l'età prospera nell'huomo si chiama viridità, & da virere parola latina, si sono chiamati gl'huomini viri, però si farà non senza proposito inghirlandata di quest'herba.

Quasi il medesimo dimostra il vestimento verde, & come dall'herbe non si attende altro che la viridità, così nell'huomo non è bene alcuno (parlando humanamente) che si debbia anteporre alla virtù istessa.

L'historia, ò sauola che sia della Fenice è tanto nota, che non hà bisogno di molte parole, & si prende per la vita lunga, & ancora per l'eter-

nità, rinouando se medesima, come si è detto.

Il fanciullo che beue, fignifica, che la vita si mantiene con li alimenti & con la dispositione, gli alimenti la nudriscano, & si prendono per la boc ca, ouero per la parte superiore, & la dispositione la sa durare, & deue, essere in tutto il corpo, come l'età tenera de fanciulli, che crescono, & sa à questo proposito quel che si è detto della salute.

VITA

SONO due le strade, che conducano alla felicità, & queste sono diver samente seguitate secondo la diversità, ò delle inclinationi, ò delle ra gioni persuasive, & si significano con nome di vita attiva, & contemplativa, & furono ambedue approvate da Christo Salvator nostro nella persona di S. Marta, & di Maria, & se bene questa à quella, che stava occupata nelle attioni si preferita, con tutto ciò ancor quella è degna della sua lode, & de suoi premij.

Si dipinge adunque la vita attiua con un capello grande in testa, & una zappa in spalla, con la sinistra mano appoggiata sopra il manico d'un'Ara tro, & appresso con alcuni instromenti d'agricoltura; per che, essendo l'agricoltura la più necessaria attione, che si faccia, per conservatione dell' huomo con estercitio delle membra, & con distratione della mente, mantenendosi per ordinario fra gl'huomini di villa con l'ingegno offuscato, po trano questi soli instrumenti dimostrare quel tutto, che si appartiene ad una indistinta cognitione di quelle cose, alle quali l'industria stimolata, dalla necessità, hà diligentemente aperta la via in tanti modi, in quanti si distinguono l'arti, & gl'essercitij manuali.

Michel Angelo Buonaruota rappresentò per la vita attiua alla sepoltu ra di Giulio Secondo, Lia siglia di Laban, che è vna statua con vno specchio in mano, per la consideratione, che si deue hauere per le attioni noffre, e nell'altra vna ghirlanda di siori, per le virtù, che ornano la vita no-

Ara in vita, & doppo la morte, la fanno gloriosa.

Vita attiua .

Onna con vn Bacino, & con la Mescirobba in atto di mettere dell'acqua, col morto del Salmo: Fiducialiter agam, & nontimebo. Questa dà vn cenno, che si deuono fare l'attioni con le mani leuate, cioè senza interesse, che imbrattano spesse volte la fama, & considenza di buon successo per diuina bontà, & che Iddio così prospera i successi delle nostre attioni.

VITA CONTEMPLATIVA.

L A vita contemplatiua si dipingeua da gli antichi donna col viso volto in cielo, con molta humiltà, & con vn raggio di splendore, che scendendo l'illumina, tenendo la destra mano alta, & stesa, la sinistra bassa, & serrata, con due picciole alette in capo.

Contemplatione è fruire, & conoscere Dio, imaginando la persettione della quale consiste in creder bene, cioè nella sitessa sede pura, & viua.

L'ali, che tiene in capo fignificano l'eleuatione dell'intelletto, la quale non lascia abbassare i pensieri alle cose corrottibili, oue s'imbratta bene spesso la nobiltà dell'anima, & la purità delle voglie caste, però si dipinge, che miri al cielo donde esce lo splendore che l'illumina, perche l'hauer l'anima atta alla contemplatione, è dono particolare di Dio, come assermò Dauid, dicendo: Domine adiuna me, & meditabor in instificationibus tuis.

Stà con humiltà, perche Iddio resiste a' superbi, & sa gratia à gli hu-

mili.

514 ICONOLOGIA

L'vna mano stesa, & alta, & l'altra serrata, & bassa, dimostrano la rilasfatione della mente ne gli alti pensieri del Cielo, & la parcità intorno alle basse voglie terrene.

VITA CONTEMPLATIVA.

ONNA ignuda, che stenda vna mano aperta verso il Cielo, & con l'altra tenga vn libro, nel quale sia scritto il motto tratto dal salmo

Mibi adharere Deo bonum ejt.

Michel Angelo, come si è detto della attiua, sà vna statua di Rachele, sorella di Lia, & siglinola di Laban per la contemplatiua, con le mani giunte, con vn ginochio piegato, & col volto par che stia leuata in spirito, & ambidue queste statue mettono in mezzo il Moise tanto samoso del già detto sepolero.

VITA HVMANA.

ONNA, che si posi co'piedi nel mezzo di vna Ruota di sei raggi, la quale stia in piano rotondo, sopra vn piedestallo in modo sormato, che non pieghi, ne dalla destra, ne dalla sinistra parte, terrà in vna mano il Sole, neil'altra la Luna.

Sono tanti, & tanto varij casi dell'humana vita, che per la moltitudine & nelle penne, che scriuono, & ne gl'intelletti stessi, che discorrono, sanno consusione, parendo impossibile arrivare à tanti individui, che con molti vnisormi attioni possono generar scienza di sè stessi; pur da tutti questi si raccoglie quasi vn'epilogo, che la vita è incerta, volubile, & però si mostrano nella Luna, & nel Sole, le cagioni superiori necessarie, & nella ruota l'inferiori accidentali; & se bene la sorte, ouero la fortuna non hà cosa alcuna suor de gli auuenimenti stessi, che vengono di raro, & suor dell'intentione di chi opera, con tutto ciò l'animo nostro per lo più troppo credulo in quello oue si trova interessato, hà dato facilmente luogo di signoria particolare in sè stesso à questa imaginata deità di quelle cosè, alle qua li non sà assegnar la cagione, ne dà alla sortuna ò la colpa, ò la lode, & dicia no, che la ruota significa l'auuenimenti, che hanno cagione inferiore, & accidentale, cioè di fortuna, la quale con la ruota si dipengea da gli antichi come colei, che riuolgesse à suo piacere li stati, & le grandezze.

A vita de mortali esser soggetta ad vna perpetua inquietudine, lo potra significare la figura di Sissiso, il quale secondo le fintioni de molti Poeti, mai cessa di riuolgere verso la cima di vn gran monte vn grane sassonge al misero huomo, per ricondurre di nuono in cima al monte il sassonge non è bastante di sermarlo, onde Ouidio nel lib. 4. così dice.

Silifo on grane I. Ho ogn bor tormenta.

Il monte è simbolo della vita nostra.

La cima di esso, denota la quiete, & tranquillità di quella, alla quale ciascun spira.

Il sailo è lo studio, & la fatica, che ciascuno prende per poterui arrivare.

Sififo

# DI CESARE RIPA.

Sisso è (per quanto narra Gio. Battista Rinaldi ne i suoi Teatti) signi sicatore dell'anima, la quale mentre è qui giù, sempre à qualche qui con spira, & che à pena hà vna cosa essequita, tosso l'altra desidera, percieche altri ne gl'honori la vera selicità ripongono, altri nelle ricchezze, chi nella scienza, chi nella fanità, chi nella fama, chi nella nobiltà; la onde è sorza, che il nostro desiderio la vera sua quiete ritroui.

VITIO.



[ EDI à Sceleratezza.

V I T T O R I A Nella Medaglia di Domitiano.

PER la vittoria si dipinge vna donna alata, che nella destratiene vno cornucopia, & nella sinistra vn ramo di palma.

· Et qui sono le due sorti di bene, che porta seco la vittoria, cioè la fama,

oucro

onero l'honore, & la ricchezza, & l'vna, & l'altra per ragione di guerra, fi

onero l'honore, & la ricchezza, & l'vna, & l'altra per ragione di guerra, fi toglie per forza di mano all'inimico.

Vittoria.

Onna vestita d'oro, nella destra mano tiene vn pomo granato, & nella sinistra vn'elmo, così la descriue Eliodoro.

Perche due cose sono necessarie per conseguir la vittoria, cioè la forza, & la concordia, questa per ritrouar la via che li si nasconde, quella per aprirla con animo coraggioso; La forza si mostra nell'elmo, che resiste à colpi, che vanno per offendere la testa, & l'ingegni vniti nel pomo granato, il quale è ristretto con l'vnione de suoi granelli, come gl'huomini di valore, restringono in vna sola opinione, tutti i pensieri di molti ingegni.

V I T T O R I A. Nella Medaglia di Ottavio.

S I dipinge donna, alata, che sta sopra vna base in piedi, con la palma in vna mano, & nell'altra con vna corona, & due serpenti dell'vna, & dell'altra parte, & con vn'altro serpe, che giacendo si anuolga intorno a gl'altri due, con lettere Asia recepta, così si vede nella Medaglia di Augusto.

Il serpente è indicio della prudenza, come si è detto altroue, & si dipinge intorno alla corona, perche dalla prudenza de Prencipi nasce ben spefso, & cosi si stabilisce per molti anni la vittoria, & come vase de nostri pen

sieri aiuta à sostenere i pesi de nostri desiderij.

Vittoria de gl'antichi.

Onna di faccia verginile, e voli per l'aria, con la destra mano tenga vna ghirlanda di lauro, ouero di oliuo, e nella sinistra vna palma, con l'Aquila sotto a'piedi, la quale tiene nelle zampe vn ramo pur di palma, e il vestimento si farà di color bianco, con la clamidetta gialla.

Il lauro, l'oliuo, & la palma, furono da gl'antichi vsate per segno di honore. il quale voleuano dimostrare douersi di coloro, che hauessero riportato vittoria de nemici in beneficio della Patria, & le ragioni sono dette da noi altroue, & sono tanto chiare per sè stesse, che non hanno bisogno di esser replicate più d'una volta.

Si tà in atto di volare, perche tanto è cara la vittoria, quanto fignifica

più manifestamente valore eminente, & dominatore.

Quelto medesimo significa ancora l'Aquila, & però augurandò buona fortuna alle loro imprese gli antichi Imperatori nell'Insegne la dipingeuano, & la portauano inanzi, per nudrire la speranza della vittoria ne gli animi de Soldati.

Il vestimento bianco, dimostra, che deue esser la vittòria senza tintura di biasmo d'alcuna sorte, con prudenza di saperla vsare dopò che si è confeguita, ilche si mostra nel vestimento di giallo.

VITTORIAN AVALE Nella Medaglia di Vespasiano.

ONNA, alata, in piedi lopra vn rostro di Naue, nella destra ma-

no tiene vna corona, & neila finistra vna palma, con lettere Victoria vana-

# VITTORIA NAVALE

come depinta da Komun: .

VANDO la vittoria, è sopra vna prura dell'inimico, ouero quando stà à canto à vn Troseo doue siano stromenti nauali, come sono Timoni, Anchore, Remi, si chiama vittoria nauale, onde hauendo i Romani hauuto vittoria di quelli di Antio nel siume del Teuere, tagliorno le prure delle loro Nauilij, & secero vn pulpito nel soro Romano, che chiamorno Rostri, doue oranano le cause, & nelle Medaglie di Vespasiano per la vittoria nauale vi è vna colonna rostrata, si che volendo depingere la vittoria nauale nell'vno, & nell'altro modo starà bene.

Vittoria della Medaglia di Tito.

Donna senza ale, con vna palma, & corona di alloro; In questo modo mostraua Tito non voler che ella si partisse mai da lui, così la depinsero anco gli Ateniesi, come racconta Pausania nelle sue antichità per la medesima ragione di Tito.

# V 1 T T O R 1 A Neila Medaglia d'Augusto.

ONNA forra vn globo, con l'ali aperte per volare, con vna corona di alloro in vna mano, & nell'altra il Labbaro Insegna dell'Impe ratore, che i Francesi hoggi dicono Cornetta, solita à portarsi inanzi al Prencipe, quando in persona si troua alla guerra, come mostrano le lettere, che sono intorno alla Medaglia. IMPERATOR CAESAR.

# VITTORIA.

come depinta da gl' Antichi.

L'ANTICHI dipinsero la vittoria in forma di Angelo, con l'ali, & bene spesso à sedere sopra le spoglie de i nemici con Trosco dinan zi al petto con vna palma, & vno Scudo, & parole, che dicono VICTO-RIA AVGVSTI, così l'hà descritta Claudiano quando dice.

Ipsa Duci sacras victoria panderet alas, Et palma viridi gaulens, & amica Trophais Custos Impery virgo, qua sola mederis Vulneribus: nullumg; doces sentire dolorem.

Et Plinio: Laborem in rictoria nemo sentit.

#### VITTORIA

Nella Medaglia di Senero.

DONNA, che siede sopra di vn Scudo, & tiene vn'elmo in mano, che debbe estar quello del Vincitore.

KK VITTO.

### V 1 T T O R 1 A. Nella Medaglia di Lucio Vero.

H Vomo con vn'elmo in testa, che porta con la destra vn'hasta, & con la sinistra vn troseo in spalla con le spoglie in segno di vittoria.

Vittoria, come rappresantata nella Medagia di Vespesiano .

NA donna alata in piedi, che scriue entro ad vno scudo, che sta appresso ad vna palma, con littere che dicono Iudea capta.

#### Vittoria nella Medaglia di Domitiano.

NA donna alata, che tiene vn piede sopra vn'elmo, & scriue entro ad vno scudo appeso ad vn'arbore, & dall'altra parte dell'albore, ornato d'vn troseo, quiui vna donna sedente, che ha vna mano sotto le guancie, mesta in vista.

Questa medaglia sù battuta in honore di Domitiano quando pigliò la

Germania.

VOLONTA'.

NA grouane mal vestita di rosso, e giallo, hauerà l'ali alle spalle, & à piedi; sarà cieca, sporgendo ambedue le mani auanti vna più

dell'altra in atto di volersi appigliare ad vna cosa.

La volontà scriuono alcuni, che sia come Regina, la quale sedendo nella più nobil parte dell'huomo, dispensi le leggi sue, secondo l'auuenimenti, ò fauoreuoli, ò contrarij, che ò riporti il senso, ò persuada la ragione: & quando, ò da questa, ò da quello vi è malamente informata, s'inganna nel commandare, & disturba la concordia dell'huomo interiore, la qual si può ancora sorse dire ministra dell'intelletto, à cui volentieri si sommette per suggire il sospetto di contumace, & di sentimenti, i quali và secondando, accioche non diano occasione di tumulto, & però sù dall'auttore di questa, come credo, depinta con vestito pouero, se bene Zenosonte, conforme all'altra opinione, la dipinse molto ricca, come diremo poì.

Il color rosso, & giallo, cagionati presso el Sole per l'abbondanza della luce, potranno in questo luogo, secondo quella corrispondenza dimostrar la verità, che è chiarezza, lume, & splendore dell'intelletto.

Si depinge con l'ali, perche si dimanda col nome di volontà, & perche con un perpetuo volo discorrendo inquieta se stessa per cercar la quiete, la qual non ritrouando, con volo ordinario vicino alla terra, ingagliar-disce il suo moto in verso il cielo, & verso Iddio, & però ancora à piedi

tiene

DI CESARE RIPA.

tiene l'ali, che l'aiutano sminuendo la timidità, & l'audacia.

VOLONTA.



La cecità le conuiene, perche non vedendo per se stessa cosa alcuna, va quasi tentone dietro il senso, se è debole, & ignobile, ò dietro la ragione, se è gagliarda, & di prezzo.

Volontd.

Onna, vestita di cangiante, sarà alata, & con ambi le mani terra

🌙 vna palla de varij colori.

Volontà è potenza, con la quale s'appetiscono le cose conosciute bene, ò con verirà, ò con apparenza, & per non essere in lei stabilità tiene la palla di varij colori, il vestimento di cangiante, & l'ali.

2 Volontà

#### Volontà.

Donna, giouane, coronata di corona regale, con l'ali come si è detto, in vna mano terrà vn' Antenna con la vela gonsiata, & nell'altra vn siore di Elitropio.

Si depinge coronata di corona regale, per conformità di quello che si

è detto.

La vela gonfiata mostra che i venti de i pensieri nostri quando stimolano la volontà, fanno, che la Naue, cioè tutto l'huomo interiore, & este-

riore, si muoua, & camini done ella lo tiri.

Et lo Elitropio che si gira sempre col giro del Sole, dà indicio, che l'atto della volontà non può esser giudicato, se non dal bene conosciuto, il quale necessariamente tira detta valontà à volere, & à commandare in noi stess, se bene auuiene alle volte, che ella si inganni, & che segua va finto bene in cambio del reale, & persetto.

Voluttà.

Donna bella, & lascina, terrà in mano vna palla con due ali, & caminando per vna strada piena di siori, & di rose, hauerà per argi-

ne, come vn precipitio.

Non che sossi possa con una sola parola della lingua nostra, esprimere bene quello che i latini dicono con questo nome di voluttà, la quale è un piacere di poco momento, & che presto passa, però si dipinge bella, & lasciua, & con la palla dell'ali, la quale vola, & si volge, & così con un sol nome tiene doppia significatione d'un solo essetto, simile à quello della palla alata.

Questo medesimo dechiara la strada piena di siori, & il precipitio vi-

cino.

## VORACITA'.

ONNA vestita del colore della ruggine, con vna mano sa carez-

ze ad vn lupo, & l'altra tiene sopra d'vn struzzo.

La voracità nasce dal souerchio piacere, che sente il goloso nel mangiare esquisite viuande, & è priua di quello stesso piacere che da lei si
aspetta, perche attendendo sempre à nuouo gusto di saporite viuande, si
asserta à dare ispeditione à quelle che tiene in bocca, senza gustarle, &
cosi sempre facen lo consuma tutte le cose, & non ne gusta pur vna, & si
come il cane, che per troppa voglia di sar caccia all'animali, & non l'vecide.

Però si veste del color della ruggine, la quale diuora il serro, con lupo appresso, & con lo struzzo, & perche l'vno ingoia li pezzi di serro, l'altro quello che hà tutto consuma in vna volta senza pensare per la necessità del tempo da venire.

VSAN+

### VSANZA.

Vedi Consuetudine:

## V S V R A.

Onna vecchia, macilente, & brutta, terra fotto il braccio manco, vn baccile d'argento, & nella mano il boccale, con alcune catene d'oro, & con l'altra mano sporgendola in suori, mostri di contare alcune monete picciole, nel che si accenna quello in che consiste l'vsura, cioè il presto de denari con certezza di maggior guadagno, che conuiene, & senza pericolo di perdita; però tiene gli argenti, che sono di molto prezzo stretti sotto al braccio, & pagati con poco prezzo, con pregiuditio al prossimo dell'vtile, & à sè dell'honore, essendo questa sorte di gente, come infame condennata dalle leggi di Dio, & da quelle de gl'huomini.

## VTILITA'.

DONNA vestita di vestimento d'oro, in vna mano terrà vn ramo di quercia con le ghiande, & con le frondi, l'altra mano starà pofata sopra la testa d'vna pecora, & in capo porterà vna ghirlanda di spi-

ghe di grano.

Si dimandano vtili le cose che sono di molto vso, per aiuto dell'humana necessità, & queste appartengono, ò al vitto, ò al vestito, che ci tengono securi dal freddo, & dalla fame, ne quali bisogni, quello che più ci
riueste, & ci nudrisce con la carne, & con latte proprio. Il medesimo sa
l'oro, che si tramuta per tutti gli vsi, & per ogni sorte di vtilità, però si
manifesta nel vestimento.

Et perche il grano è la più vtil cosa, che creasse Dio per l'huomo dalle sue spighe, si corona, & il ramo di quercia con suoi frutti denota questo medesimo, per hauer scampati dalla same gl'huomini ne primi tempi secondo l'opinione de Poeti, & piacesse al cielo, che non si potesse dire che gli scampa nell'vltimi nostri à tante calamità siamo ridotti per colpa de nostri.



#### ZELO.



VOMO in habito di Sacerdote, che nella destra mano tenga vna sferza, & nella sinistra vna lucerna accesa.

Il zelo è vn certo amore della religione col quale si desidera, che le cose appartenenti al culto diuino siano essequite con ogni sincerità, pron-

tezza, & diligenza.

A che fare due cose accennate in quest'imagine sono necessarijssime, cioè insegnare à gl'ignoranti, & correggere, & castigare gl'errori; ambe due queste parti adempi Christo Saluatore, scacciando quei che faceuano mercato nel Tempio di Gierusalemme, & insegnando per tutto quel giorno in esso la sua dottrina, assimigliandos questa, & quello conuenien

DI CESARE RIPA.

523

temente con la lucerna, & col flagello, perche doue ci percuote non è chi fani, & oue fà lume non è chi oscuri, in nome del quale dobbiamo pregare, che siano tutte le nostre satiche cominciate, & finite telicemente. Laus DEO, & Beatæ Viginis MARIAE.

## EINIS

its (that girll its ind to be the risk to



Ripæ Iconologiam, non solum nihil sidei Catholicæ, aut bonis moribus repugnans continere; verum etiam opus esse elegantissimum, atque omnibus ad virtutem ampleetendam, & sugiendam vitia prosuturum.

Imprimatur si placet R. P. Magist. S. Palatij Apostolici. B. Gypsius Vicesgeren.

Imprimatur Fr. Angelus Barb. Venetus Magist. & socius Reuerendiss. P. Magist. Sacri Palatij.

#### ERRORI COMMESSI NELL' INTAGLIO.

I La figura dell' Abondanza de ne tenere il cornocopia con la destra mena, & non per terra. 11. Nella figura dell' Allegrezza vi manano i ficci alli piedi 77. della (m. radel Sanguigno, non vi bà de essere il leggio, ma un libro di mujura aperto coste pas no. te. 97. Il crepusculo della fera bà da esere del colore come quello de la mottant. 107. Al Diferegio del mondo gli menera la corona d'adoro. Alla pera dell'accomia gli manca la ghulanda d'obus. Gli Equinoti, seuoro hauere il vestito dalla parte destra da alto à bajo di color bianco & lall'altro lato di color negro. 180. Al Furto gli man cano l'ale all pedi, & deu bauer l'orecchie come quell del Lepore. 182. Alla figura della Gelojia gli mancano l'ale alle spalle. 252. Rella figura della Tofcana vi mancano alla finistra banda diuerfe forte a' armo . 277. Nella Marca Trinigiana manca nella foprau ft 1,0 manto che dir vogliamo il ricc uno di fugbe di grano, fruttifere vite. 280. Nella figura del Friuli gli manca ne i piedi i coturni. 306. Nella figura del Matrimonio alli pie de ve mane a rna Vicera. 329. La figura della Mif recordia deue tenere nella de-Hra mano por ramo di Cedro con il frutto, o no ela palma, o vi manca alle piedi una cornacchia 39 4. La figura della Perfuafione deue hau re pri occhio à pir de della tinqua, che bà in cima del capo, i non al piede della figura. 299. La figura del Piacere, bi da esere nudo, & non restito. 427. La sigura della Ragione di frato non tiene bene la bachetta con la quale fà coscare i papaueri . 450. Alla figura della Seruitù vi manca che glistia na Grue, che tenghi vn fasso con vn piede. 461. La figura del Solfitio estiuo non stà nel la sua positura, cioè non stà in atto di riternare indierro.

#### ERRORI NEL VOLGARE.

Facciata 12. occhi. legge orecchi. 20. il capo. l.il petto. 23. circonscritti.l.circonscritta. 33.d ogni mendico.l.ci va auanti pouero. 33.di notte.l.dinota. 43.il quale quato più &c. mancano le seguenti parole, 43. e di stelle illustrato, & abbillito tanto più si dice &c. 44 perche il biasmo nicque ci manca doppò, 44. da pu parto con la natura antichissima madre di tutte le cose, & de l'huomo in particolare. 45. de. l.chi. 53. altri. l.alti. 55. perche.l.ma per che. 57. fascina.l. fascia. 57. dipinto Nettuno.l è dipinto Nettuno. 58. Le ma rine sono salse, or amare ci mancano doppò queste parole, 58. or quelle de i lashi non sono amare 59. ghirlanda d'hedera, manca doppò, 49. perilche l'edera è dedicata &c. 60. spenta.l. spinta. 61. 5 in un'altro luogo ci manca 61. 3. elegiarum. 72. Come lin.l. Come dia 174. ch'habbi a sadisfare. l. ch habbia à sodisfare. 8 1. tal maniera. l. in tal maniera. 94. crmata larnata. 94. veuto l. vento. 94. vn danno. l. vn penar. 55. l'ordine. l. l'ordire. 95. cupro. l. crepero. : 00. configio. l. configlio. 1 38. occora. l. occupa. 1 1 4. iere foliato. l.irresoluto. 14 timore.l.timone. 118 quat.l.quattro. 126.inerme.l.inerne. 127. 187.l.sef fante simo, 136 feriueremo. 1 feruiremo. 142. no me. l. nome. 142. lail. ali. 144. f. ppulto. 1. sepoles. 14 1. siolea. 1. sep f. 144.e deya. l.e della. 144 mode l. nodi. 144. nodi. l. modi. 146.cornacchia l.conocchia. 146.cornacchia.l.conocchia. 148.trouandogli.l.toccandigli 1.9. hiandel. hiaco. 15 3.00n. l. con. 150 pennal. penda. 150. canid firmo. l. candid ffirmo. 150. Drufa.l. Ebi fa. 153. riagrnata. l. ritornata. 154. federe. l federa 158. marrana. .1. marina 160 de ne tare l'ale scherzare. 166 torte in. l. torte & . 166 Eito. 1. Egitto. 166. finoscenia. 1. fisonomia. 166. nella destro l'inclla destra. 168. apparentenente. l'apparentemente. 168.homo. l. huemo. 168. si fà inanzi, pà casso pna pelta. 169. inclinado. l. incli-

nando.

\* 70 fi troua in vn.l.fi troua vn fasto. 77 . in habito.l.in atto. 175 . ferpentici.l. ferpentini 108. epitteto. l epiteto 202. Gouane l. Giouane. 203. Croniche. l. Croni. 205. distrugge. Laistingue. 208. Q. l. g. 210. Q l of 213. pur l'istesso. 213 alberi.l. albori. 216. pn lis bro succhiuso, deue seguire, 2 16. donae appariscono vscire &c. 2 18. del quale l'ouato. L. del quele posi l'onato. 235. coscienza. l. conscienza. 237. adornamenti. l. andamenti. 242. di cord indofi.l d uorandofi.242.l'occhi.l gl'occhi.243.il veleno.l.vn veleno.243.lugge 1. 149 ge. 243. capo. 1. corpo. 243. ancora. 1. anoia. 245. Et il Petrarca nel Son. 197. vd dell'altra parte auanti. Ira è breue furor, e chi no'l frena. 248 .larghi.l.laghi.250. Beu-20.1. berofo. 257 Franceco.l. Francesco. 258 di strabone.l. dice Strabone. 258. de Vrbia no.l. V rbibus 260 d.t Juo. l. del Juo. 260. Ciclo.l. Cielo. 261. fa. l. fu. 270 canalti. l.ca. ualli, 272. conue sare, l. conuersare, 275. a i quali. l. li quali. 275. bora. l. boggi. 310. 6 etano.l. or anco 313 raragione. l ragione. 313. Elcoga 6 l. Ecloga. 315. d pingenano. 1. dipingeremo 316. reconciglia. l. riconsiglia. 317. la Rip. l. la Rep. 318. Giouane di fiero. 1. Giouane alato di fiero. 318. consegnato. l. consegrato. 318. offendendo. l. offende. 319. s'esercita la quale, l's'esercita la caccia la quale. 320. poi. l. che. 321. qual siano, l. quali siano 324 formata.l. formato. 325. convienti. l. convenienti. 327. Eustachio. 327. Eustatio l Eustachio. 342. Ariosto.l.l' Ariosto. 343. Per lunga fame attenuate, e ascrutte ci và doppò. Horribil' à veder più che la morte. 346. cosi l'opere.l cosi per l'opere. 349. vest l'versi. 353. Ninnedi. l. Hinnedi. 353. nifale l.ninfale 359. riccam.l.riccamente 359. Minerball. Minerua. 3 4. Plendor cielo. l. plendor del cielo. 373. frezze. l. sferze. 397. sfaza. l. sferza. 400. s'espone. l. s'espose. 400. funo. l. freno. 402. offinatione. l. astentatione. 402. dette. l detto 403. pidi. l. piedi. 404. l'fluomo. l. l'huomo.409 ardore.l.ardere.419.facciate.l facciata.42 : il quale al collo.i.il quale hauerd al collo. 429.il Nipro.l.il Nibio. 436. ordinarioni.l. ordinationi. 455. s'arriva cielo.l.s'ar riva al cielo 457 fama.l. fame. 461. Capricorno, l. Grancio ouer Cancro. 470. spirandose 1. sperandosi. 47 4. trattato dell'agricoltura, và casso. 479. quattro. l. altri 480. tiranno. l. tirando. 489 pignale l.pugnale. 489. foccia.l. furia. 489. gl'altri huomini. l. de gl'altri huomini. 48 9 arrivate. l. arrivati. 489 fabricate. l. fabricati. 491 intesato. l.intesuto. 491. Zicca.l. Zucca. 492. capo.l. corpo. 492. nndriti. l. nodriti. 493. manieri. l. maniere. 494.del color. I.dal color. 496.in habitato. l.in habito. 499. Jenica I. Seneca. 506. Alle do.l. Allude.

ERRORI NEL TESTO LATINO.

Facciata 3.milia milium.legge millia millium. 10. 2 ecloga. l. 4 ecloga. V4.bic. l.binc. 2 1.nemus agricolis. l.nemus redit agricolis. 3 1.ode. l.ode 2.lib. 2. 3 1. hydropus. l.by-drops. 32.quid tam.l.quid tantum. 3 2.Qu. nec bibit, qui è parola superstua. 3 2.poma potentia. l.pema patentia. 3 2.vita.l.vota. 3 2.fuit.l.erit. 3 3.ost.l.est. 3 3.bestia praua genunt.l.bestia praua genit. 3 4.pradilit.l.pradixit. 3 4. augores. l. Augures. 3 4.litous. l. lituus. 3 4 dixerit.l.direxit. 3 5. antem.l. autem. 3 5. antiquis. l. antiquis. 5 3. armentia. l. armenta. 5 7. Tyuro.l.Tityro. 5 8. Berecinthia. l. Berecynthia. 5 8. currum. l. curru. 5 8. Phrigias. l. Phrygias. 6 1. slaua ceres spicis. l. slaua Ceres tenues spicis. 6 7. ante att moriar. l. ante att emoriar. 70. sere.l. sere. 73 graci. l. graci. 73. ambulatur. l. ambulant 73. Regi. l. regi. 73. siccarius. l. sicarius. l. santus. l. cautus. 81. concordia. l. discara. 99. volueris. l. volucris. 99. subis. l. subit. 99. Ere. l. uere. 103. seper. l. semper. 106. Intremuent. l. Intremuere. 116. non eris. l. non aris. 126. Phea. l. Rhea. 126. in uertice. l. in

vertice Daphnes. 1 26. Plorabat. l. Ploraret. 1 26. incautem. l. incautam. 1 28. flendum. l.dolendum. 150.diliquit.l.deliquit. 150.factum est.l.factus est. 151. Cecitas.l. Cecitas 184. peruifor. l. prouifor. 191. fuluia. l. fulgens. 191. non aquat pondera, l. non aquat vis pontera. 192. letere. l. latere. 192. illa. l. illa. 192. fulceret. l. fulciret. 192. que. l. quod. 197. agni. l. equi. 201. aut. l. vt. 204. quenilos. l. querulos. 205. aquos. l. equos. 206. aqui l.equi. 206.nitida.l.nitido. 206.de uap.l.de rap. 206.aquo.l.equo. 206.pramit.l.premit 206. equore.l.aquore. 206. aquos.l.equos. 207. flagrantur.l.flagrantior. 207. vultusq; suo.l. rultusque suos. 207. violaque.l. violaque. 208. Phatonte.l. Phatonte. 208. agnio lis.l.agricolis. 208. nubili.l. nubilo. 209. Thatontias. l. Phactonias. 209. orc. l. rore. 209.equam.l.aquam. 210.exastus.l.exactus. 210.sanarum. l.souarum. 210. Canatag; l. Conatag; 2 11. factum cft.l.pactum cft.2 1 1. ac.l.at. 2 1 1. simplex dum.l.dum sim plex. 211. flegethontide. l. Phlegethontide. 211. pertinentia. l. per increia. 211. polueris. l. pulucris. 212. paria.l. pacca. 212. exiget.l. exigit. 212. prabent.l. prabet. 213. solus. l. somnus. 2 13. nitiens. l. nitens. 2 13. repercussio. l. repercusso. 220. modica. l. modica. 233 nutri caues.l.nutri canes. 2 34. die.l.dic. 244. vili.l. viri. 246. Oemotry.l. Oenotrij. 248. ·lari.l. Lari. 248. Banchaia.l. Panchaia. 249. sampe.l. sape. 257. settat.l. secat. 257. subari.l. subasi. 258. Italia medio.l. Italia in medio. 258. ptrique.l. ptrimque. 258. Crinys l. Erinnys. 258. Clitunne. l. Cliti .. ine. 258 Meccanus. l. Menanus. 258. erat. l. arat. 258 Clitumnus. 1. Clitumnus. 258. gelio. 1. gelido. 258. Clitumnus. 1. Clitumnus. 258. latus. 1. Latos. 25 8. perit.l. petit. 25 9. pedet Iuder. l. pendet Tuder. 259. Meccania. l. Menania. 260. Saturniam. I. Saturnum. 260. in pratio. l. in pretio. 263. monti. l. monte. 270. aue ve Strabonis. l. ane ve Straboni. 270. iunit. l. iunit. 272. toge. l. toga. 272. que. l. qua. 276. Phaton. l. Phaeton. 276. aguis. l. aguis. 276. Phaton. l. Phaeton. 276. hybicas.l.lybicas.288.ejeret.l.cieret.297.casses.l.calles.310.exatus.l.exutus.310.fecles l.sedes. 320. f. brius. l. februus. 337. cruncte. l. cruenta. 347. cur liquidam. l. cui liquidam 3 47. Tragedia.l. Tragedia. 3 48. Que fructifere, que và in fine del verso, che stà auanti. 349.requier.l.requies. 349.dicumq; l.diuumq; 355.extauratal.exfaturat.1.362.Noxerat.l. Nox erat. 362. ferrite.l.fer rite. 389.me Tamea.l. Metanea. 429. Cur vestitu vilis? opes.l. Cur vestes viles? pompas. 429. Cur nduum. l. Cur nudum. 430. pr.emitur. 1. premitur. 436. presca.l. presa. 466. reperit.l. repperit. 473. gauido.l. gravido. 473. renouatur.l.renouatur. 475 .feruire.l.feruere. 475 . viuenta.l.iuuenta. 476. Socrate. l.foracte. 476.meum.l.merum. 476.nisi hoc sciat.l.nisi te scire hoc sciat alter. 486. ira ani mi.l.ire animai. 486. vereti.l. venti. 486. incuti.l.incutit. 491. effutrie. l.effutire. 491. Tragedia.l. Tragedia. 496. flamati.l. flammanti. 495. focta.l. feta. 496. lucrantes.l.lu-Stantes. 496. pramit. 1. premit. 496. vinculis. 1. vinclis. 496. motis. 1. montis. 496. aolus. 1. Aeolus. 498. cupit, l. capit. 5 10. citrasq; l. citraq; .



# REGISTRO

†ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg. Hh Ii KK.

Tutti sono duerni eccetto + che è vn foglio solo, & Kk che è vn foglio, e mezzo.



I N R O M A,
Appresso Lepido Faci. M. I'CIII.





RARE 86-B 13618

GETTY CENTER LIBOROV

